

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



N 159.

## TAYLOR INSTITUTION.

BEQUEATHED

TO THE UNIVERSITY

BY

ROBERT FINCH, M. A.

OF BALLIOL COLLEGE.

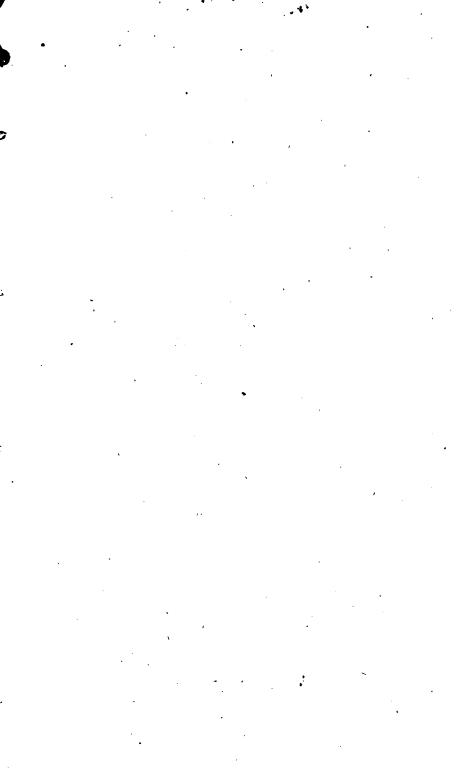

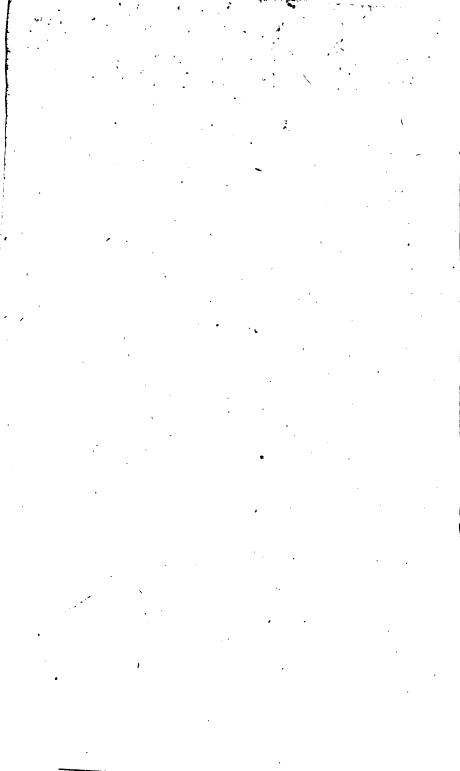

## NUOVO

# DIZIONARIO

ISTORICO.

O V V E R O

# ISTORIA IN COMPENDIO

Di tutti gli vomini, che si sono renduti celebri per talenti, virtù, sceleratezze, errori, &c.

DAL PRINCIPIO DEL MONDO SINO A NOSTRI GIORNI,

Nella quale si espone con imparzialità quanto i più giudiziosi Scrittori hanno pensato circa il carattere, i costumi e le • opere degli uomini famigerati in ogni genere.

CQN

Varie Tavole Cronologiche per ridurre in Corpo di Storia gli articoli sparsi in questo Dizionario.

Composto da una societa' di LETTERATI.

Sulla settima edizione Francese del 1789 tradotto per la prima volta in Italiano; ed in oltre corretto, notabilmente accresciuto, e corredato d'un copioso Indice per materie.

Mihi Galba, Otha, Vitellius, nec beneficio, nec injuria cogniti.
TACIT. Hist. lib.I. §.1,

## T O M O IV.



N A P O L I MDCCXCI.

Per michele morelli

Con licenza de' Superiori e Privilegia.

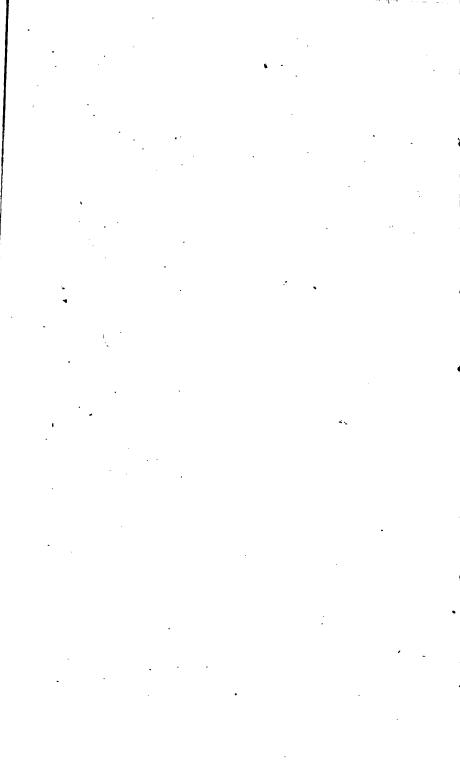

## 

## NUOVO DIZIONARIO

## STORICO.

## 

### BER

BERTRADA, figlia di Simone conte di Montfort sposò dapprima Folco conte d'Angiò, vecchio avaro, fantastico, crudele, difforme e gotsoso, qualità, che male combinavansi con quelle d'una giovane molto bella e spiritosa, qual era Bertrada, Quindi lungi dall' affezionarsegli, cercò anzi di abbandonarlo ben , presto, anche per prevenire l' affronto di un ripudio, che avea già fatto ad altre due mogli. In quel tempo Filippo 1 re di Francia, principe non poco sensuale avea promossi de' prețesti per ripudiare la regina Berta, sebbene ne avesse già avuto un figlio. Profittò di quest' occasione l' accorta Bertrada, e seppe si bene porre in opera le attrattive ed i vezzi, che guadagnò il cuore di questo monarca a segno di fissarne tutta in suo favore la naturale incostanza. Filippo divenutone perdutamente amante la rapi, e per quante opposizioni incontrasse, e

per quanti fulmini scagliasse Roma contro di lui, atteso il doppio vincolo, che resisteva dall' una e dall' altra parte, nulla potè trattenerlo dallo sposare, o almeno ritenere, come sola moglie la sua cara Beltrada. E quantunque nel 1096, per oyviare alle turbolenze, che i suoi malcontenti suscitavano col pretesto, che fosse involto nelle scomuniche, consentisse finalmente di rinunziare agli amori di Bertrada, e fattane la solenne promessa nella città di Nimes al papa Urbano II, ne riportasse l'assoluzione; pure quest'efimero ed apparente distacco cessò, appena calmani i timori di ribellione. Ripigliò *Filipp*o la sua diletta *Ber*trada, e sempre visse costante con lei, senza più prendersi pena delle scomuniche, che fulminaronsi novamente dal Vaticano. La sola morte avvenuta a Filippo nel 1108 potè separare questi teneri sposi . Allora Bertrada si ritiro

in un monistero, da essa fondato nella dioceși di Chartres. ove non molto dopo cessò di vivere tra gli esercizi di cristiana pietà. Alcuni scrittori hanno fatto di lei il più orribile ritratto, dipingendola come maga, venefica e la più impudica donna, che potesse darsi; ma non ne adducono ragionevoli fondamenti. Certamente il suo abbandono del primo marito, per quanto fosse questi indegno di lei, non è da approvarsi; ma per altro în tutto il suo tenore di vita, secondo i migliori storici, non si veggono che tratti spiritosi d'una donna amabile, torse troppo ambiziosa, ma ch'ebbe virile coraggio e fermezza per far fronte assieme col monarca prediletto ad una potenza, che allora faceva tremare tutti i sovrani.

BERTRAM, (Cornelio Bonaventura) ministro, e professore di lingua ebraica in Ginevra, in Frankendal ed in Losanna, nacque a Thouars nel Poitù nel 1531 d'un'onesta famiglia imparentata colla casa di Trémouille, e morì a Losanna nel 1594 Di lui abbiamo: I. Una Dissertazione su la Republica degli Ehrei, Ginevra 1580, poi Leyden 1641 in 8°, scritta con precisione e con metodo. II. Una Reusione della Ribertalia della

bia Francese di Ginevra, fatte sul testo ebraico, Ginevra 1588. Ei fece molte correzioni a questa versione di C*alvin*o e di Olivetano in vari luoghi; ma in altri ha troppo seguita l'autorità de' Rabbini, e non abbastanza quella degli antichi interpreti. Questa è la Bib*bia*, di cui i Calvinisti si servono in oggi. III. Una nuova edizione del Tesoro della Lingua santa del Pagnini. IV. Paralello della Lingua ebraica con l' Araba . V. Lucubrationes Frankendalenses 1685.

I.BERTRAND, (Pietro) nato in Vivarez professore di giureprudenza in Avignone, Montpellier, Orleans e Parigi, indi vescovo di Nevers, poi d'Autun, finalmente cardinale nel 1331, perorò sì bene pel clero contro Pietro Cognières, che il Re pronunziò in di lui favore. Trattavasi di stabilire, sin dove avesse a stendersi l'autorità del Re sopra le cose spirituali, e quella del ciero sopra le temporali. La di lui opera fu stampata in Parigi nel 1495 in 4°, e nelle Liberta della Chiesa Gallicana, Lione 1770 vol. 5 in 4°. Morì in Avignone nel 1348. Nella Biblioteca de Padri trovasi un trattato di questo cardinale De origine, O usu Jurisdistinum, che su anche irrapresso separatamente in Venezia 1584 in f. Fondò in Parigi il Collegio d'Autun.

\*\*II.BERTRAND,(Giovanni) uomo illustre del secolo xvi primo presidente del parlamento di Tolosa, d' una nobile famiglia di Linguadocca, era nato nel 1527, e morì nel 1594. Visse in un secolo, che il fanatismo e il dispregio dell'autorità reale rendettero molto burrascoso. Stefano uno de' suoi figliuoli restò ucciso in una sedizione, e lasciò un figlio, che dalla madre venne allevato nella religione riformata. Il Presidente lasciò un' opera in due libri, intitolata De Jurisperitis, piena di erudizione, publicata da Francesco suo figlio assieme colla di lui Vita. In quest'opera scritta con pura latinità, e piena di giudiziose ricerche, trovasi un saggio della vita e del merito di ciascuno de' vari antichi Giureconsulti, de' quali l'imperator Giustiniano ha conservati i nomi nel Codice e ne' Digesti. Nondimeno Egidio Menagio esaminando tal libro da tevero critico, vi trovò molte cose degne di riprensione, e publicò su tal particolare le sue Osservazioni nelle sue Amanitates Juris . In un' edizione dell' opera del Presidente, fatta a Leyden nel 1675 vi si

sono aggiunte le note del Me-

III. BERTRAND, (Francesco Sérafico) avvocato, nato a Nantes nel 1702, cessò di vivere in questa città il 1752. Si hanno del suo Poeste diverstampate a Nantes nel 1749 colla data di Leyden. Vi'sono in questa raccolta de' versi assai graziosi, e vi si contengono pure buone traduzioni di varie o li di *Orazio* ; quella de**l** Beatus ille, qui procul negotiis si fa leggere con piacere. Ma la sua poesia è talvolta debole e negletta. Da esso si è fatta la compilazione del Ruris delicia, collezione di versi latini e francesì, che contiene molti pezzi triviali di au→ tori già morti al publico, ed indeani d'essere risuscitati.

IV. BERTRAND, (Giovan Battista) medico, membro dell' accademia di Marsiglia, nato a Martiguez il 12 luglio 1670, morì il 10 settembre 1752. Era buon pratico, nè trascurava la teorica.La sua Relazione Istorica della Peste di Marsiglia 1721 in 12 non è la sola opera di questo dotto medico. Si hanno pure di lui varie Lettere M. Deidier intorno il moto de' muscoli 1732 in 12, e varie Dissertazioni sull'aria marittir ma 1724 in 4°, ove trovansi assai buone osservazioni.

A 3 BER.

BERTRAND, di cueschin, Ved. Gueschin (di). BERTRAND, Ved. BER-TRAM.

BERVILLE, Ved. GU-

\* BERULLE, ( Pietro ), nato nel 1575 nel castello di Serilli vicino a Troyes nella Sciampagna d'una nobile famiglia, abbracció lo stato Ecclesiastico, e si diè a conoscere di buon' ora perlasua pietà e pel suo sapere. Si distin**se** nella famosa conferenza di Fontainebleau, ove Du Pervon combatte Plessis-Mornay il papa degli Ugonotti. Da Enrico 1v , di cui era limosiniere, venne spedito in Ispagna per condurre alcuni Carmelitani a Parigi, onde poscia per di lui cura quest' ordine fiori in Francia Qualche tempo dopo fondò la Congregazione de' PP. dell' Oratorio di Francia, di cui fu il primo generale. Questo nuovo Istituto, stabilito su lá pietà, la libertà ed il disinteresse, venne approvato con una bolla di Paolo nel 1613; e tale conferma viene riguardata, mássime in Francia, come uno de' maggiori servigi, che abbia renduti alla chiesa. In questa Congregazione si obbedisce senza dipendere, e si governa senza comandare, giusta l'espressione di Bossuet; tutto il tempo è ripartito tra lo studio e la preghiera, ed ivi la pietà è rischiarata dalla scienza utile, e quasi sempre modesta. Urbano vili ricompensò il merito di Berulle conferendogli il cappello cardinalizio. Enrico ive Luigi XIII inutilmente tentarono di fargli accettare considerevoli vescovati. Il cardinale di Berulle morì nel 1629 in età di 55 anni, mentre stava dicendo la messa. Quindi non avendo egli potuto compire il santo sacrifizio, nè fu ei medesimo la vittima, onde venne fatto il seguente distico:

Capta sub extremis neques
dum sacra sacerdos

Perficere, at Saltem victima

Non mancò chi aftribuisse questă repentina morte a veleno, e ne incolpasse il cardinale di Richelieu per gelosa invidia del suo gran merito e concetto. Ma simile sospetto, troppo famigliare riguardo alle morti delle persone qualificate, manca di solido fondamento, tanto più, ch' era già da un anno, che Berulle languiva infermiccio. Si vuole, che ad onta de' grandi benefizi fatti ai Carmelitani fosse poi esposto alle loro satire, perchè credessero. che anch' esso fosse entrato

ad opporsi presso il papa all' ingiusta loro prețesa di voler essi soli dirigere le monache del proprio ordine; tanto è vero, che non havvi saviezza. nè sublimità di virtù, che basti a riparare i colpi della malignità e dell'invidia. Di lui intimi amici, ed ammiratori delle sue virtù furono S. Francesco di Sales, Cesare di Bus, il cardinal Bentivoglio ed altri uomini insigni . Havvi un'edizione delle sue Opee spirituali e di controversia, publicata nel 1644 in Le ristampata nel 1657 dai PP. Bourgoing e Gibieuf . Volendosi più particolari notizie intorno questo pio cardinale potrà consultarsi la sua Vita, scritta da Habert di Cerisy, Parigi 1646 in 4°, e dall'ab. Goujes, Parigi 1764 in 12.

BERWIK, Ved. FITZ-JA-

BERYLLO, vescovo di Bostres nell'Arabia verso il 240, dopo aver governata la sua chiesa qualche tempo con riputazione, cadde nell'errore. Credè, che G. Cristo non fosse punto stato in essere pria dell'incarnazione, volendo, che non avesse cominciato ad esser Dio, che nel nascere che fece dalla Vergine. Aggiugneva, che G. C. non era stato Dio, se non

perchè il Padre dimorava in lui, come ne' Profeti. Questo è lo stesso errore di Artamano. (Veggasi questa partola) Venne impegnato Origene a conferire con Beryllo, egli recossi a tal uopo a Bostres, e si trattenne con lui per ben comprendere il suo sentimento. Quando l'ebbe esattamente penetrato lo confutò; e Beryllo convinto dalle tagioni di Origene, abbandonò sul momento il proprio ertore.

BESELEEL, figliuolo di Uri, o di Hur e di Maria sorella di Mosè, aveva ricevuto da Dio uno straordinario talento per travagliare qualunque sorta di metalli; e venne impiegato dal Legislatore ebreo suo avolo materno assieme con Ooliab ai lavori del

tabernacolo.

BESLER, (Basilio) speziale di Norimberga, nato nel 1561, ha dato al publico: I. Hortus Heistettensis 1613 in f. massimo con figure: la ristampa del 1640 n'è meno bella, e peggiore auche quella del 1750, onde la prima originale è molto apprezzata: Vi sono 366 tavole di figure. II. Icones florum, O herbarum 1616 in 4°, e la continuazione 1622 in f. III. Un Fasciculus rariorum of aspectu digniorum varii generis

A 4 1616

1616 in 4° bissungo con 24 rami; e di questa edizione è assai raro. Il Gazophilacium rerum Naturalium, Norimberga 1642 in f., è di Michele Ruperto BESLER figlio di Basilio, morto dottore di medicina nel 1661. Questo libro è stato ristampato nel 1716; ma la seconda edizione è meno stimata della precedente. Lochner ha data la Descrizione del Gabinetto di Basilio e di Michele Ruperto Besler 1716, che vien ricercata.

BESLY, (Giovanni) avvocato del Re a Fontenay-lecomte nel Poitou, nato a Coulongnes-les-Royaux, morì nel
1644 di 72 anni. Si hanno di
lui: I. Un' Istoria del Poitu,
Parigi 1647 in f. stimata. II.
I Vescovi di Poitiers, 1647
in 4°. Era questi un uomo
versato nelle antichità di Francia; scrittote scorretto, ma
storico esatto e profondo.

BESME, Ved. BEME.

BESOGNE, (Girolamo) dottore di Sorbona, morto nel 1763 in età di 77 anni, si distinse per le sue virtà e pel sapere. Si hanno del suo: I. Storia di Porto-Reale 1752 vol. 6 in 12, tre per le Religiose, e tre per li Signori, forse troppo minuta. II. Vite de' quattro vescovi impegnati nella causa di Porto Reale 1756 vol. 2 in 12. III. Prin-

cipj della perfezione Cristiana. e religiosa 1748 in 12. L'autore di questo libro professa gran severità , sopra tutto contro le religiose, che ricevono doti. Un Gesuita ha trovata la di lui dottrina troppo ardita; ma, dic'egli, Tertulliano, se vivesse in questo secolo, sarebbe alla moda. Sembra nondimeno dai costumi,e dai moralisti d'oggidì, che il mondo vada corregendosi ogni giorno di un tal rigorismo . IV. Principi della penitenza e della conversione, ovvero Vita de' Penitenti 1762 in 12. V. Principi della giustizia Cristiana, ovvero Vita de' giusti 1762 in 12. VI. Concordia de' Libre della Sapienza 1737 in 12, opera buona . VII. Varie opere intorno agli affari del tempo , ne' quali vi era egli entrato con molto fuoco. Era acerrimo contraddittote d'una società distrutta in Francia nel 1762.

BESOLDO, (Cristoforo) nato a Tubinga nel 1577, ivi fu professore di giureprudenza. Abjurd la religion protestante nel 1635, e morì nel 1638. Sua moglie abjurd anch'essa dopo la di lui morte. Del suo abbiamo: I. Dissertationes Philologica 1642 in 4°. II. Documenta Monasteriorum Ducatus Vittemberga 1636 in 4°. III. Virginum sa-

crarum Monumenta, Vitternberga 1636 in 4°. IV. Synopsis rerum ab orbe condito geflarum, Franker 1698 in 8°. V. Series, & Succincta narratio rerum a Regibus Hierosolymorum, Neapoleos, Sicilieque gestarum &c., Argentina 1636 in 12. Quantunque tali opere sieno erudite, non sono però guari divulgate fuori della Germania; benchè al suo tempo giunsero in Italia. Il tredito, che si aveva fatto, impegnò il papa ad offrirgli una cattedra in Bologna con 4000 ducati di pensione; ma egli morì pria di aver accettate sì considerevoli esibizio-

BESPLAS, ( Giuseppe-Maria-Anna-Gros-di ) dottore della Sorbona, limosiniere del conte d'Artois, abbate dell' Epau, nato a Castelnaudari in Linguadocea l'anno 17344 morto a Parigi nel 1783, eseguì dapprima con non minor coraggio che carità, la publica funzione di accompagnare ed esortare i condannati a morte. Avendo in seguito consecrati i suoi talenti al pulpito, predicò a Versaglies ed a Parigi con applauso, quantunque la sua rapidità nel recitare minorasse un poco l'effetto de' suoi discotsi. Il suo Sermone sull'Eucaristia, recitato innanzi al re, presentò un pezzo si commovente circa il miserabile stato de' prigionieri, che produsse i felici effetti di un ordine efficace, perchè in Francia le prigioni si riducessero meno incomode e più sane, e dello stabilimento dell' Ospitale di forza, o sia de' forzati. Per celebrare questo memorabile cangiamento, venne scolpito il ritratto dell' Oratore con un epigramma di quattro versi, che in nostra favella suonan così.

Organo dell' eterno i Regi istrusse; All'altrui ben tuttor divoto

sagge Leggi prescrisse ai pergami, e l'invidia

Coi dolci modi suoi disarmar seppe

L'ab. di Besplas, non solamente prestò serviej all'umanità co' suoi discorsi; ma altresì colle sue opere. Lasciò un Trattato delle Cause della publica felicità, pieno di buone vedute politiche e morali, arricchito di grandi e nobili idee, a cui non è mancat o altro che d'essere ordinato con miglior metodo, e scritto con minor enfasi. L' istesso può dirsi del suo trattato Circa l' Eloquenza del Pulpito, produzione di sua gioventù, la di cui seconda edizione nel 1778 è ritoccata

con attenzione. Cagiono giustamente non poca tristezza a' suoi amici la morte dell'ab. Besplas. Eta egli benefico non meno per genio, che per massima, dotato di vivacità e di dolcezza; e sapeva piacere senza scandalo, esser decente senza pedanteria, e tolerante senza indifferenza. Scorgevansi nella sua figura quella serenità e quella soave giovialità, che sono compagne inseparabili d' un cuore onesto e contento di se medesimo.

\*BESSARIONE, celebre cardinale e patriarca di Costantinopoli, ed uno de'principali ornamenti del secolo xv, era nato in Trabisonda nel 1497, ed alcuni vogliono che in gioventù fosse monaco Basiliano. Mostrò sin da' teneri anni un ingegno vivace e penetrante, quindi fu spedito a Costantinopoli a studiare sotto i più abili maestri di quell' età; indi pascato nella Morea, vi udì il famoso Giorgio Temisto, dal quale ereditò la venerazione e la stima pel filosofo Platone. L'alta fama, in cui ben presto salì pel suo ingegno e sapere, il fece nominare vescovo di Nicea, e dopo essersi adoprato con tutto l'ardore per la riunione della Chiesa Greea colla Latina,ed aver persuaso l'imp. Giovanni

Paleologo ad impegnarsi per l'effettuazione di una tal opera, venne spedito in qualità di teologo al concilio tenuto in Ferrara, e poi trasferito a Firenze. In questa grande adunanza aringò più volte, e fecesi ammirare pe' suoi talenti i non meno che per la sua modestia « Sosten» ne dapprima con vigore le opirtioni de suoi; ma uomo com'egli era di vivace ingegno insieme, e di animo retto ed amante del vero, tosto che conobbe l'errore immantinente l'abbandonò, e si diede a'Latinl. Di questo cambiamento alcuni scrittori (della numerosa classe di coloro, cui sembra di non giudicar con finezza, se ogni virtuosa alazione non fanno sorgere da qualche vizio) han voluto recarne per cagione la superbia ed ambizione di questo Prelato ; calunnia apertamente smentita dalla di lui modestia e dalle altre virtù. che in esso risplenderono costantemente. Vero è bensì , che per l'accennato motivo i Greci scismatici concepirono per lui tale avversione, che fu in necessità di restarsene in Italia 4 ove Eugenio 14 nel 1439 gli concedette l'onore della porpora. Fissò egli quindi il suo soggiorno in Roma, e in pochissimo tempo apprese nonsolo

solo le maniere e gli usi Rômani, ma anche la lingua latina in sì fatta maniera che se la rendette famigliare al pari della greca e potè in essa scrivere e scrivere felicemente. Crebbe tanto in metito ed in istima, che si è creduto da molti, che sarebbe stato sicuramente eletto pontefice , se cardinale Alaino Inglese non si fosse gagliardamente opposto all'elezione dell'illustre Greco, come ingiuriosa alla Chiesa Latina. Il P. Thomassini narra sulla testimonianza d'un autore contemporaneo che Bessarione, non essendosì fatta radete la barba nella vigilia del giorno, in cui entrò nel conclave, il Decano del sacro collegio si servì di questa ragione, per escluderlo dal pontificato. Come ! diss'egli , questa barba di becco sarà Papa? Noni se l'è ancor fatta radere, e sarà alla testa di noi , che l'abbiamo sì corta ? Ma è poco probabile, che i cardinali gli abbiano negati i loro voti per un siffatto motivo. (Ved. i. PEROTTO). Comunque sia, il cardinal Bestarione, adoperato da' Romani pontefici nel maneggio de'più gravi affari, diede sempre costanti prove d'integrità non meno che di prudenza. Niccolò v, dopo averlo nominato vescovo pria di Sabina, poi di Frascati,

lo destinò legato a Bologna nella quale ben difficile legazione si diportò con tale saviezza per lo spazio di cinque anni ; che lasciò grata memoria di se in quella città, ed ottenne mille encomj. Ne poca obbligazione gli ebbe lo stesso Nictolò v . poiche senza l'esatta vigilanza del cardinale, probabilmente sarebbe rimasto vittima del famoso Stefano Porcaro nobile Romano, che a tal uopo si era pattito improvvisamente da Bologna con forte stuolo di congiurati ; mà non potè eseguire il reo disegno, perche il Bessarione lo prevenne con un corriere, spedito a tutta forza al pontefice. Molto si affaticò lo stesso Porporato per conchiudere la lega, allora sospirata contro i Turchi, al qual oggetto da Calisto 111 fu inviato ad Alfonso. re di Napoli, ed all'imperator Federico uti da Pio ii, il qual pontefice l' onord anche del titolo di patriarca di Costantinopoli. Sotto il pontificato di Paolo II se ne visse in Roma tranquillo: ma poscia Sisto Iv lo mando suo legato in Francia, per riconciliare insieme il re Lodovico xi col duca di Borgogna. In questo affare però non ebbe il Bessarione quel buon successo, che avrebbe potuto sperarsene. Alcuni vogliono, che Luigi xi rimanesse disgustatissimo, perchè il Porporato pria di far visita a lui avesse scritto al duca di Borgogna; altri che restasse offeso, perchè si sentisse dimandar grazia pel cardinal Balue. Si vuole da taluni, che in un' udienza il Monarea, mettendogli la mano sulla gran barba, gli dicesse.

", guod habere solebant,

con voler significare,

Che Greco non si spoglia Giammai la vecchia rugine. Checche ne sia, sebbene anche tra' Francesi i più sensati non credano vero, che il re lo maltrattasse con ingiurie e motteggi in una tal maniera. troppo indecente alla qualità de' soggetti, certo è però, che non gli fece buona accoglienza, e che dovette partirsene senza veruna lodevole conclusione. Nel tornare che faceva da questo viaggio a Roma, sorpreso da grave malattia in Ravenna, ivi finì di vivere il 1472 in età di 77 anni. Non ha mancato chi attribuisca la sua morte al rammarico sofferto per la cattiva riuscita dell' ambasciata di Francia; altri all'opposto ne incolpano la cattiva cura del suo medico; ma qual bisogno di ricorrere a cause e-

strinseche e straordinarie circa la morte d'un uomo quasi ottuagenario, e consumato da tante fatiche, e dalla continua applicazione? Quest'insigne Porporato, fornito di profondo sapere ed adorno di rare virtù, lasciò di se un sincero rinetescimento , ed una memoria degna d' immortalità; e senza ricorrere all'O7 razione Panegirica in suo onore recitata dal Platina, ed agli elogi fàttigli da tanti scrittori, basta riandare le principali sue azioni ed opere per esserne pienamente convinti. Non vi fu a suoi giorni il più splendido protettore delle lettere e de' letterati. Non vi fu giovane bisognoso di ajuto per incamminarsi, o mantenersi negli studi, che ricorresse a lui senza conseguire que'soccorsi, che gli era permesso di dare a misura delle proprie sostanze. Impiegavasi egli pure, per quanto il poteva, ad istruire nella pietà e nelle scienze le persone specialmente di sua famiglia, che tutte le voleva di talento ed abilità ad imparare. La sua conversazione era sempre esemplare ed erudita; la sua casa era una fioritissima adunanza de'più dotti uomini, che allora vivessero in Roma; Agirofilo, Teodoro di Gaza, il Poggio, Lo-

renzo Valla, il Platina, l'Almadiano &c., formavano presso di lui una specie di scientifica Accademia, dalla quale ne uscirono anche ottimi allievi. La sua Biblioteca sceltissima e numerosa stava aperta a benefizio di chi voleva imparare. Senza contare gli altri acquisti fatti **n**egli ultimi tre anni di sua vita. aveva già spesi in essa più di trenta mila scudi d'oro, quando nel 1468 ne fece amplissimo dono alla serenissima Republica di Venezia, o sia alla Basilica di S.Marco, alla quale pure lasciò poscia gli altri accennati posteriori acquisti. Volle egli mostarle questa gratitudine per le molte finezze ed onori, ricevuti in tempo del suo soggiorno in quella cospicua città, ove strinse intima amicizia con molti illustri Nobili e Letterati, e venne ascritto tra il numero de' Patrizi. Riconoscente all'incontro la Republica ad un tanto dono, che anche oggidì ( come dice l' insigne Muratori, giudice ben competente in tale materia) sarebbe d'immenso prezzo, non solamente gliene scrisse una cortesissima lettera di ringraziamento ; ma altresì ha sempre custodita ed accresciura con somma cura e dispendio una si copiosa e co-

spicua collezione di tanti rari Codici , Famosa è quindi anche in oggi cotal insigne Biblioteca sì per la munificenza del donatore, e per l' intrinseco pregio de' libri, onde se ne sono tratte tante utilissime edizioni, sì pel maguifico edifizio per essa inalzato, opera del celebre architerto Jacopo Sansovino, sì per gli uomini insigni, che sempre si è procurato di farne custodi, tra' quali un Sabellico, un Navagero, un Bembo, un Ramberti, un Dempstero, un Loredano &c. Molte opere lasciò il cardinal Bessarione, che gli meritarono un distinto rango tra que',che produsse il rinascimento delle Lettere. Le principali sono : I. In calumniatorem Platonis Libri IV, &c. che contengono diverse opere, riguardanti la difesa di Platone, e dirette contro il calunniatore di esso Platone, cioè Giorgio di Trabisonda ( Veggasi III. GIOR-GIO ). Quest' opera, forse la più pregevole tra le altre del nostro Porporato, venne stampata la prima volta senza data in f., ma si attribuisce al 1470, edizione rarissima. Sono rare altresì le due edizioni di Venezia in Œdibus Aldi & Andrea Soceri 1503 e 1516 pure in f.; nè lascia d'essere in pregio quella

di Parigi 1516 parimenti in f., in fine della quale, non meno che nell'altre suddette, trovasi la versione latina della Metafisica di Aristotile, fatta dal medesimo Bessarione. II. Varie Lettere, stampate in Sorbona in 4°. III. Un' Orazione contro il Turco 1471 in 4°. IV. Libri IV Xenophontis de dictis O factis Socratis. Lovanio 1533 in 4°, Huezio propone Bessarione, come il modello de'buoni traduttori; perch'egli scrive con una facilità, che nulla toglie al merito dell' esattezza. V. Diverse altre opere nella Biblioteca de' Padri e nelle Collezioni de' Concil, de' PP Labbe ed Hardouin . ( Ved. II CAMPA-NO ).

BESSE ( Pietro di ) prete del Limosino, predicatore di Luigi x111 morto nel 1639, publicò sei volumi in 8° di Sermoni sotto il titolo di Concezioni Teologiche. E' un Limosino, ( dice egli nel suo avvertimento, alludendo a tal nome, che in Francia significa anche una specie di muratore ) e non un cortigiano, che ha fabbricato questo edifizio, non è un Cittadino, ma bensì un Rustico, quegli che parla. Abbastanza ciò si sarebbe compreso; poichè vi si trova nna quantità di comparazioni basse ed indegne della dignità del pulpito. La maggior parte dell' espressioni sono già rancide. Fa un miscuglio di autori profani e di Padri della chiesa. E sebbene l'erudizione vi sia profusa; pure ordinariamente è mal impiegata.

BESSET, (Enrico di) signore della Chapelle-Milon, inspettore delle Belle-Arti sotto il marchese di Villacerf e controllore delle fabbriche, allorche il gran Colbert fu nominato nel 1683 sopra-intendente delle medesime fabbriche. Unì a questo posto quello di segretario dell'accademia delle iscrizioni e delle medaglie. Si ha di lui una Relazione delle Campagne di Rocroi , e di Friburgo nel 1614 e 1645 in 12; scritta con elegante semplicità, e che si può dire un modello in questo genere. Morì nel 1693.

BESSI, Ved. 11. FRENI-CLE.

BESSIN, (Don Guglielmo) Benedettino della Congregazione di S. Mauro, nacque a Glos-la-Ferriere nella diocesi di Eureux, il 27 marzo 1654, e morì in Roano a 18 ottobre nel 1726, di 73 anni, dopo avere professata la filosofia, la teologia, ed esercitati diversi impieghi. La sua conversazione era piacevole

vole, ed univa ad un gran sapere la facilità di parlare con grazia e con forza. Alla di lui cura è dovuta l'edizione de' Concilj di Normandia col titolo Concilia Rothomagensis Provincia &c. 1717 in f. Questa raccolta, che è stimata, non solamente contiene i concili della provincia; ma anche i sinodi delle diocesi, gli statuti principali, gli editti, le lettere pastorali meritevoli di particolar menzione. Vi si troyano altresì le lettere de'papi, o i loro rescritti mandati in Normandia, le lettere patenti dei re, e gli altri atti, che hanno relazione al clero o alla provincia. Un' eccellente tavola delle materie, ed un catalogo particolare de' vescovi di Normandia terminano questa dotta collezione. Egli ha pure avuta parte alla nuova edizione delle opere di S. Gregorio il Grande, data dai PP. di S. Marta.

BETFORD , Ved. BET-FORT.

BETHENCOURT, Giovanni di ) gentiluomo Normanno, scoperse il primo le Isole Canarie l'anno 1402, e ne conquistò cinque, mercè l'ajuto di Enrico 111 re di Castiglia, che gliene confermò la sovranità col titolo di re, sotto condizione di pre-

star omaggio alla corona di Castiglia. Dicesi, che la di lui famiglia sussista tuttavia nelle Canarie, ed abbia preferito lo stato pacifico de' ricchi privati, alle pretensioni, ch'essa non avrebbe potuto lungamente sostenere. Pietro di Bethencours de' suoi discendenti, morto l'anno 1677, fondò nelle Indie occidentali una congregazione di religiosi ospitalieri, sotto il nome di Betlemiti.

BETHISAC, (Giovanni) domestico, ed uno de' principali consiglieri di Giovanni di Francia duca di Berrì, fu accusato unitamente con Tierac, e Bar, altri due famigliari di esso principe, di averlo spinto a fare enormi esazioni sopra i popoli della Linguadocca, di cui era governatore, e di avere sotto il manto della di lui autorità, ed il nome del loro padrone commesso grandi violenze, fatti orribili saccheggi, e posto il danaro del Re ne' loro forzieri, La voce sparsasi di questo affare diè luogo ad una ben triviale pasquinata, ch'ebbe allora molta voga, onde essendo air signori Francesi piaciuto di riportaria, non ne ommettiamo la versione, che può esser la seguente

Poser Tierac, de Bar, e.

Bethisacco,

Il danaro del re nel loro sacco.

Bethisac portò la pena de'suoi eccessi. Carlo vi. nominò de' commissari per fargli il processo. Ma avendolo riclamato il duca di Berri, come un suo famigliare, que'che aveano congiurato alla di lui perdita, lo persuasero a confessare, che aveva errato in varj articoli di fede. Gli si fece credere, che venendo esso per tal guisa rimesso al vescovo, il duca suo padrone troverebbe più agevolmente il mezzo di salvarlo. Talvolta il delitto stesso serve a render imbecille il reo; Bethisac fu così semplice, che incappò in cotal laccio. Gli si fece fare il suo processo dal vescovo di Beziers, che poscia l'abbandonò al braccio secolare, dopo averlo condannato come eretico e sodomita. Il disgraziato venne arso vivo, e questo fu, come dice Mézeray, un fuoco di allegrezza per li popoli, che aveva orribilmente tormentati. La storia non dice, chi fosse questo Giovanni Bethisac, ma è facile giudicare, che fosse uno di quegli uomini da niente, nati nel fango, che vogliono innalzarsi troppo presto, e troppo in alto.

\* BETHSABEA o BER-SABEA, moglie di Uria e

madre di Salomone spest Da. vide, che aveva goduto di lei vivente il marito, cui aveva fatto morire. Bisogna, che fosse ben dotata di singolare bellezza; di fatti la chiama la Scrittura pulchra valde. Dopo la morte di Davide Salqmone fece porre sua madre sul suo trono medesimo. Alcuni interpetri credono, che il capitolo 31 de' Proverbj sia un' istruzione, che Bersabea desse a suo figlio Salomone, e che questo Principe per conservarne la memoria volesse precisamente inserirla raccolta delle sue Massime. Ma è facilissimo, che Salomone per far onore a sua madre abbia compilate egli stesso le istruzioni , che aveane ricevute, ed abbiale date al publico socto il nome di Betsabea. Si veggano DAVIDE ed

Į. BETHUNE, Ved. sul-

II. BETHUNE, (Filippo di) conte di Selles luogotonente generale di Bretagna, e governatore di Rennes, d'un'illustre famiglia, che ha derivato il suo nome dalla città di Bethune nell'Artesia, morì nel 1649 in età di 88 anni. Erasi egli acquistata molta gloria e riputazione mercè le sue ambasciate alle corti di Scozia, di Roma, di

23-

Savoja e d'Alemagna. Egli era fratel minore del celebre Massimiliano Bethune duca di SULLY. La sua ambasciata in Alemagna è stata impressa in Parigi 1667 in f., mercè le cure del di lui nipote Enrico conte di Bethune.

\* BETIS, governatore di Gaza per Dario, difese questa piazza con valore contro Alessandro il Grande. Irritato questo conquistatore, perchè nel primo assalto gli toccò d' essere ferito, presa ch'ebbe la città circa l'anno 332 av. G. C., fece morire Betis. Più di dieci mila uomini furono passati a fil di spada, e si punì in molti un coraggio degno di miglior sorte. Betis venne attaccato co' calcagni al carro dell' eroe Macedone, e perì così miserabilmente. In oggi un tal procedere sarebbe non da eroe, ma dabarbaro; poiche gli stessi usi della guerra si sono in parte umanizzati, ond'è che la virtà ed il valore si rispettano anche negl<sup>2</sup> inimici, Tanto i tempi cambiano le idee, che si credono le più chiare ed adequace.

BETLEM-GABOR, principe di Transilvania d' una casa non meno antica che povera, s'insinuò nella buona grazia di Gabriel Battori principe di Transilvania. Avendo poi abbandonata questa

Tom.IV.

corte per passare a quella di Costantinopoli, profittò del credito, che acquistossi presso 1 Turchi, per far dichiarare la guerra al suo antico benefattore. Battori abbandonato da'suoi sudditi e dall'imperatore, restò vinto nel 1613. Betlem-Gabor prese molte piazze nell' Ungheria, si fece investire della Transilvania un Bassà, e dichiarare re d'Ungheria. L'imperatore fè marciaro delle truppe contro di lui nel 1620, ed il conto Bucquoi uno de' suoi generali rimase ucciso. Gabor vincitore dimandò la pace, el'ottenne a condizione, che rinunzierebbe al titolo di re d'Ungheria, e che limiterebbesi a quello di Principe dell' impero. Ferdinando assicurò questa pace, riconoscendolo Sovrano della Transilvania, e cedendogli sette contee, che abbracciavano circa 50 leghe di paese. Quest' uomo inquieto, avendo voluto far rivivere i suoi pretesi diritti sopra l' Ungheria, fu vinto da Walstein, e cotal guerra finì con un trattato, che assicurava la Transilvania e gli aggiacenti Territori alla casa d' Austria dopo la morte di Gabor, chè seguì nel 1629.

\* BETTERTON, (Tommaso.) attore, ed autore nel teatro Inglese ai tempi de'ro

Carlo I e Carlo II era nato a Westminster nel 1635. Compose o piuttosto trajusse in gran parte, e cangiò tre Drammi, che passano per sue intere composizioni. Ma il suo più forte fu nel far da attore sul teatro, ed in questo genere ottenne elogi ed applausi senza numero dagl' Inglesi. Non ebbe uguale tra'suoi coetanei, e la sua memoria è tuttavia pregiata nell'Inghilterra. Dotato d' un talento particolare, d'una maniera di recitare e gestire la più naturale, che potesse darsi, sapeva rappresentar bene qualunque personaggio sì nel tragico che nel comico. Mantenne sempre vivace la sua abilità, tanto che nell'ultima Tragedia, che rappresentò poco pria di sua morte, seguita nel 1710, mentre aveva 75 anni, fece con tutto il brio la parte di giovine, e fu applaudito. Era in oltre (cosa non molto frequente in que'del suo mestiere ) sobrio, modesto, cortese, industrioso ed impegnatissimo a far onore non solo a se, ma a tutta la compagnia, ed a rendere gli altri ben istrutti.

matico, poeta e filosofo, nacque a Memmingen nel 1500, ed il suo vero nome era Birch. Insegnò le belle-

lettere e la filosofia con riputazione, e divenne principale del collegio di Augusta, ove morì nel 1554. Si hauno di lui diverse opere in versi ed in prosa. I suoi componimenti drammatici di Susanna, di Giuditta e di Giuseppe, sono stati un tempo molto stimati, sebbene sieno assai lontani dalla perfezione. Trovansi nei Drammata Sacra, Basilea 1547 vol. 2 in 8°.

\*\* BETUSSI, (Giusappe) da Bassano nella marca Trivigiana, illustre letterato de' suoi tempi, nacque poco dopo principio del secolo xvi. Incominciò assai per tempo a distinguersi nelle lettere umane, e specialmente nella poesia italiana, dando alla luce, ancor giovine, alcuni suoi componimenti, pei quali venne in molta fama. Il celebre Pietro Aretino amandolo, e riguardandolo come suo figliuolo, fu uno de' principali suoi direttori sì nello studio. che nel costume: e quindi le doti dello spirito furono in lui contaminate da violenti passioni d' amore, dalle quali fu talmente agitato, che i suoi amici si congratularono seco, come a. vrebbero fatto della sua più straordinaria fortuna, allorchè giunse a liberarsi da'lacci, con cui una rea femmina l'aveva tenuto in Venez lungo tempo in ischia-

vità. Questa passione in fatti. sempre tirannica ne' caratteri molto sensibili, fu che gli fece perdere la grazia del Card. Salvizti, ed il posto di Segretario presso il Priore di lui frarello, per la qual cosa si trovò per la necessità di vivere, ora a fare il direttore ed il correttore di stampa, ed ora a correre in diverse città per incontrar qualche fortung, che scappavagli prima di possederla. Finalmente nel 1560 fu ricevuto al servigio del Marchese di Gerona, per di cui commissione due anni dopo passò in Ispagna. Non si sa precisamente il tempo della sua morte. Tra le opere, ch'egli ci ha lasciate, le principali sono. I. Il Kaverta Dialogo, nel quale si ragiona d'amore e degli effetti suoi, Venezia 1544 in 8°, di cui in pochi anni si fecero molte edizioni. II. La Leonora, Ragionamento sopra la vera bellezza, Lucca 1557 in 8° assai raro, III. Le traduzioni de' libri latini del Boccaccio, cioè i Casi degli uomini illustri, Le Donne iltustri, e la Genealogia degli Dei, del qual volgarizamento sene fecero in Venezia tredici edizioni . IV. La vita del Boccaccio, e molte Lettere e Rime sparse in diversi libri.

BEUCKLIN, Ved. BUC-

\*BEVEREGIO, o sia BE-VERIDGE, (Guglielmo) dotto teologo e vescovo Inglese, era nato nel 1638 . Fece de giovinetto tali progressi, studiando nell'università di Cambridge, e specialmente nelle lingue orientali, che non aveva ancora 20 anni compiti, quando publico De Linguarum Orientalium, prasertim Hebraica, Caldaica, Syriace, Arabice, & Samaritane prestantia ac usu, cuns Grammatica Syriaca tribus libris tradita &c., Londra 1658 in 8°, libro che gli acquistà gran credito per lo metodo e precisione, con cui è scritto, e per la molta erudizione, che contiene e presuppone. Dopo essere passato per vari gradi e dignità ecclesiastiche, essendosi sempre fatto considerare. come uno de' principali luminari del suo tempo nella chiesa riformata d'Inghilterra, e dopo avere nel 1691 ricusato un vescovato vacante per la rimozione d'un vescovo, che non volle giurar fedeltà al re Guglielmo ed alla regina Maria, finalmente nel 1704 accettò quello di S.Asaph, e ne adempì indi i doveri in una maniera virtuosa ed esemplare. Morì nel 1708 in età di 71 anni compianto non solo

da'suoi nazionali, ma benanche dagli esteri, e specialmente da' dotti, benchè di professione differente. Lasciò una quantità di opere tutte erudite e stimate, tra cui, oltre l' accennata, le principali sono: I. Pensieri secreti intorno la Religione O'c., de'quali la decima edizione fu fatta in Londra 1728 in 8°. II. Pensieri secreti su la Vita Cristiana Oc, ancor più stimati, e ristampati per la sesta volta in Londra 1728 in 8'. III. Pandecta Canonum Apoltolorum & Conciliorum ab Ecclesia Graca receptorum &c., Oxford 1671 vol. 2 in f.; libro che non è comune, ed arricchito di Note, che fanno onore alla di lui dottrina. IV. Codex Canonum Ecclesia primitiva vindicatus ac illustratus, Londra 1678 in 4°. V. Thesau us Theologicus, &c. Londra 1710 in 8°. VI. Institutionum Chranologicarum Libri duo, una cum totidem Arithmetices Chronologica libellis: opera impressa per la terza volta in Londra 1721 in 80, e ristampata più volte in Italia, ed altrove, perchè si riguarda come utilissima, e forse uniça nel suo genere, specialmente per la sua precisione, e per la sua chiarezza. VII. Varie Opere teologiche, ascetiche e morali tenute in

gran pregio da que della sua comunione, perchè anche queste come le altre, sono scritte con nobiltà, ed erudizione, e senza fastosa jattanza. Quest' uomo gne fu in letteraria corrispondenza con Mons. Bos-

\*\*BEVERINI, (Barrolomeo) della congregazione de' Cherici della Madre di Dio. nacque in Lucca nel 1629 da una civilissima famiglia. Da giovinetto applico ta mente allo studio, che in età di 15 anni non compiuti, avendo illustrati con erudite note alcuni de' principali poeti del secolo di Augusto, si acquistò rin da quel tempo non poca riputazione presso, gli uomini dotti. Essendo passato in Roma nel 1645, nell'anno medesimo tu ricevuto in detta Congregazione, dove si applicò alla filosofia ed alla teologia. Fu in li impiegato ad insegnare nel Collegio della stes a Congregazione di Roma per quattro anni, e successivamente fu da' suoi superiori mandato in Lucca ad insegnar la rettorica nelle scuole, che si fanno gratuitamente a' nobili dalla Congregazione medesima. Ma come la sua famiglia composta del padre ottuagenario, di quattro sorelle, e d'un fratelio

eta caduta in miseria, se gli permise di concorrere alla prima seuo a di rettorica della città, solita conferirsi da tutto il Senato, onde ajutare il padre suo cadente, e la famiglia col considerevole emolumento, che ne avrebbe ritratto. Conseguita la nominata cartedra la occupò con molto credito finchè visse, e dalla sua scuiola uscirono diversi chiari soggetti . Non volle accettare giammai gradi nella sua Religione, come quelli ch' eran contrari al suo genio, e che troppo distraggono l'animo dall' applicazione agli studi . Fu caro a diversi cospicui soggetti, co' quali ebbe corrispondenza di lettere, specialmente a Cristina tegina di Svezia, ed ebbe strett' amicizia con molti letterati, fra gli altri co' PP. Mabillon e Germain, e con Antonio Magliabecchi . Cesso di vivere nel 1689 in età di 37 anni, compianto da tutti coloro che il conoscevano, the non mancarono di far giustizia al suo merito, annoverandolo tra i più colti poeti latini del suo tempo, ed asserendo, che dopo la decadenza della lingua latina niuno avesse meglio scritto latinamente di lui. Ci ha lasciate molte opere non meno in latino, che in italiano, di cui ci con-

tenteremo indicarne le principali : I. Carminum Lib. vii , Lucca 1674 in 12. II. Rime, Lucca 1654 in 12. III. Eneide di Virgilio, trasportata in ottava rima, Lucca 1680 in 12, e 1663 in 8°, e Roma 1700 in 4°. IV. Predicoe, Discorsi e Lezioni, Vienna 1692 in 4°. V. Syntagma de ponderibus, O mensuris, in quo veterum nummorum pretium ec., Lucca 1711 in 8°. Fu quest opera ricevuta con sommo applauso non meno in Italia. che fuori, e se ne fecero molte edizioni. Lasciò anche moltissimi manoscritti.

BEVERLAND, (Adriano) discepolo di Vosso, e dottore di legge, nacque a Middelbourg nella Zelanda, e morì povero nel 1712. Si die a conoscere all' Europa letteraria per le sue infamie. Diede al publico nel 1680 il suo Trattato De Spolata Virginitatis Jure, Leyden in 8º. Travagliava nel tempo stesso ad un'altra opera ancor più licenziosa intitolata De Prostibulis Veteram, ed avrebbe avuta la sfrontatezza di publicarla, senza i consigli di varii suol amici, che gli vietarono di farlo. Il di lui amico Vossio ne fece entrar una parte nelle sue *note* Catullo . Il trattato di Beverland , 'De Peccato Originali  $\mathbf{B}_{3}$ 

philologice elucubrato 1678 in 12, e 1679 in 8°, tradotto in francese 1714 in 12, in cui rinovava l'opinione di Agrippa, meritogli la carcere. Avendo riacquistata la libertà a caró prezzo, scatenossi contro i magistrati ed i professori di Leyden in un cattivo libercolo,, e passò indi in Inghilterra, ove impiegava tutto il suo danazo in comprare pitture oscene. Dicesi, che si ravvedesse de' suoi travviamenti; almeno così ha dato a pensare il suo Libro de Fornicatione cavenda, Londra 1697 in 8°, nel quale nondimeno vi sono pure molti passi indecenti. Morì nello stato dell' infanzia, dopo esser vissuto da pazzo e da libertino . Avea la follia di credere d'esser inseguito da ducento congiurati per farlo perire.

BEVERNINGK, (Girolamo) oriundo di nobile famiglia Prussiana, ma nato in Tergou nell'Olanda il 1614, fu uomo di singolare abilità melle ambasciate, e negoziazioni d'importanza. Accorto, sperimentato, manieroso, prudente, indefesso, non ricusò mai qualunque fatica, non si atterri per qualsivoglia ostazolo, ed adempì sempre i suoi doveri con esattezza e fedeltà. Impiegato per ben sedici volte (cosa che forse non sara

giammai accaduta a verun altro ) in Deputazioni di riffevo ed Ambasciarie sì ordinarie, che straordinarie, ne riuscì sempre con felicità, ed onore. Tra le altre, egli fu che conchiuse la pace (ra l' Inghilterra e l'Olanda il 28 aprile 1654, e che contribuì assaissimo al trattato di pace tra la Francia e la Spagna 2 maggio 1668. Intervenne come Plenipotenziario delle Provincie Unite al trattato di Nimega, ed egli più di tutti cooperò alla pace generale stabilita zel 1678, per la quale ebbe a superare un? infinità di ostacoli. Conchiuse indi il trattato di pace e di commercio tra gli stati-generali e la Svezia; ed in somma nom vi fu a suoi tempi negoziazione politica di gran conseguenza, in cui non avesse buona parte. Nè quì solo si ristrinse la sua abilità. Tenne per undici anni la carica considerevole di Tesorier-generale delle Provincieunite, e le amministrò con tale sagagità ed illibatezzs . che quando nel 1665 volle assolutamente fame la rinunzia, durò molta fatica, per-. chè fosse accettata. Era altresì nel rango de' letterati, e come tale venne eletto nel 1673 curatore nell'università di Leyden, posto onorevolis-

simo, che sostenne con decoro sinchè visse. Circa il 1680, ansieso finalmente di riposo, ritirossi in una bella signoria, che aveva in vicinanza di Leyden, ed ivi diedesi all'innocente applicazione. di coltivare una gran quantità di piante, che facevasi venire da tutte le parti del mondo. Cessò di vivere il 30 ottobre 1690, e fu sepolto in una sua cappella a Tergau, ove leggesi una bellissima iscrizione, fattagli scolpire da' suoi congiunti, giacchè non lasciò alcuna prole.

BEVERWICK, (Giovanni di ) Bevervichio nato a Dordrecht nel 1594 di nobile famiglia . Allevato dalla sua in'anzia sotto gli occhi di Gherardo-Giovanni Vossio, scorse indi varie università per perfezionarsi nella scienza della medicina , e ricevè la laurea in Padova . Esercitò cotal professione nella sua patria, ove coprì pure diversi impieghi con distinzione. Morì nel 1647 in età di 51 anni, e quantunque non avesse molto lunga vita, Daniele Heinsio nell'epitaffio, che gli fece, lo chiama WITE AR-TIFEX, MORTIS FUGATOR . Le principali sue opere sono: 1. De Termino vita futali, an mobili? Roterdam 1644 in 8°, e Leyden 1651 in 4°. Questo libro fece allora qualche strepito: vi si agita la seguente quistione., Se il termine ,, della vita di ciascun uo no in " particolare sia fisso ovvero "immutabile, e se possa es-, sere cangiato ,, . II. De en. sellentia sexus fæminei, Dotdrecht 1639 in 8'. III. De Calculo, Leyden 1638, 1641 in 8°. IV. Introductio ad Medicinam indigenam, Leyden 1663 in 12. " Questo libro " (dice Vineul-Marville) e " un picciolissimo volume, ma molto ben'eseguito. Be-" vervichio solidamente pro-" va in esso, che senza aver "ricorso a' rimelj, i quali " vengono da paesi stranieri, " l' Olanda deve contentarsi " de' suoi nell'esercizio della " medicina. La lettura di que-🛖 sto libriccino non hanulla, n che non sia utile e piace-" vole, poiche, oltre la fina , erudizione, vi si trovano ,, anche alla testa di ciaccun " capitolo alcum graziosi ver-" si composti da Cornelio Boy, " che n'esprimono il senso , in poche parole.

BEUF, (Giovanni le)
nato ad Auxerre nel 1687,
fu ascutto all'accademia delle
iscrizioni e belle-lettere di
Parigi nel 1750, e mori nel
1760 di 73 anni. Molte opere ha egli lasciate, tra laquali le più conosciute sono:

B 4 I.

I. Raccolta di diversi Scritti, che servono di schiarimento all'Istoria di Francia 1738 vol. 2 in 12. II. Dissertazioni su la Storia esclesiastica e civile di Parigi, seguite da molti schiarimenti intorno la Storia di Francia, 3 vol. in 12. III. Trattato istorico, e pratico del Canto ecclesiastico 1741 in 8°. che dedicò a Mons. Vintimille arcivescovo di Parigi, dal quale era stato impiegato a comporre il canto del nuovo Breviario, e della nuova Messa della sua chiesa . IV. Memorie attinenti alla Storia d' Auxerre 1743 vol. 2 in 4°. V. Istoria della città, e di tutta la Diocesi di Pariei in 15 vol. in 12. VI. Molte Dissertazioni, sparse ne'Giornali, e nelle Memorie dell'. Accademia, di cui era membro. Egli ha pure il merito. di aver disotterrati molti Atti originali, che ha comunicati a diversi Eruditi. L'abbate le Beuf era un prodigio di erudizione, la quale risplende in tutte le di lui opere; ma sovente vi è mal digerita. Sino all'estremo de'suoi giorni non si arrestò dal farele più laboriose ricerches Intraprese molti viaggi, per andar ad esaminare nelle ditterse provincie di Francia i me numenti dell'antichità. L'autore-deli'articolo Francese di-

ce, di aver avuto il vantaggio di conoscerlo a Nimes. lo stesso gusto guidato pur esso. I preziosi avanzi, che illustrano questa città, gli svegliavano un entusiasmo, e lo facevano rimaner talvolta sì astratro, che veniva mostrato a dito. Il popolo rimaneva sorpreso veggendo un uomo, che arrestavasi nel mezzo d'una strada, per esaminare col suo cannoschialetto un' insegna d' Osteria; ma gl'intendenti non se ne stupivano punto.

BEUIL, Ved. KEMPIS, e

MORET .

BEUVE, Ved. SAINTE-

BEUVELET, (Matteo) prete del Seminario di S.Nicola di Chardonnet, ivi fece fiorire nell'ultimo secolo la. scienza e la pietà. Egli è noto particolarmente : I. Per varie Meditazioni in 4° su le principali verità cristiane, ed ecclesiastiche, per le Domeniche, Feste, ed altri giorni dell' anno. II. Per un Manuale ad .uso degli Ecclesiastici. Laseiò un'altr'opera, publicata dopo la sua morte. cioè il Simbolo degli Apostoli spiegato, e diviso in prediche, o siano discorsi Parocchiali all' altare, Parigi per Giorgio Josse 1668 in 8°. E' scritto in istile semplice, e familiare;

ma basso e scorretto.

\*\* BEYER, di Francsore nella Franconia, più conosciuto sotto il nome di Hartmanus Reverus, nacque a 29 settembre 1516, studio a Wittemberg, dove fu allevato nei sentimenti di Lutero, che conobbe intimamente, e si maritò in gennajo 1542. Fu scelto per ministro nel suo paese, ove morì l'anno 1577 di 61 anno. Era egli un uomo semplice, ed umile, ma erudito. Lasciò diverse opere, tra le altre alcuni Comentari sulla Biblia: Questiones Spherice, e molte altre. Suo figlio Giovanni Harmant Bejer fu celebre medica ch'ebbe in moglie una figlia di Sebastiano Ligario di Maienza, ch' cra stato frate agostiniano, e lasciò il Cappuccio con Lutero per maritarsi. Vi è stato in questo secolo un altro Beyer, autore d'un libro, che ha per titolo. M. Augusti Beyeri Memoriæ historico-critisa librorum rariorum. Accedunt Evangelii Cosmopolitani note ad Io: Burch: Menckenii de Charlataneria Eruditorum declamationes &c. Dresda, & Lipsia apud Fridericum Hekela 1734 in 8°.

BEYERLINK, Ved. BE-

TERLINK .

I. BEYS, (Egidio) stampatore di Parigi nel xvi secolo, fu il primo ad impiegare le consonanti j, ed v, che
Ramus avea distinte nella sua
Grammatica dall'i, e dall's
vocali. Morì nel 1595: avea
sposata una figlia del celebre

stampatore Plantino.

II. BEYS, ( Carlo di ) poeta Francese, contemporane di Scarron, e suo amico. Questo autore burlesco, essendo stato incensato da Beys. senza veruna difficoltà lo paragond a Malherbe. Ma vi è tanta differenza dall' uno all' altro, quanta dal Virgilio travvestito all' Eneide. Si hanno di lui vari Componimenti Teatrali, de' quali però nessuno è rimasto su la scena. Morì nel 1656. Le sue Opere Poetiche erano già comparse al publico nel 1651 in 4°.

BEZA, Ved. BAIZE.

\* BEZA, ( Teodoro di ) nacque a Vezelay nella Borgogna l' anno 1519. Fece i suoi primi studi a Parigi appresso un suo zio consigliere parlamento. In seguito venne spedito in Orleans, poi Bourges, ove Melchiorre Wolmar gli die lezioni di greco e di latino, e comunicogli il suo gusto pe' nuovi errori. Ritornato a Parigi vi si rendette desiderabile per le grazie della sua figura e del spirito, e pel fiorito suo talento per la poesia. L tout

suoi Epigrammi, ed i suoi Componimenti Latini gli acquistarono credito tra i poeti, e presso i giovani libertini. Cantò la voluttà colla delicatezza di Catullo, e colla licenza di Petronio; e le sue poesie erano l' immagine de' suoi costumi. Avendo lasciato il priorato di Lonjumeau, che possedette per qualche tempo, non ostante il suo già publico attacco con una femmina, ritirossi a Ginevra, ed indi a Losanna per professarvi il greco. Nove anni dopo Calvino suo maestro lo richiamò a Ginevra, ed impiegollo nel ministero. Nel 1561 si trovò alla testa di 13 ministri della Riforma al colloquio di Poissi. Egli fu che aringò con mosta eloquenza in quest'assemblea, ove trovavansi Carlo IX, la regina madre e molti principi del sangue; ma avendo osato dire : che G. Cristo era tanto sontano dall' Eucaristia, quanto è discosto il cielo dalla terra; queste parole scandalizzarono l'udienza, e spiacquero alla corte. Alcuni ministri (dice l'ab. di Choisi ) lo biasimarono per aver parlato sì chiaro; ed uno di essi disse, ridendo: come crederebbe egli, che G. C. sia nell' Eucaristia ? Se appena crede, che siavi un Dio ne' Cieli. Vergognossi *Beza* di questo

suo poco riguardo, e raddolca le sue espressioni in una lettera, che diresse alla regina. Non avendo giovato il detto colloquio ad estinguer la guerra civile, Beza fermossi presso il principe di Conde, e trovossi con esso alla battaglia di Dreux nel 1562. ritirossi anno seguente nuovamente à Ginevra, e fu capo di questa chiesa dopo la morte di *Calvino* , di cui era stato il più zelante coadjutore ed il più fedele discepolo. La qualità di capo di partito gonfiò il suo orgoglio, ed inasprì il suo carattere. Trattò i monarchi come trattava i controvertisti: Antonio di Borbone re di Navarra era un Giuliano: Maria Stuarda una Medea , &c. Venne accusato d'essere stato la tremba della discordia in occasione delle guerre civili . Da Ginevra egli animava tutt i suoi discepoli, sparsi per l' Europa . Fu chiamato più volte per assistere a varie conferenze in Berna ed altrove . Nel 1571 presedette ad un sinodo tenutosi alla Roccella . Morì nel 1605 in età di 80 anni , riguardato come un amabile poeta, ed un teologo pieno di trasporto. I Gesulti aveano fatta correre la nuova della di lui morte circa dieci anni prima, che giugnesse in effeteffetto ; arbittio che in ogni secolo si è posto in pratica relativamente agli uomini, che hanno avuta celebrità. Beza fu egli stesso il primo a ridersene in un piccol trattato, che publicò in tale contingenza col titolo, Beza redivivus. Sposò in sua vecchiaja una giovane donzella, che, per allusione a quella di Davide, chiamò la sua Sunamitide. Si dice, the allora fosse così povero, che la sua casa non sussistesse, se non di segrete caritatevoli liberalità; cosa per altro che sembra ben poco verisimile. Beza era d'una mediocre statura, ma d' un aggradevole aspetto, e dotato di si buona salute, che diceva sovente, di non aver giammai provato un dolor di cape. La sua lunga vita congiunta al predominio, ch' erasi acquistato sopra gli animi, fece sì, che i suoi partigiani chiamavanlo la Fenice del suo secolo. Dovette in parte cotale predominio alla sua eloquenza, all'amenità della sua conversazione, ed alle maniere insinuanti, che sapeva adoperare con quelli, di cui voleva guadaguare il cuore, e cattivarsi l'animo. Si ha di lui una quantità di opere in versi ed in prosa, in latino ed in francese. I Versi Franafi non meritano guari, che

se ne parli; egli ha terminata la versione de Salmi, intrapresa da Marot; ma il continuatore è meno felice nello stile e nell'espressione. Le sue Poesse latine surono publicate sorto il titolo di Juvenilia Beza, 1548 in 4°, e Barbou ne ha data una muova edizione assieme colle Poesie di Muret, e di Giovanni Second 1797 in 12. Ma havvene un'edizione senza data e senza nome di stampatore d di luogo in 16, che distinguesi per una testa di morto, impressa nel frontispizio, la qual edizione è rarissima e molto ricercata. Tra queste Poesie distinguesi la sua Traduzione della Cantica de'Cantici, assai tenéra, ma troppo carica di diminutivi ed epiteti. Le sue Selve, Elegie, Epigrammi, Epitaffj, Rittatti, &c. vagliono anche di più perchè ordinariamente trovasi in esse della facilità; pure non meritavano di far figura tra gli Autori impressi con tanta esattezza presso Barbou:non essendo Beza, che un autore del secondo rango, anche nella stessa classe de' poeti latini moderni. Vi ha di lui parimenti: Pfalmorum Sacrorum Libri quinque vario Carminum genere latine express, 💇 ørgumentis, ac paraphrasi illufirati aggiuntivi quatuordecins Can-

Cantici ex allis utriusque Testamenti Libris Oc., Ginevra 1580 in 8 Dacche Beza ebbe abbracciata la Riforma soppresse tutti i passi licenziosi, che avrebbero potuto servire d'inciampo alla gioventù, e publicò le sue Poesie sotto il titolo di *Poemata* Varia; di cui la miglior edizione è quella di Enrico Stefano 1597 in 4°. Questa sua condotta potrebbe far pensare che i di lui costumi non fossero stati sempre depravati, come varii scrittori Cattolici hanno francamente asserito. Le sue principali opere in prosa sono: I. Una Traduzione latina del nuovo Testamento con note, 1580 in 8° coll' insegne emblematiche degli Stefani . II. Dialoghi in Gallorum, O caterarum Nationum gratiam compositi, stampati in Edimburgo 1574 in 8°, sotto il finto nome di Eusebio Filadelfo Cosmopolita . III. Gli Atti del Colloquio di Montbeillard in modo di formale disputa teologica, seguita tra esso e Giacomo Andrè tealogo di Tubinga l'anno 1586, tradotti in latino e stampati a Montbeillard 1588 in 3°. IV. Un Trattato de dritti, che hanno i Magistrati di punire gli Eretici, tradotto in francese da Colladon, Ginevra 1660 in 8°. Questo libro fatto sul pro-

posito del supplicio di Serveta più raro in francese, che in latino. V. Confessio Christiana Fidei, 1560 in 87. VI. Il Mappamondo Papistico 1567 in 4° . VII. Istoria delle Chiese Riformate, 1580 vol. 3 in 8º. VIII. Lo svegliarino de Francesi 1574 in 80 . IX. Relazione del Supplizio di Gentili, Ginevra 1567 in 4°. X. I. tones Virorum Illustrium 1580 in 4º. Si hanno di lui în versi francesi , molto inferiori però alle sue poesie latine, la Commedia il Papa Infermo, la Tragicommedia il sacrifizio di Abramo, Catone il Censore, che chiamo il cristiano ec. Bolset publicò una di lui Vita, Parigi 1582 in 8°. Ivi egli è dipinto co' più odiosi colori, nè più vantaggiosamente ha parlato di lui Maimbourg nella sua storia del Calvinismo. Rayle procura di giustificarlo nella sua Critica generale di duesta ultima opera. Da questi differenti scritti sembra risultare, che se i Protestanti spinsero all'eccesso i loro elogi, anche alcuni Cattolici non abbiano esaminate con bastanre diligenza le scandalose dicerie, che sparsero contro Teodoro di Beza.

BEZELEEL, Ved. BESE-LEFL.

BEZIERS, (Michele) fu dapprima curato di St. Andrea

drea a Bayeux sua patria, indi Canonico del S. Sepotero di Caen, e membro dell'accademia di questa città. Impiegò egli tutta la vita sua a tare delle indagini su la storia del suo paese, Questo stimabile e laborioso autore morì a Bayeux di un attacco d'apoplesia nel 1782. Abbiamo di sue fatiche : I. Cronologia storica dei Balt o sieno Giudici-regii e Governatori di Caen, 1769 in 12. II. Stonia in compendio della città di Bayeux, 1773 in 12. III, Memorie Istoriche interno l'origine ed il fondatore della Collegiata del S. Sepolcro di Caen sol Catalogo de'suoi Decani. IV. Gran numero di Dissertazioni ne Giornali, e di Articoli ne' Dizionari del Moreri e d'Expilli. V. Rettificò una gran quantità di date, ed inserì molti Articoli nell'edizione del 1779 del nuovo Dizionario STORICO, nel quale però meritava di aver anch' egli un posto pel suo sapere, e pel suo uffizioso carattere.

BEZIEUX, Ved. DEBEZI-

EUX.

I. BEZONS, (Giacomo-Baz conte di) maresciallo di Francia, figlio d'un consigliedi stato, cominciò a servire in Portogallo sotto il conte di Schomberg nel 1667. Si segnalò in seguito in molti

assedi e comhattimenti sino al 1709, in cui ortenne il bastone di maresciallo di Francia. Prese Landau nel 1713; e fu consigliere nel consiglio della Reggenza dopo la morte di Luigi xiv. Morì questo maresciallo nel 1733 a' maggio in età di 88 anni, riguardato come un uomo ugualmente atto a comparire alla corte, che alla testa delle armate. Aveva sposata nel 1684 madama le Menestrel figlia dell' Uditor maggiore di Francia, di cui ebbe molti

figli.

II. BEZONS, (Armando Basin di ) fratello del precedente, dottore della casa e società di Sorbona, mercè il, suo merito, e principalmente mercè il credito del fratello venne inalzato a diversi posti . Fu agente-generale del clero di Francia, poi vescovo d'Aire, indi arcivescovo di Bo: dò, di Roano, membro del consiglio della Reggenza, ed incaricato della direzione degli Economati dopo la morte di Luigi xiv. Terminò i suoi giorni a Guillon nel 1721 in età di 66 anni.

BEZONT, (Stefano) dell' accademia delle scienze di Parigi, esaminatore delle guardie della marina, e degli allievi del corpo di artigneria,

nac-

nacque a Nemours il 31 marzo 1730, e morì a Parigi il 27 febbrajo 1783. E' principalmente conosciuto pel suo Corso di Matematica in 4 vol. in 8°, ne' quali osservasi me-±odo e chiarezza. Vi è ancora di lui un Trattato della Navigazione , 1769 in 8°, il quale è in certo modo una continuazione dell'opera precedente. L'autore era attaccato a' doveri del suo impiego. Obbligato a far un esame in Tolone, suppe the due de' suoi alunni erano assaliti dal vajolo, malattia, ch' ei non aveya avuta. Affronto arditamente il pericolo di contrarla anch' egli, e per non ritardare d'un anno l'avanzamento a que' giovinetti, andò ad esaminarli al loro letto.

\*\* BIACCA, (Francesco Maria) nato in Parma nel 1673, entrò, già fatto sacerdote, nella casa Sanvitali nell'anno 1702, in cui fu destinato maestro di scuola de' piccioli Signorini, e cappellano della casa istessa. Eb**b**e quivi t**u**tto l'agio di applicarsi seriamente agli studi delle belle lettere, e principalmente della storia, della cronologia, dell'antichità, e ne diede varj saggi alla luce. Uno di questi, e forse il principale, fu la critica da lui intrapresa del Trettenimento istorico e cronologico sopra l'antico Testamento del P. Cesare Calina della Compagnia di Gesa, la qual critica si vuole che fosse stata la cagione, per cui venisse licenziato dalla Casa Sanvitali . Perciocche restato padrone per la morte del padre il conte Luigi Sanvitali, tanto affezionato a'Gesuiti, che rimasto poi vedavo ne vesti anche l'abito. fece questi intendere all'abate Biacca, che gli sarebbe riuscita di sommo dispiacere la pubblicazione della critica suddetta. Ma il Biacca mosso per avventura più dal desiderio della gloria, che da' riguardi dovun alla volontà suo padrone, fatta passare l' opera sua in mano del celebre Filippo Argelati, lasciò che per cotal mezzo uscisse alle stampe nel 1728: per cui nello stesso anno venne da quel cavaliere licenziato. Fu allora ricovrato dal conte Terzi di Sissa; e poco dopo passò, chiamato in Milano, in casa del conte Antonio Simonetta, cavaliere amantissimo de' letterati, e della più colta letteratura, donde, dopo la dimora di 4 anni, si restitut 2 Parma, e ritirossi in casa del conte Ottavio Bondani, ove morì mel 1735. Abbiamo di lui, oltre la suddetta critica del P.Calino, L'Orto-

grafia manuale, Paresa 1714 in 12. Le selve di Stazio, tradotte in versi sciolti . L'Agliara, la Zanzara e l'Allodola, poemetti attribuiti a Virgilio tradotti . Li due libri dell'Epistole, e i due libri di Sermoni di Orazio, anche tradotti, Le opere di Catullo ed alcune commedie di Plauto in versi sciolti. Tutte queste traduzioni si trovano nella Raccolta de Poeti latini colla loro versione. Diede di vantaggio un' edizione dell' Imperatorum Romanorum numismata Oc., Milano 1730 in f. con lunghe ed interessanti annotazioni .

BIAGIO, (San) fu, per quanto credesi, vescovo di Sebaste, ove soffrì il martirio verso il 316. Nulla si sa di certo circa questo martirio. L'opinione, in cui erano i sedeli della Chiesa Greca, ch'egli guarisse le malattie de' fanciulli e delle bestie. servì a diffondere il suo culto in tutto l'Oriente. Questo culto passo in Occidente, ove gli venne eretta una prodigiosa moltitudine di tempi e di altari. Si accese tale disputa per le di lui reliquie, " che n per non contristare i popo-" li ( dice Baillet ), bisognò " ricorrere al ripiego di sup-" porre più Santi dello stesso » nome Biagio, ripiego molto spesso ed opportunamente usato dagli antiquari mitologisti in simili incontri. Il medesimo Sento, onorato come vescovo di Sebaste, è pure protettor titolare delle

republica di Ragusa.

\* I. BIANCA, DI CA-STIGLIA, figliuola del re Afonso Ix di Castiglia, e di Eleonora figlia di Enrico I re d'Inghilterra, su principessa, che a' favori della natura e della fortuna seppe aggiugnere le doth dell'agimo e del cuore. Non aveva che 15 anni circa, e già sorpassava tutte le speranze, onde meritò d'essere scelta per troncare ogni antica rivalità, e sigillare una solida paçe tra le due grandi potenze di Francia e di Spagna, e però venne destinata in isposa al principe Luigi, primogenito di Filippo-Augusto re di Francia, che poi fu Luigi vIII. Celebratosi nel 1200 il solenne matrimonio, Bianca non solamente seppe guadagnarsi al maggior segao l'affettuosa tenerezza dello sposo, ma divenne altresì l'ammirazione e l' ornamento della corte di Francia, e l'esemplare modello delle sue pari. Divenuta madre di vari principi, tutti allevolli ella stessa nella più esatta pietà, e principalmento il primo-genito, che poi fu San

San Luigi re di Francia. Nutrì questo suo figlio diletto col suo proprio latte, ed adempì tale materno dovere con una tenerezza, che la ntò sino ad esserne scrupolosamente gelosa. In tempo ch' ella trovavasi inferma, avendo una sua dama di corte dato il latte al pargoletto principe, Bianca posegli le dita in bocca, per fargli rovesciar fuori il latte già preso. Siccome quest'azione un pò violenta recò stupore a que', che trovavansi presenti; e come, loro disse ella per giustificarsi, pretendete voi, ch'io soffra, che mi si tolga il titolo di madre, datomi da Dio e dalla natura? Avendo inteso dire un religioso, che questo principe non fosse troppo casto, ne fece qualche rimprovero alla regina Bianca, de cui si sentì rispondere con dolcezza.,, Che questa era " una calunnia; e che sebbene suo figlio le fosse caro sopra ogni cosa, pure se fos-,, se infermo, e dovesse risanare peccando una sola y volta con una donna, essa 29 amerebbe meglio lasciarlo " morire " . Mancato di vita nel 1223 il re Filippo-Augusto, non regnò Bianca in compagnia del consorte, che tre anni circa, mentre nel 1226 se lo vide rapire da

immatura morte, che tanto più dovè riuscirle sensibile, quantochè erano sempre stati in ottima armonia, amandosi vicendevolmente con invidiabile tenerezza, e costante fedeltà. Venne essa destinata nel testamento del marito curatrice e Reggente durante la minorità del figlio; e la crociata di questo principe, e questa fu la prima volta, che la Francia vide una regina tutrice insieme e Reggente, nè restò scontenta della di lei saviezza e del coraggio con cui si diportò nel suo governo. Un'altra volta fu scelta la regina Bianca a ripigliare la reggenza del regno, allorchè il re suo figlio, volle nel 1248 passare coll'armata a tentare la conquista di Terra-, santa. Come principessa giudiziosa e saggia, fece tutti gli sforzi per distogliere Luigi IK da una spedizione, che ben prevedeva senz'altro fatalissima alla Francia; ma tutto fu inutile, per esser egli troppo imbevuto del furore per la Crociata, ed ansioso di andare a mictor palme di meriti celesti per acquistarsi il titolo di Santo. Di fatti quanti pensieri e quante lagrime ed angustie non costò alla povera Kegina nella sua vecchiaja quest' infelicissima spedizione? Vedersi in necessità

sità di spogliare il regno del niù bel fiore de' suoi sudditi, e di esaurirlo interamente di denaro per mandar fuori continui ed immensi soccorsi, e ciò non ostante non sentirsi in seguito annunziare quasi altro, che stragi e vergognose sconfitte, erano tante insanabili ferite al magnanimo cuore di lei. Procurava nondimeno di sostenersi colla sua coraggiosa férmezza, nê mancò mai di prudenza e di ripieghi per soddisfare alle reiterate richieste del figlio colla spedizione di sempre nuove e numerose truppe e d'immensi tesori. Ma quando nel 1250 le giunse la funesta nuova della perdita e strage orribile dell'armata francese colla morte del conte d'Artois altro di lei figlio, e la prigionia di S. Luigi, assieme colla maggior parte de' principi e signori della corte, cadde giustamente in una sì profonda tristezza, che fu questo il tracollo della di lei salute, nè più se ne riebbe interamente. Pure ad onta dell' indebolimento del suo corpo, non mai abbandonolla il suo veramente eroico coraggio. Con ammirabile prontezza di spirito raddoppiò le sue cure per la prosperità dello stato, o almeno per impedirne la totale rovina; ed affrettossi a tutto Tom. IV.

potere a raccoglier prodigiose somme per riscattare il re suo figlio, assieme co' di lui fratelli e tant' altri illustri prigionieri. Ma le mancò nel meglio la speranza di rivederlo, ed ebbe un nuovo rammarico, quando nel 1251, appena abbracciati i due figli conti di Poissu e d'Angio, ch' erano. ritornati, intese che S. Luigi era risoluto di non ripatriarsi, se prima non avesse posti gli affari de' Cristiani in migliore stato, e riguadagnato sopra i Saraceni il molto, già perdu-. to in tante sconfitte, e che chiedeva istantemente novi poderosi soccorsi in ogni genere. Fece quanto più potè la buona regina, per soddisfare alle nuove premure del figlio, ed ebbe nel tempo stesso molta presenza di spirito per soffocare nel suo cuore l'estrema sua afflizione, massimamente per l'impossibilità, che vedeva, de' meditati disegni, e per li sempre maggiori disordini, che ne andavano derivando. Intanto però declinava sempre in peggio la di lei salute, sicchè ridottasi 1252 a dovere trasportare la sua residenza a Melun, a motivo di respirare miglior aria, ivi fu attaccata da una lenta febbre continua, per cui restituitasi a Parigi nel dì ultimo di no-

vembre, cessò di vivere tra i più esemplari sentimenti di pietà, il dì seguente in età di 68 anni, vittima della sua afflizione, mentre il figlio stava lontano, intento sempre a soddisfare il suo divoto furore. Morì tra le braccia della Badessa di Maubuisson dell' ordine Cisterciense, che presso gli estremi le conferì l' àbito monastico, e fu sepolta in quella medesima Abbazia. da essa fondata nel 1212. Icensori della regina Bianca le hanno rimproverato, che usasse maniere imperiose coi grandi, un umore stravagante colla nuora, e troppa arte per conservarsi un ascendente sopra suo figlio; ma anch' essi sono d'accordo co' di lei ammiratori, per concederle, molto coraggio e destrezza. Senza dubbio essa fu una delle più illustri regine, che avesse avute la Francia. Fu sì avvenente, che sebbene avesse più di 40 anni, quando Tibaldo conte di Sciampagna se ne invaghì, pure egli amolla sino alla follia. Per quanto essa fosse saggia e circospetta, non mancò di attaccarsi la sua riputazione, e fu una delle principesse più esposte alla maldicenza. Alcuni hanno preteso, ch'esca pure avesse qualche inclinazione e segnatamente pel detto Tibal-

do; altri all'opposto le hanno data la taccia, che tollerasse piuttosto per interesse, che per amore le indiscretezze di questo principe, ed anche le assiduità del cardinal Romano, uomo pulito, galañte, ben fatto e sì prudente nel consigliate, ch'ella avesse riposta in essolui una piena confidenza. Comunque sia, è ben da credere, che in queste e simili maldicenze vi avrà avuta la mággior parte lo spirito di malignità, cui più d' ogn'altro sono esposti i grandi . Tanto più che Bianca visse in tempo di rilevantissim**e** turbolenze, ed una delle particolarità, in cui spiccò maggiormente la grande sua abilità e prudenza, si fu quella di trionfar sempre gloriosamente, sì vivente il marito, che nel governo del figlio, e nelle proprie Reggenze, ora di formidabili congiure , e ribellioni, meditate nel regno, ora degli attentati ecclesiastici contro i diritti regali, ora delle intraprese de' nimici sterni, e specialmente di quelle del re d' Inghilterra: nel ehe alcuni hanno preteso 🖫 che non fosse abbastanza commendevole per aver usata l' arte di corromperne il ministro de Bourg. Quanto poi alle diverse prove di militar valore, e di coraggio veramen-

mente maschile, basti per tutte quella, che diede mel 1226 all' assedio di Bellême nei Percese, di cui si rendette padrona, malgrado il duca di Brettagna, contro d'essa collegato col re d'Inghilterra. Questa piazza passava in allo-a per inespugnabile sì per la grossezza delle sue mura, come per la torre, che difendevane il forte. La stagione in oltre apportava un altro ostacolo, mentre si era nel colmo d'un rigidissimo inverno, e il rigore del freddo faceva perire gli uomini , e gli stessi cavalli . Bianca intervenne in persona a tale assedio e marciando a fianco del re suo figlio, animava il soldato, dava speranze all' uffiziale, e mostrava a tutti, di qual vergogna resterebbero coperti, se col loro re alla testa fossero obbligati a toglier l'assedio · Per meglio riparare l' armata dall'eccessivo freddo. fece tagliare una sterminata quantità d'alberi, senza riguardo se fossero o no fructiferi, e si accesero nel campo reale sì grandi fuochi, che il soldato cessò di più mormo-. rare. Si diedero de' violenti assalti al corpo della piazza, e con due petriere, vi si fecero piovere i sassi in sì gran copia, che non

solo furono fracassati i tetti del forte, ma gli assediati non trovavano più luogo da ripararsi. Finalmente fu abbattuta la grossa torre, ed i Bretoni, che difendevano il forte, dovettero in fine arrendersi al re ed alla regina madre, cui a giusta ragione può attribuirsi l'onore di tale assedio. Ved. Lui-Gi num. XIII e XIV....
II JACOB...e III MARGHERITA.

II. BIANCA, moglie di certo Battista Porta cittadino di Padova, può esser posta nel rango delle vittime della castità. Essendo stato epedito il di lei marito da Padova a Bassano, per difender quella piazza in qualità di governatore o, comandante della guarnigione contro il tiranno Ezzelino, che l'assediava, Bianca volle tenergli compagnia, Nè contenta di ciò quest' eroina uni i suoi più vigorosi sforzi a que' del consorte,. combattendo anch' essa valorosamente per la difesa della. piazza; ma alla fine Ezzeline avendola presa per tradimento, ebb' ella il rammarico di restar prigioniera, e vedersi ucciso l'amato sposo. Le grazie e l'aria maestosa della prigioniera fecero una sì viva impressione al vincitor brutale.

le, ch'ei volle violentarla per appagare le sue brame; nè ella potè liberarsene in altra maniera, che gettandosi da una finestra. Il tempo occorso per risanare le gravi ferite contratte per tale caduta non valse punto ad estinguere le impure fiamme del reo tiran-Avendo egli tentati invano tutt' i più scaltriti ripieghi della seduzione, finalmente la fece legare sopra un letto per appagare le sue sfrenate voglie. Questa donna oltreggiata dissimulò la sua disperazione, e chiese in grazia di poter rivedere il cadavere di suo marito. Appena le fu aperto il sepolero, vi si precipitò, e mercè uno straordinario sforzo, si tirò addosso la pietra, che serviva di coperchio alla tomba, da eui rimase schiacciata. Accadde quesio tragico avvenimento l'anno 1233.

III. BIANCA, Ved. CA-

PELLO .

IV. BIANCA, contessa della Marca, Ved. MARGHE-

RITA num, IV.

\*\*BIANCANI, (Giuseppe) Bolognese, matematico di molto grido al suo tempo, entrò in età di 26 anni nella Compagnia di Gesù nel 1592. Fu pubblico professore di matematica in più luoghi, e segnatamente in Parma. E-

ra molto versato anche nelle altre scienze, assai esperto nella letteratura greca e latina, nella storia e nella poesia, e dotato d'un fino giudizio. Per la sua umiltà e per le altre belle doti, fu caro non 'solamente a' suoi confratelli, ma anche agli stessi poco affezionati alla società. Morì in Parma nel 17 di giugno 1624, lasciando già stampate le seguenti opere: I. Aristotelis loca Mathematica ex universis ejus operibus collecta. Accesserunt Dissertatio de Mathematicarum natura, O clas rorum Mathematicorum C'oronologia ab Orbe condito ad annum 1614, Bologna 1614 in 4°. Benchè l'accennata Cronologia, come avverte il Baillet, non sia molto esatta e soddisfacente; nulladimeno tutta l'opera surriferita è laboriosa, nè manca di erudite ricerche. II. Sphara Mundi. seu Cosmographia demonstrativa, ac facili methodo tradita. Accesserunt brevis introduction ad Geographiam; apparatus: ad Mathematicarum studium; O Echometria, idest Geometrica traditio de Echo, Bologna 1620 in 4°, ristampata indi due volte in Modena nel 1630 e nel 1635 in f. III. Constructio instrumenti ad horologia solaria describenda O c. Modena 1654 in f. Il P. A-

legambe dice, che lasciò puge manoscritta un opera Dell' Etimologia de' Vocaboli Italiani; ma non sappiamo, dove si conservi.

\*\* BIANCARDI, (Sebastiano) napolitano, poeta italiano, figliuolo di Michele Biancardi, e di Caterina Amendola nacque nel 1679. D. Fulvio Caraccioli, conosciuta l'indole spiritosa del fanciullo, gli prese affetto, l'adottò in suo figliuolo, e prese cura dell' educazione di lui. Si applicò a' rumori del Foro, ma dimostrò più genio per la poesia. Ebbe in moglie Giusti. na Baroni, che lo rendette padre di molti figli . Per lo fallimento del Banco dell'Annunziata, in cui egli si trovò avvolto, fu costretto a fuggir da Napoli nel 1701, ed 2 vagar per l'Italia sotto il mentito nome di Domenico Lalli. sotto il quale publicò la maggior parte delle opere sue. Con tal nome si ritirò, e visse lungo tempo in Venezia. ove passò a seconde nozze. Quivi trovò un pronto asilo presso il celebre Apostolo Zeno, al quale non si diede a conoscere. Ma fu tradito dal suo fervido ingegno in un'occasione, in cui il Biancardi volendo far conoscere la sua abilità nella poesia recitò alcuni suoi antichi sonetti, già publicati in Napoli . Perloche, Signore, riprese il Zeno, o vostri non sono i due sonetti, che mi avete recitati, che buoni certo sono e leggiadri, o voi non Domenico Lalli, ma sete piuttosto Sebastiano Biancardi: e ciò dicendo gli spiegò il libro, in cui si trovavano i sonetti stampati. Allora il Biancardi anzichè comparir plagiario, gli si confidò, ed il Zeno lo accolse nella sua amicizia. Questa per altro non durò molto, forse per qualche gara o impegno in genere di poesia, ed il Zeno si fissò di non voler più alcuna corrispondenza con lui. Visse intanto col frutto miserabile, che gli producevano i Drammi da lui composti per uso de'Teatri veneti, ed altri componimenti lirici, che dirigeva a' più distinti personaggi del suo tempo. Invano implorò l'indulto da Carlo Borbone venuto Re in Napoli, e morì fra le sue miserie in Venezia a 0 ottobre 1741 di anni 62. Si hanno di lui: I. Le Vite de' Re di Napoli, paccolte succintamente con ogni accuratezza, e distese per ordine cronologico. Venezia 1737 in 4°. Si crede, che il Giannone avesse dato qualche tocco di penna a quest'opera, la quale con tutto ciò non ha nulla d'interessante. II. Ri-3

me, Firenze in 8° 1708 III. Drammi al numero di circa 30, alcuni de' quali furono composti unitamente con Goldoni. coll' ab. Silvani e col Baldini. Si crede, che la sua Elisa fosse stata la prima comedia in musica fatta in Venezia nel 1711. IV. I sette Salmi penitenziali di David Oc., in versi sciolti italiani Venezia 1726 in 12.V.Raccolta di proverbj, parabole, massime Oc., cavate dalla S. Scrittura in verso endicasillabo, Venezia 1740 in 8° &c. \*\*I BIANCHI , (Gerardo)

cardinale era figlio d'un contadino nel ducato di Parma. I poveri di lui parenti pregarono il Curato del villaggio ad insegnargli la grammatica, ed egli fu bentosto in istato d'insegnarla a' figli d'un gentiluomo, co'quali essendo andato in Bologna apprese il dritto con tal successo, che in poco tempo nello stato di esercitate nella corte di Roma l'Avvocaria, nella quale si acquistò somma riputazione . Nicola III lo creò cardinale nel 1278. e quattro anni dopo Marrino 11 lo spedì legato in Sicilia dopo il famigerato mascacro de'Francesi, chiamato Vespro Siciliano. Seguentemente passo per legato in Francia, e ritornato in Roma morì al 1 marzo

1302. In Roma nella chiesa di S.Gio. a Laterano si legge un suo epitaffio di 36 versi.

\*\*II BIANCHI, (Giovanni) dotto medico di questo secolo, era nato in Rimini nel 1693. Aveva già date prove del felice suo ingegno. mercè i progressi fatti nella filosofia, nelle amene lettere e nella lingua greca, allorchè passò nel 1717 a Bologna, per ivi apprendere la medicina. Si acquistò eg!i molto credito in quell' università, non solamente istruendosi in tutte le parti della medicina, e della fisica sperimentale,ma -studiando altresì sotto i due celebri fratelli Manfredi le matematiche. In seguito, siccome era molto amante della ·botanica e della storia naturale, fece più viaggi per quasi tutta l'Italia, raccogliendo .dovungue antichità e naturali produzioni; onde pose insieme nella sua patria un copioso e scelto Museo. La fama del suo sapere si divulgò in maniera, che venne aggregato a moltissime accademie d'Italia, ed anche a quella delle scienze di Berlino. Nel 1741, cedendo alle reiterate premurose inchieste, accettò la cattedra primaria di notomia nell'università di Siena. Ma avendo incontrati alcuni disgusti, e tratto dal deside-

rio di coltivare con libertà e quiete i favoriti suoi studi, appena compito il primo triennio, se ne ritornò alla sua patria, dove morì poi in età molto avanzata. L'accademia de'Lincei di Rimini il dichiarò suo Restitutore perpetuo, e gli fece coniare una medaglia. Lasciò egli alle stampe una gran quantità di Lettere, Dissertazioni, Discorsi ed altri opuscoli parte latini, parte italiani, distintamente indicati dal Mazzucchelli, e che trattano di diversi argomenti inomateria di medicina, di fisica, di storia naturale, di antichità, di critica &c. Fra esse si distinguono: I. Una Lettera anatomica latina scritta a Giuseppe Puteo seguita da due altre lettere simili del Morgagni, Bologna 1726 e 1728 in 4°. II. De Conchis minus notis Oc., Venez. 1739 in 4°, e Lucca 1743 in 8°. III. De Monstris &c., Venezia 1749 in 4°. IV. Lettera intorno la Magnesia arsenicale, Pesaro 1722 in 4°. V. Diverse Lettere circa le Aurose borsali, inserite nella Raccolta Calogeriana. VI. Disgertazione intorno i Vessicatori, Venezia 1746 in 80, nella quale si scatena contro l' uso troppo frequente di questo rimedio. Questa dissertazione è stata lodata da taluni, ed acremente censurata da altri. VII. Se il Vitto Pittagorico di soli vegetabili sia giovevole per conservare la salute, e per la cura di alogge malattie Gc., Venezia 1752 in 8°. VIII. Discorso in lode dell' Arte comica, corredato di varie osservazioni contro-critiche, Venezia 1552 in 8°. IX. *De*' Bagni di Pisa, Firenze 1757 in 83. X. Una Lettera latina all'abate Gio. Autonio Battarra di Rimino, sul modo di medicare il male, che produce il mangiar de funghi , la quale è inserita nella storia de'funghi del detto Battarra. XI. Osfervazioni e spiegazioni delle Aurore Boreali inserit**e** nella Raccolta Calogerana. XII. Vari Opuscoli in numero di trenta circa intorno varie Iscrizioni ed altre antiche memorie, per lo più in forma di lettere, inseriti nelle Novelle Letterarie di Firenze &c... Vi fu un altro BIANсні, (Gio. Battista) di origine patrizio Milanese, nato in Torino nel 1681, egli pure medico ed anatomico insigne. Dopo essere stato questi publico professore per vari anni con molto grido nell'università di Bologna, passò a quella di Torino in qualità di lettore di notomia. In seguitavenne ivi promosso alla cattedra primaria di medicina; e 4

:

dal re Carlo Emanuello nel 1739 fu eletto consigliere, e poi nel 1742 capo e preside del magistrato del Protomedicato. Fu uno de' principali soggetti, che per ordine del predetto sovrano posero insieme la Farmacopea Torinese, e morì in età decrepita. Copiose notizie della Vita di questo illustre medico trovansi nel tom. I della Biblioth. Script. Medic. del Mangetti. Aveva raccolto un copioso Museo, di cui died' egli alle stampe la descrizione sotto il titolo di Musaum Bianchianum, Torino 1748. Tra le varie opere da esso publicate si distinguono; I. Il suo Trattato De Hepatis Structura, usibus, et morbis, corredato di varie Dissertazioni, De cerebri sinibus, - De Vessica urinariæ structura, — De polypo cordis, &c. impresso in Torino nel 1710, e ristampato con varie aggiunte nel 1725 in 4°. II. De naturali in humano corpore vitiosa. morbosaque generatione (Tc., Torino 1741 in 8° opera commendata da vari Giornalisti.

\*\* III. BIANCHI, (Gio: Antonio) nato in Luccar nel 1686 vestì l'abito de' Minori Osservanti, e dopo essersi distinto nelle cattudre di filosofia e di teologia nel suo or-

dine, fu promosso a diverse cariche nel medesimo, e segnatamente a quella di provinciale. Nel 1740, mentre il generale de Minori osservanti dovette trasferirsi in Ispagna pel capitolo generale. chiamò a Roma il P. Bianchi, e il destinò in sua vece al governo dell' Italia; onde fissatosi di stanza in Roma, venne poi fatto esaminatore del clero Romano, e consultore della S. Inquisizione. Terminò i suoi giorni nella medesima città, li 18 gennajo 1758, e fu sepolto nella chiesa di S. Bartolomeo all' Isola con un' iscrizione molto onorifica. Si dilettò assai di poesia, e lasciò diverse Tragedie sacre e profane, qualcuna in versi, ma la maggior parte in prosa, ed aicune Commedie, accennate dal Maz-Tra le altre sue zucchelli . le produzioni più cognite sono: I. Della potestà e polizia della Chiesa, Trattati due contro le nuove Opinioni di Pietro Giannone, Roma 1745 e 1751 tom.v parti vi in 4°: opera voluminosa fino alla nausea, senza critica, senza filosofia, e scritta colla più assurda parzialità . II. De' vizi e de'difetti del moderno Teatro e del modo di correggerli ed emendarli, Ragionamenti vI, Roma 1753 in 4°. Le di lui opeopere teatrali per lo più era solito publicarle sotto il nome anagrammatico di Farnabio Gioachino Annutini.

IV.BIANCHI, (Pietro) nato a Roma nel 1694. Conosciutasi la decisa sua inclinazione per la pittura, dal vedersi, che ancor fanciullo, senza il menomo principio di disegno copiò felicemente l'immagine d'un Santo, datagli per premio alla scuola, fu incamminato di buon'ora ad apprendere la pittura. Ebbe successivamente tre bravi maestri: Giacomo Triga, il Bacici, ed il cavalier Lutti, a ciascuno de' quali fu carissimo, e in molto pregio, ma ebbe la disgrazia di perder ognuno d' essi dopo brieve tempo. Quando si aprì il concorso per far disegno del mausoleo di Parlo iii, quest' opera considerabile attrasse più di 30 concorrenti . Ad onta della sua giovanile età, e non ostanti le dissuasioni, che perciò faceangli i congiunti, ed il suo maestro medesimo, volle concorrere anche il Bianchi, e quantunque più giovine di tutti trionfò, e la bellezza del suo disegno gli fè conseguire la preferenza ed il ricco premio. Quindi cominciò a rendersi celebre con diversi quadri, che successivamente diede fuori, dipingendo con felicità in ogni genere: storie, paesi, ritratti, marine, animali &c.. Venne acclamato con distinzione accademico di S. Luca, e l'invidia, con cui riguardavansi i rapidi suoi progressi, accrebbe sempre più in essolui l' ansietà di perfezionarsi. Già distinguevasi per la correzione del suo disegno, e pel vigore del suo colorito; ed avez anche mostrata molta abilità in ridurre a perfezione varie figure di Notomia in cera colorata. Chi non avrebbe creduto, che un uomo incame minato con sì felici principi, non avesse a volar rapidamente sino alla sommità del tempio della gloria? E pure fu arrestato nel cammino da quell'istessa superiorità di genio, che lo avea guidato. Giunto a conoscere a fondo la perfezione della sua arte, maggiormente si avvide, quanto ne fosse ancor lungi; ed allora fu che cominciando a non esser mai contento di se stesso, non potè più condurre a termine verun lavoro, toscando e ritoccando più volte ·la stessa cosa, e dopo fatto un quadro cancellandolo per rifarlo da capo, senza mai giudicarlo compito di suo genio. Così divenendo irresoluto 🕾 timido perdè il brio e la vivacità del disegno, e l'andante naturalezza dell' esecuzione; come avvien pur tropppo anche ai letterati, che si lasciano trasportare a questa insaziabile, e titubante delicatezza. Cessò di vivere in Roma, ove trovansi sparse le migliori sue opere,nel 1739,in età di 45 anni, essendo stato attaccato da una pleuritide, stando in camiscia a piantar un albero nel suo giardino, senza prendersi pensiere della pioggia e neve, che lo sorpresero mentre faticava a tale lavoro.

\*\* BIANCHETTI.(Cesare ) nacque a 8 maggio 1585 in una delle più illustri famiglie di Bologna. Si maritò nell'età di 18 anni con Ermelinda Gambalunga da cui ebbe nove figli. Le Cariche di Senatore, di Confaloniere, e di custode delle chiavi del Palazzo non gl'impedirono d' impiegare tutte le sue cure alla di loro educazione. Avendo perduto la moglie nel 1638 stabilì di doversi totalmente consecrare al pubblico bene, e formò il disegno d' una congregazione di persone, che vivendo in comunità s applicassero all' istruzione degl' ignoranti. Questa Congregazione, che chiamasi in Bo-logna di S. Gabriele, ha questo di particolare, che vi si ricevono unicamente laici, che abbiano un mediocre patrimo-

nio sufficiente al di loro mantenimento: che portano gli abiti, che vogliono, purchè sieno neri: possono farsi accompagnare da servi, quando vanno in città, ma nell'interno della casa tutto è comune tra foro: Non vi si ammette persona, se non dopo tre anni di sperimento, e non vi si fanno voti giammai; ma non si possono rifiutare gl' impieghi. Questa Congregazione fu fondata nel 1644 ed approvata poco dopo dal Cardinal Francesco Barberini. Il religioso istitutore morì Vi fu nel 1655 di 70 anni. il cardinal Lorenzo Bianchetti zio del precedente, il quale compilò tre volumi di Decisioni Rotali .

\* I. BIANCHINI, (Francesco ) nato in Verona il 1602 a' 13 decembre d'una distinta ed antica famiglia oriondo di Bergamo, dopo aver date molte prove del singolare suo talento, ed assiduo studio in Bologna, in Padova, in Parma, ed in Roma, anche con varie produzioni matematiche, ed astronomiche, si rendette illustre sin dalla sua gioventù, merce lo stabilimento fatto in Verona sua patria dell' Accademia degli Aletofili, vale a dire degli Amatori della verità. Questa società, specialmente consecrata alle mate-

matiche ed alla fisica, veniva illustrata e diretta dal suo fondatore. Il cardinal Octoboni, poscia papa sotto il nome di Alessandro VIII, fecelo suo bibliotecario . Ebbe indi un canonicato nella chiesa di S. Maria-della-Rotonda, poscia in quella di San Lorenzo in Damaso. Fu secretario delle conferenze su la riforma del Calendario; posto a cui avealo trascelto Clemente XI. che ben conosceva tutto il di lui merito, e però lo avanzò ad un più pingue Canonicato in S. Maria Maggiore. Innocenzo xiii, e Benedetto xiii gli diedero publiche testimonianze della lorò stima. Venne incaricato Monsignor Bianchini di costruire la bella meridiana, che tutt' ora vedesi nella chiesa di S. Maria degli Angeli o sia de' Certosini di Roma sull'idea di quella fatta dal celebre Cassini in S.Petronio di Bologna, e qualche anno appresso andò a formarne una in Colorno chiamatovi dal duca di Parma, dal quale fu largamente premiato. Avea pur in pensiere di tirare una linea meridiana tutta l' Italia ad esempio di quella tirata dal Cassini per la Francia, al qual oggetto impiegò più anni di accuratissime osservazioni; ma distratto da altre occupazioni non

potè venirne a termine. Nel 1702 accompagnò in qualità di Storiografo il cardinal Barberini spedito Nunzio a Napoli al re di Spagna Filippo 11. Nel 1705 fu ricevuto socio della R. accademia delle Scienze di Parigi in luogo del defonto Giacomo Bernoulli; e nell'anno stesso i conservatori del Popolo Romano aggregaronio alla nobiltà di Roma; onore, ch' estesero a tutti quelli della di lui famiglia e loro discendenti . Spedito nel 1712 in Francia a recar la beretta al cardinal di Roano, si fece molto distinguere da quegli Accademici, e da tutti gli eruditi; e lo stesso pure in Inghilterra, ave passò l'anno appresso, ed ove specialmente l' Università d'Oxford ricolmollo di onori, e volle che venisse albergato in essa città interamente a di lei spese. Terminò i suoi giorni in Roma quest' eruditissimo Prelato l'anno 1729, membro di molte accademie, e compianto da una gran quantità de' più celebri letterati co' quali teneva erudita corrispondenza. I cittadini di Verona per publico decreto gli fecero inalzare dopo la sua morte un busto nella cattedrale; distinzione simile a quella praticara già alla memoria del cardinal Noris. Di Monsignor Bianchini si hanno: I. Palazzo de Cefari, Verona 1738 in f. gr. con fig. II. Iscrizioni sepolcrali della casa di Augusto, Roma 1727 in .f. Queste due opere provano, quanto foss' egli versato in materia di antichità. III. Un'edizione di Anastasio Bibliotecario De Vitis Pontificum &c. Roma 1718 vol. 4 in f. colle varianti lezioni, con note, :dissertazioni, prefazioni, e prolegomeni. L' erudizione vi è -sparsa con profusione; ma l' edizione è piena di difetti tipografici. IV. Hesperi, & Phosphore mova phænomena &c. con varie altre osservazioni astronomiche, Roma 1728 in f. figurato. V. Astronomica, ac Geographica Observationes selecta &c. Verona 1737 in f., raccolte e pubblicate per opera del celebre Eustachio Manfredi . VI. Un'eruditissima Dissertazione De tribus generibus Instrumentorum Musica Veterum organica, Roma 1742 in 4° fig. VII. Varj Componimenti . Poetivi , e di eloquenza con altri òpuscoli, stampati la prima volta in Roma in due tometti il 1754. VIII. Due Dis-: sertazioni De Calendario, O' Cyclo Cafaris, ac de Canone Paschali S. Hippolyti Martyris , Gc. IX. Solutio Problematis Puschalis ad abso-.lutam emendationem tabula-

rum Paschalium Oc., Roma 1703 in f. X. Considerazioni teoriche e pratiche inturno il trasporto della colonna di Antonino Pio Oc. Roma 1704 in 4°. X. Dissertationes dun de Prasepe Christi Domini, O de Musao Basilica Liberiana 1976. Roma 1735. XI. Una storia universale in italiano, provata con monumenti &c., Roma 1697 in 4° con fig. Quantunque contenga questa alcuni sentimenti particolari , pure è ricercata, perchè l'autore l'ha appoggiata a' monumenti dell'antichità. In somma questi era un uomo ricco. per così dire, d'un'erudizione universale, che spicca anche in tant'altre Lettere, Difsertazioni Oc. oltre le surriferite opere, e che si avea acquistata con assiduo studio e fatica, e con dispendio significante; talchè vien riferito, che in radunare libri, antichità, macchine, ed istromenti per i suoi studi, avesse spesi del proprio presso a quaranta mi-la scudi romani.

\*\*II. BIANCHINI, (Giuseppe) nacque nel 1685 nella città di Prato in Toscana, e morto nel 1749, non solo attese alli studi della filosofia, della teologia, e della giuteprudenza, in cui riportò la laurea nella città di Pisa; ma applicossi anche a vari altri

generi di letteratura, e ne riuscì con lode. Quindi fu aggregato a molte accademie d' Italia, ed anche a quelladella Crusca . Oltre varie opere asceriche, Vite, Elogi, componimenti poetici, Dialoghi, ed altri opuscoli sparsi in diverse raccolte, ed anche talvolta stampati a parte , publicò un Trattato della storia Italiana, Firenze 1714, un vol. in f. di Ragionamenti Istorici dei Gran Duchi di Toscana de' Medici , Venezia 1741 con i ritratti de' medesimi Principi . E' pur esso l' autore della spiegazione storica, aggiunta alle Magnificenze di Roma antica e moderna di Vasi da Carleone, Roma 1743--54 vol. 2 in f. fig. Vi fu altresì un altro Giuseppe Bianchini oratoriante di Roma, che ha scritto contro il Bellum Papale.di Tommaso James. La sua risposta trovasi nella raccolta intitolata: Vindicia canonicarum scripturarum vulgata editionis, Roma 1740 in f.

\*\* BIANCO, (Nicolò di) nacque nella Calabria, e fu canonista e poeta ugualmente infelice. Scrisse diverse cose drammatiche, le quali per l'esecuzione e per l'argomento meritano di essere rammemorate, giacchè moltissimi e per lungo tempo si sono oc-

cupati di un tal gusto ridicolo e puerile. Abbiamo di lui nelle stampe: I. Gli equivoci disvelati, overo dopo letempeste la calma 1724 in 8% II. L'Umiltà esaltata, ovveto li vani cimenti di Astorotte contro l'umiltà di S. Nicolò Arcivescovo di Mira. Napoli 1725 in 8°. Altre sono fortunatamente restate inedite. fra le quali l' Amazone ancor fanciulla, ovvero S. Caterina Alessandrina III. Epistola eroica a nome di Clem. XI. S. P. per la nota costituzione Unigenitus, Roma 1722 &c.

BIANCOLELLI, (Pietro Francesco ) più conosciuto sotto il nome di Domenico. era figlio del celebre Domenico dell' antica Compagnia Comica italiana, passata in Francia. Nato in Parigi nel 1681, si applicò a far i medesimi personaggi, che suo padre ; ma recitò qualche tempo in provincia, pria di passar a rappresentare in Parigi. Essendovi comparso nel 1716, si pose alla testa della compagnia, che vi aveano formata Bellegarde, e Desguerois. La maggior parte delle rappresentazioni, che facea recitare, era sua composizio2 ne, è giammai alcun attore rappresentò sul teatro con più riputazione di lui . Morì in Parigi nel 1734 in età di 53

anni.

anni. Tra i personaggi, che faceva, era eccellente sopratutto nella parte di Trivelino. Trovasi una lunga lista de' suoi Componimenti nel primo volume del Dizionario de' **T**eatri . . . Agnese di Chaillet, parodia d'Ines de Castro de la Motte è la più notoria. La Parodia, voce derivata dal greco, significante cosa popolare, è quel genere di facezia, che consiste in travolgere il significato d'un componimento poetico in altro senso, ovvero a travestize il serio di burlesco, ritenendo in gran parte l'istesse espressioni, e rime. Il famoso Conclave giudiziosamente composto con tanti versi di · Metastasio presi quà e là, -era una specie di Parodia . Questa era il genere favorito di Biancolelli, che esercitava più d'ogn'altro; anzi per fare questa picciola guerra, si unì sovente col suo confratello Romagnesi. DOMENICO suo padre, aveva goduto sul teatro, come il figlio, di una gran celebrità. Egli nascondeva sotto l'abito di Arlechino, lo spirito d'un filosofo. Quando i commedianti Francesi vollero impedire agl' Italiani di parlar francese, il Re fece venire innanzi a se Bagon e Domenico per intendere le ragioni di una parte e dell' altra. Baron parlò il primo a nome de' comici francesi, e quando ebbe terminato di perorare, Domenico si rivoltò al Re, e dis e: Sire, came parlerò iol... Parla come vorrai, rispose il Monarca: Non occorre altro, ripigliò Domenico, ho già vinta la causa. D' allora in poi i comici Italiani hanno rappresentati senza contrasto drammi francesi ogni qual volta è loro piacciuto.

BIANTE, ouvero BIAS, nativo di Briene città della Caria, uno de' sette savi della Grecia, e secondo alcuni, il più saggio, fioriva circa l' anno 608 av. G. C. Cominciò a farsi conoscere mediante il riscatto di alcune donzelle prigioniere. Gli vengono attribuiti molti detti giudiziosi. Avendogli chiesto taluno. qual cosa fosse più difficile a farsi : disse, ch'era il sopportare un rovescio di fortuna. Essendosi trovato in mezzo ad una furiosa tempesta, sentì alcuni scelerati, che pregavano gl' Iddi: Tacete, disse loro, acciò i Numi non si avveggano, che voi siese su la nave. Era solito dire, che amava meglio essere scelto per arbitro da' nemici, che dagli amici, perchè nel primo caso guadagnavass un amico; nel secondo facevasi un inimico. Diceva altresì: poiche il mondo è pieno d'iniqui-

quità, bisogna amar gli uomini, come se si dovessero un giorno odiare...La speranza, diceva egli ancora, è un papavero, che addormenta le nostre pene; ma l'amore del guadagno le risveglia. Vien riferito, che in occasione dell' assedio della sua patria, venendo ricercato da taluno, perchè egli solo si ritirasse dalla città senza portar seco cosa veruna, rispondesse: io porto tutto con me. Ecco in qual maniera, al dire di Diogene Laerzio, seguì la sua morte, Mentre molto avanzato in età perorava una causa, essendosi posto a sedere, per riposarsi, appoggiò la testa sopra un suo nipote, ed in taattitudine spirò, I suoi concittadini consecrarongli un tempio. Ved. MELAMPO.

BIARD, (Pietro) celebre scultore, morto in Parigi sua patria il 1609 in età di 50 anni. Aveva fatto il viaggio Roma per istruirși nella sua arte sopra i grandi modelli, che offre questa famosa città, e ritornò a Parigi fornito di ricche cognizioni . Il capò-d'-opera di quest'artefice è la Statua equestre di Enrico IV, scolpita in basso-rilievo sul gran portone di mezzo della facciata del R. Palazzo di Città. La figura di questo gran Re è sì ben situata, il

suo aspetto è si rassomigliante e sì maestoso, che, secondo molti intendenti, questo è il miglior ritratto, che abbiasì del *Tito* della Francia.

\*\* BIBARS Ivo, sultano della prima dinastia de' Mamalucchi, che si fecero chiamare Bahariti. Aveva un nome composto di molte altre voci, cui aggiugneva anche gli epiteti di Conquistatore e di *Vittorioso* ; ma in realtà , se è vero quanto di lui dicono le storie orientali, fu realmente un assassino, ed un usurpatore. Era della nazione di que' Tartari, che abitano nelle vaste campagne al di sopra del Mar Caspio. ed avea un aspetto così disgustante, che presentato per esser venduto ad un principe di Hamah, questi ricusò di acquistarlo, e fu quindi comprato a vil prezzo da un privato, e di poi passato alle mani di un altro. Essendo indi entrato al servigio del sultano Malek Cotuz si diportà valorosamente nelle sconfitte date da costui a'Tartari della Siria, sin allora tenuti per invincibili, e però fu innalzato al grado di capitano.Dopo tali vittorie era ancora in cammino il sultano con tutta l'armata per restituirsi in 🛂 gitto, quando un giorno scostossi dalla truppa, per inse\_`

seguire un lepre in compagnia di tre capitani, de'quali il primo era Bibars. Questi . tre uffiziali veggendolo solo, e senza guardie in loro balia, repentinamente congiurarono di trucidarlo, e così fecero sull' istante, Ritornati poi al campo e riferita la morte del monarca, avendo chiesto il Tenente-comandantegenerale, chi di loro tre lo avesse ucciso, Bibars rispose arditamente, ch' egli era stato. Questa franca risposta indusse il Comandante a replicare: Voi dunque meritate di occupare il suo posto : ed.essendo approvata ad unanime voce di tutta l'armata e de' Grandi una tale dichiarazione. Bibars fu immediatamente riconosciuto per sultano nel 1259. Gli si era dato il titolo di Malek al Ceher, che significa Re terribile; ma credendolo di sinistro augurio lo volle cambiato in quello di Malek-al-Dhaher, cioè Re vittorioso. Egli regnò 17 anni, ed alcuni mesi, dando continue prove d'intrepido valore, e di ardito coraggio; ne vi fu principe, che in tale intervallo di regno si desse maggior movimento per far conquiste, ed ampliare i suoi domini. Riportò tre consecutive vittorie contro que'di Damasco, che non avean voluto riconoscerlo, e quantunque su le prime tentasse inurilmente l'assedio della loro città, pure in fine se ne rese padrone. Prese d'assalto le città di *Aleppo*; indi quella di Cesarea contro i Franchi, e poscia Tolemaide. S' impadronì in seguito di Aila, e di Tripoli, e passato in Armenia vi fece grandi conquiste, e devastò molti paesi. Lo stesso fece alle città di Jasa, e di Antiochia, ove rovinò le più beile chiese della Cristianità, riducendo in cattività la maggior parte degli abitanti. Estese indi le sue armi vittoriose nella Natolia e nelia Mesopotamia, ovunque spargendo il terrore, e la desolazione. Poco pria della sua morte seguì una totale Ecclessi della Luna, ed essendo stato predetto, che pronosticavá la morte di qualche principe, egli, credendo evitare tal presagio sul proprio capo, facendolo cadere su quello d'un altro, invitò ad un solenne banchetto un principe suo amico, e gli diè a bere una tazza di vino avvelenato. Ma per non recar sospetto al convitato avendo voluto bere anch'egli immediatamente nella medesima tazza vi trovò rimasto tanto veleno, quanto potè bastare ad uccidere anch' esso, onde en-

trambi poco dopo sì funesto banchetto morirono in compagnia. Biblaes era uomo dotato non solo di ardire, ma anche di avvedutezza etalento. Tra le altre cose fu egli il primo, che pensò a ridurre l'autorità de' Califi ai soli affari di religione, ed a spogliarli interamente della giurisdizione territoriale; sembrandogli una deformità quel misto di potestà spirituale e temporale, per la qual cosa da lui in poi il Califfato fu colà ristretto tra' giusti termini.

\*\* BIBAUC o Bibaucius, (Guglielmo) generale de' Certosini, nato nella fine del xv secolo in Thielt città della Fiandra, si distinse per la sua erudizione, che passò per un prodigio. Mentr' era egli profescore a Gand, cadde un fulmine nella sua scuola, e maltrattò molti de' suoi scolari. In quel pericolo fece voto di farsi Certosino, e l'adempi verso l' anno 1500. Esercitò nell'ordine i più considerevoli impieghi, e fu innalzato alla dignità di Generale nel 1521, che occupò fino al 1535, in cui lasciò di vivere. Se gli attribuiscono diverse opere, Orationes, Conciones, Capitulares &c. Per conoscere il gusto de' tempi meriterebbe esser letto il di lui sermone, fat-Tom.IV.

to nel giorno di S. Maria Maddalena: Marta, diceva egli, era una buonissima fenemina, rara avis in terris, buona massaja, divotissima, e molto compiacevasi di andare alla predica, e ad assistere a' divini ufficj: ma Maddalena era una civetta, cui non piaceva, che giuocare, cicalare, e perder tempo. Marta intanto faceva tutto il possibile, per guadagnarla, econdurla a Dio, perciò faciebat bonam sociam, ella facea la compagnona, mostrando in apparenza le stelle mondane inclinazioni Oc. Ecco come predicava quest? uomo, che ne' principi del secolo xvi passava, siccome accennammo, per un prodigio.

\*\* BIBESIA ed Edesia, Dee de' Banchetti tra' Romani, la prima presiedeva al bere, e l'altra al mangiare. S. Ambrogio assicura, che tutti andavano volentieri a questa sorte di banchetti di Cerimonia, perche vi si faceva delicata gozzoviglia, e vi si beveano misure ineguali, accuratas epulas, O inequales mensuras, il che s'intendeva bere senza misura.

\* I. BIBIENA, (Bernardo di) alcuni pretendono, che fosse di certa famiglia Tarlani originaria di Arezzo, stabilita in Bibiena, terra del Casentino nella Toscana, al-

tri più ragiouevolmente il dicono di certa oscura famiglia Divizi, o Devizi. Comunque sia, egli non è comunemente conosciuto, che sotto nome di Bibiena, preso dalla suddetta Terra, in cui nacque il 1470. Per mezzo di Pietro suo fratello, ch' era giunto ad esser segretario di Lorenzo de' Medici, ebbe la fortuna d'entrar celi ancora in quella illustre famiglia, e di essi principalmente al servigio di Giovanni. che fu poi cardinale, ed indi papa Leone K. Senza mançare di tutta l'attenzione al suo servigio, coltivava insteme Bernardo gli studi dell'amena letteratura, e l'amicizia de' letterati, de'quali sì gran numero fioriya allora in Firenze all'ombra di que spiendidissimi Mecenati. Nelle avverse vicende fedele al suo padrone, seguillo costantemente nell'osilio, e ne' viaggi, che gli convenne di fare, e con lui poscia recatosi a Roma, si rendè anche assai caro al pontefice Giulio II. Da amendue però incaricato d'importanti e difficili affari, a tutti soddisfece con somma destrez za e selicità. Per altro in mezzo alle stesse più gravi cure, uomo com' era di leggiadro ingegno, e d'indole amena inclinata al piacere, seppe accoppiare alle fatiche gli amo-

ni, come scoppesi chiaro da molte lettere, a lui scritte dal Rembo tra gli anni 1505, e 1508. Ma in niuna occasione fece meglio conoscere il Bihiena la sua destrezza ed accorgimento, quanto nel Conclave tenutosi dopo la morte di Giulio u. Ivi egli adoperossi in modo, singolarmente col far credere, che il suo padrone, sebbene in età di soli 39 anni, poco nondimeno po± tesse ancor sopravvivere, che questi finalmente fu eletto pontefice. Non fu ingrato Legne x a così segnalati servigi, e però promosse il Bibiena alla carica di Tesoriere, poscia nel 1513 lo creò cardinale. Allora potè più agevolmente il nuovo porporato mostrare l'animo suo splendido a prò delle Lettere, sì nello scegliere al proprio servigio uomini eruditi, tra quali il Sadoleta, sì nello esercitare il valor degli Artefici, e specialmente del gran Reffaello, cui era già disposto a dare una propria nipote in moglie, se un'immatura morte pon avesse rapito questo Agelle della nostra Italia. Il pontefice continuò a valersi del cardinal Bibiena ne' più gravi affari sì di guerra che di pace, destinandolo prima Legato e Presidente delle armi pontifizie nella guerta d' Ur:

Urbino, che da lui, secondo l'intenzione d'esso papa, fu felicemente condotta a fine; e inviandolo poscia l'anno 1517 in Françia, affine di unire in pace i principi Cristiani, e di collegarli contro il Turco. Ei ne tornò sul finire del 1519; ma ove speravane onori e vantaggi sempre maggiori, si vide da immatura morte troncare le più liete speranze. I Francesi dicono che Francesco I sembrava dispostissimo a questa nuova Crociata, ma che la corte di Roma lo indispettì poscia con certe ingluste diffidenze, e varie pratiche secrete, onde ricusò poscia d'entrar in tale guerra contro gl' Infedeli, " , Il cardinal di Bibiena (di-" ce il P. Fabre ) preveden-" do le conseguenze d'un procedere sì poco giudizio-, so, ne scrisse in termini n forti alla corte di Roma. " Per quanto ragionevole si n fosse una tale sua libertà, so ivi disapprovorsi, e non lasciò d'essergli funesta; poi-" chè essendo giunto a Rona in perfetta salute, ivi " morì non molto dopo il di 22 o novembre 1520 in età " di 50 anni, Si è detto, che morisse di veleno, appre-" statogli, secondo il Gia-" vio, nelle ova fresche ". Anche il Canonico *Bandini* 

nell'elegante Vita di questo cardinale da lui scritta ed impressa in Livorno il 1758, sembra adottare, non solo che fosse avvelenato, ma di più la voce sparsasi da alcúni, che trasportato dall'ambiziosa voglia di occupare la cattedra di S. Pietro di venuta oramai più luminosa agli occhi de' profani, che non lo era quando la tenne il principe degli Apostoli, arrivasse a congiurare contro la vita del pontefice suo benefattore, e che quindi sdegnatosene Leone x, il facesse segretamente avvelenare. L'accusa però manca di fondamento, ed è più verisimile, anche per testimonianza del Giovio stesso, benchè non molto\_riservato nell'adottare sì fatti rumori, che il Bibiene non d'altro fosse reo. che d'una poco saggia ambizione d'innalzarsi a quel sommo grado, qualora naturalmente fosse venuto a vacare, che a tal uopo si fosse anche preventivamente assicurato il valevole appoggio di Francesco I, e che il veleno, di cui morì, altro non fosse se non la grave indignazione del Pontefice, ch' ei si avvide di avere incorsa. Fu il cardinal Bibiena, come abbiam detto. uomo altresì di lettere e di ameno ingegno. Il canonico Bandini dà il catalogo di va-D Tie

rie suc Lettere, Rime ed altri opuscolis ma non dobbiam omettere di dir qualche cosa della sua commedia intitolata la Calandra, per la quale i Francesi gli danno il titolo di Ristoratore del Teatro. Questa commedia, stampata in Roma il 1524 in 12, è la prima, che siasi fatta in prosa italiana, e fu applaudita quanto altra mai, tanto più che vi ha molto in essa dell' imitazione, ed anche deli'espressioni di Plauto. La compose egli, o almeno la fece recitare la prima volta in Roma in occasione, che nel carnevale trovavasi Isab. ! a d'Este, marchesa di Mantova, la di cui corte era il soggiorno delle arti e de'piaceri. Fu rappresentata con sommo dispendio, e magnificenza di scene ed altre decorazioni, ed in oltre ebbe l'onore, che v' intervenisse publicamente lo stesso Leone x, benchè, a dir vero, non si credesse cosa molto adattata alla: dignità di Vicario di Cristo. Incontrò tale app'auso, che fu poi in seguito replicata più volte in Mantova, in Urbino ed in vari altri luoghi. Avendola rappresentata i Comici Fiorentini nella città di Lione il 1548 innanzi Enrico 11 e la regina Caterina de' Medici, n'ebbero da que'Monarchi il cospicuo regalo di 800 doppie.

\*II.BIBIENA, (Ferdinando Galli) celebre pittore di architetture, che a ragione può chiamarsi il Raffaello de' pittori di architettura e prospettiva, nacque in Bologna il 1657. Eta figlio di Gio. Maria Galli, ma chiamossi Bibiena, perchè suo padre era originario del paese di questo nome, accennato già nell'articolo antecedente. Dopo aver appresi i primi princip) della pittura sotto suo padre ch' era stato scolaro dell' Albani, passò sosto Carlo Cignani. Questo celebre pittore lo trattò colla maggior amorevolezza, e gli spiegò tutti i segreti dell'arte; ma avvedutosi poi, che senza trascurare la figura, avea un gusto deciso per l'architettura, lo pose a studiare successivamente sotto il Paradosso, l'Aldrovandi ed il Manini, i migliori maestri di quel tempo in un tal genere. In brieve diè tali prove de' suoi progressi con varie cose in architettura e prospettiva, ed anche con alcuni trattati da esso publicati, che acquistò gran fama. Il duca di Parma le chiamò alla sua corte in qualità di primario Pittore ed Architetto con onorevol pensione, talché ivi restò per 28

anni, ed intanto oltre le decorazioni teatrali, lasciò molti insigni monumenti della sua abilità in Parma, in Colorno, in Piacenza, in Reggio, in Modena &c. Si fece distinguere in Barcellona per le feste in occasione delle nozze di Carlo d'Austria, talchè bisognò poi, che il duca-di Parma il cedesse alla corte di Vienna, che il volle per suo primario Architetto, ove fece prodigj anche in materia di decorazioni e macchine teatrali. L'imperatore Carlo vi lo ricolmò di onori e di munificenze. Un giorno ch' era stato a conferire con lui nel gabinetto dell' Imperatrice, non potendo egli trovar la maniera di aprir la serratura per uscire, l'Imperatore alzatosi gli aprì egli stesso, non altrimenti, che Carlo v avea fatto l'onore a Tiziano di levargli di terra il pennello. Avea oltrepassati di poco i 50 anni, quando ebbe la disgrazia di sentirsi indebolita, indi quasi tolta interamente la vistadalla catteratta. Gli convenne allora chieder la sua licenza per ripatriarsi . L' Imperatore oltre una ricca catena d'oro ed altri regali, confermogli tutti i suoi appuntamenti vita durante, e dopo la sua morte ne accordò la metà a di lui

figli. Non ostante l'accennato incomodo continuò il Bibiena ad esercitare alla meglio, ed anche a comporre libri per istruzione della gioventů. E' stimato il suo trattato di Architettura Civile. preparata su la geometria, e ridotta alle Prospettive, Parma 1711 in f., come pure sono in pregio altri due suoi volumi di architettura. Finalnalmente morì cieco nel 1743, lasciando vari figli veramente degni di lui . Probabilmente ad uno d'essi (Galli BIBIENA) devesi la Storia deeli amori di Valeria e del nobile Veneto Barbarigo, tradotta in Francese, Losanna e Ginevra 1751. Ferdinando Bibiena fu non meno buon architetto, che gran pittore, e vi sono molti edifici magnifici inalzati di suo disegno. Trovansi anche alcuni suoi quadri di cavaletto, disegnati con buon ordine, e dipinti con una mirabile vivezza di colori . Ma le di lui prospettive sono i suoi gran capi d'opera. Checche dicano alcuni critici, che avesse un pennello piuttosto fantastico, che naturale, tutto in esse è pieno di risalto e di buon gusto. E' un peccato, che il suo maggior esercizio fosse in dipingere scene e decorazioni teatrali genere di pittura, che per lo più D 3

più appena nato perisce. Pure ne restano bastantemente per dar prova della sua grande abilità; ed in oltre havvi una raccolta di 72 fogli di rami di sue prospettive , e decorazioni teatrali incise in Bologna premessovi il suo ritratto. I Francesi stessi, che non sono poi troppo inclinati a lodare i nostri Italiani, confessano, che la sua ben ordinata disposizione. e la mirabile franchezza della sua mano faranno sempre distinguere un tale maestro tra tutti gli altri pittori di architettura. Suo fratello Francesco aveva il medesimo gusto, e non fu molto inferiore a lui; oltre che dipingeva pure di figure, e più volte gli prestò ajuto anche in questo genere.

BIBLIANDER, ( Teodoro ) professore di teologia a Zurigo, ivi morì di peste nel 1564 in età di circa 65 anni, dopo aver publicate più opere. Le principali sono: I. Una nuova edizione dell' Alcorano con molte note marginali, Rostock 1638 in 4°.II. Una Collezione di Scritti antichi sul Maomettanismo, Basilea 1543 in f., edizione assai rara. Questa raccolta è coriosa, e contiene molti pezzi intorno la dottrina dell'Impostore della Mecca . III. Un'e lizione della Bibbia di Leone di Giuda, Zurigo 1543 in f. IV. Diversi Comentari su vari Libri della S. Scrittura &c. Era egli un uomo ben esperso nelle lingue orientali.

BIBLIA, o BILLIA, Ved.

\* BIBLIDE, o BIBLIS, figlia di Mileto, e della ninfa Cianea, innamorossi talmente di Cauno suo geniello, che non avendo potuto inspirargli ugual passione, dispera amente si sospese ad un laccio. La favola dice, che caduta per ispossamento di forze, si ostinasse a non voler alzarsi più di terra, e piangesse tanto. che venisse traformata in fonte. Gli amori e la sventure di Biblide sono uno degli argomenti trattati colla più seducente tenerezza da Ovidio nel suo libro De Arte amandi.

console romano, sposo Porcia, figlia di Catone d'Utica, e fu Console con Cesare l'anno 695 di Roma e 59 prima di G. C., Cesare propose in principio la legge Agraria al popolo, e nulla traccurò di tutto ciò, che poteva fargli acquistare la di lui affezione. Bibulo si oppose a queste novità, ma inutilmente, perchè Lucullo e Catone, che il sostenevano, non avevano alcun

potere, quando si trattava d' interesse del popolo. Persuaso Cesare del poco coraggio del suo collega aggiunse l'insulto al disprezzo: poiche fece rompere in presenza di Bibulo i fasci, che i litori portavano avanti di lui, e si giunse all' eccesso di gittar delle immondezze sulla di lui testa. Avvilito Bibulo da così arroci affronti non osò più comparire in pubblico, e si tenne pascosto in sua casa per otto mesi, contentandosi di fare le sue opposizioni con cartelli, che proccurava di fare affigger la notte nella pubbliche piazze è negli angoli delle strade. Come questo Console non compariva più, e Giulio Cesare era solo nell'amiministrazione degli affari della Repubblica, così il popolo diceva per motteggio : Iulio, O' Casure Consulibus.

BIDAL D' ASFELD, Ved.

ASFELD.

\*\* BIDDLE, 6 stodelto, (Giovanni) nato nella provincia di Glocester il 1615, fu uno de' più famosi scrittori Sociniani d' Inghilterra. Era dotato di perspicace talento, e fornito d' una erudizione profonda, massime intorno la S. Scrittura e le teologiche speculazioni; ma cadde in opinioni diverse dalle ricevute comunentence circa la SS.

Trinica, è specialmente nego. allo Spirito Santo la divinità. Nel 1646 ebbe una lunga disputa dol celebre arcivescovo Usserio, che tento fittetterlo in cammino, ma inutilmente, anzi Biddle nel seguente 16474 puplicò in Londra un libro col titolo, Dodici Argomenti tirati dalla Scrittura, onde viene thiaramente e pienamente confutata l'Opinione comunemente ricevuta circa la divinità della Spirite Santo Oc. Qualche volta mostrò di ritrattarsi, e fece qualche confessione di fea de a genio de' Presbiteriani . ma ben přesto ricadde, anzi si può dire, che sempre perševero nella sua ostinata opia nione. Quindi frequentemente accusato di eresia, ed esposto a fiere persecuzioni, condusse una vita infelice tra mille stenti ed inquietudini. Ora profugo, ora relegato, fu anche carcerato molte volte. ed alcune detenutovi lungamente e con rigore, ne sfuggì la condanna di morte, che a forza di valevoli protettori. de' quali n'ebbe sempre qual- . ch' uno tra i diversi partiti, che allora dividevano l' Inghilterra. Finalmente posto in carcere per la sesta o settima volta nel 1662, ivi morì nell' anno 47 di sua età. Fu pusblicata nel 1682 a Londra in 8º la di lui Vita, in latino. D

nella quale chiamasi Artium Magister celeberrimus, e si sanno moltissimi elogi della di lui probità, penetrazione, eru-

dizione e pietà.

\*\* I. BIDERMAN, (Lorenzo) nativo di Zerbst fu maestro a Wittemberg, dottore a Basilea, e cancelliere a Dessau, ov' esercitò questo impiego per 16 anni. Nel 1603 un assassino, che nascosto in un bosco aveva tirato un' archibugiata a Cristiano 11 elettore di Sassonia, accusò Biderman d'averlo sedotto a tal'eccesso in unione di Errico di Dunau tenente colonnello, dandogli un buon fucile ed otto scudi ; con promessa di dargli un' abitazione nel principato di Anhalt, ed un dono di 200 scudi dopo aver fatto il colpo. L'elettore pregò dunque il principe Dessau di mandare in Dresda i due accusati per confrontarli coll' assassino. Il principe rispose, che, la confrontazione poteva farsi o sulle sue terre, o sopra quelle di un vicino, al che si esibì l'elettore di Brandeburgo; ed intanto si assicurò de' due accusati, e li fece trasportare nel castello di Gros Asleben · Queste discussioni menarono l'affare in lungo. a talche per due anni nulla si fece, e finalmente ne iu portato l'esame alla corre dell'Im-

peratore, il quale stabili, clioincontinente si trasportassero gli accusati a Dresda. Ma la corte di Anhalt vi si oppose sostenendo, che ciò era contro le costituzioni dell' Impero, e contro i dritti de' Sovrani. Mentre si era sul punto di decidersi a Dresda la causa de' supposti rei, a 29 Gennaro 1605 il dottor Biderman, ed il tenente colonnello Donau vi mandarono un notajo e due testimoni con una sollenne protesta di doversi sospender la decisione. fino che non avessero presen+ tato le loro giustificazioni. Si fecero indi degli scritti dall' una e dall'altra parte, e l'assare essendo stato portato dai párenti degli accusati alla Camera Imperiale, molti grandi s' impegnarono a farlo terminare: ma tutte le loro premure furono inutili, e la morte sola diè termine al processo. Biderman morì in carcere il 1º novembre 1606, dopo aver fatto a 22 ottobre dello stesso anno una dichiarazione molto lacerante della sua innocenza in presenza di due notaj e di alcuni testimoni, e Dunau vi morì tre anni dodo. Biderman aveva sposato la figlia del celebre Wessembecio, da cui aveva avuti otto figli, alcuni de' quali sono stati consiglieri a Zerbst. \*\*It.

\*\* II. BIDERMAN, (Giacomo) Gesuita, nato in Héching nella Svevia insegnò la filosofia in Dilingen, poi la teologia in Roma, ove morì di apoplesia il 20 agosto 1639. Ha lasciato diverse opere, e tra le altre, Corollaria philosophica libri viii; Opuscula theologica lib. x : Heroum epistola: Delicia Sacra &c. Questi èra uno de' migliori poetiche avesse avuto in quel tempo la Compagnia. Si hanno di lui diverse poesie, tra le quali il poema Epico intitolato l' Herodiade, o il Massacro degl' Innocenti in 3 libri, è la sua opera migliore. L' edizione che dell'accennate sue poesie si fece in Anversa nel 1634, quantunque molto bella, è difettosissima.

BIDLOO, (Godifredo) poeta e medico, professore di Notomia all' Haia, e medico di Guglielmo 111 re d'Inghilterra, nacque in Amsterdam il 1649, e morì il 1713, anni 64 a Leyden, ove occupava la cattedra di anatomia e di chirurgia. Le sue Poesie Olandesi sono state publicate in Leyden nel 1719. Tra le altre di lui opere la più stimata è la sua Anatomia humani corporis, Amsterdam 1685 in f. di carta imperiale con bellissime figure, disegnate ed incise dal celebre Lai-

resse. Ve ne sono altre edizioni, come quelle di Leyden. 1739 e 1750 anch' esse in L grande con figure, e ben eseguite; anzi più compite, perchè accresciute di un supplemento, e di varie osservazioni da Guylielmo Cowper; ma. ciò non ostante la prima, è la più ricercata, ed ha la preferenza sopra tutte. Bidloo mancò piuttosto di assiduità, che di talento. Così varie delle sue tavole, trattate con somma esattezza dall' incisore furono neglette dall' anatomico. Nondimeno ve ne sono delle ottime, che fanno discernere alcuni muscoli poco conosciuti. Rivendicò con ragione le sue scoperte, ch' erasi procurato di attribuire allo Swammerdam . Publico. altresì varie Ricerche sopra gli occhi degli animali, e sopra oggetti fisiologici, Veggasi I. RUYSCH .

BIDPAY, Ved. PILPAY.
BIELFELD, (Giacomo-Federico barone di) nato in
Amburgo il 31 marzo 1717,
accompagnò in qualità di segretario di legazione il conte
Di Truchseés ambasciatore del
re di Prussia alla corte di
Londra. Nel 1745 il re di
Prussia lo nominò precettore
del principe Ferdinando suo
fratello, curatore delle università nel 1747, e l'anno

seguente, barone è consigliere privato. In seguito ritirossi egli in una delle sue terre nel paese d'Altemburg, ove passò il resto de' snoi giorni, ripartendo il tempo tra lo studio e le cute della sua famiglia. In occasione dell'ultima sua malattia si fece portare ad Altembourg, ed ivi morì il 3 aprile 1770. Abbiamo di lui varie opere, che per altro non sono della prima classe. I. Istituzioni Politiche , Liegi 1774 vol. 3 in 8°. ,, Se non n'è il creatore, ( dice l' , autore del suo elogio ) non n'è neppure il semplice " compilatore " Vi si trova una Descrizione Geografica dell' Europa, sparsa di riflessioni politiche; ov' è facile di vedere, leggendo gli atticoli concernenti la Spagna, il Portogallo, l'Italia &c., ch' egli scrive da Protestante. II. Progressi de' Tedeschi nelle belle-lettere, 1 vol. in 8º opera, la quale non è che uno schiz-20, è molto scorretto. III. Divertimenti Drammatici, che non servirono di ricreazione se non a lui solo. IV. Lettere Famigliari, che' furono parto del di lui ozio; ma un parto imperfettissimo e troppo famigliare. V. Tratti di erudizione universale, i quali in realtà non sono che pezzi staccati, mancandovi ogni connessione, atta a formare un tutto. VI. Un foglio periodico in tedesco, intitolato P Eremita, opera che si sostenne pel corso di tre anni.

BIENNE, (Giovanni) celebre stampatore di Parigi, fu l'emulo dei Marols e de' Turnèbes, chë uguagʻid per la bellezza de' suoi caratteri, per la correzione de suoi libri, e per la bontà delle opere, uscite da suoi torchi. Maittai= re non lo ha dimenticato nelle sue Vite de'più celebri stampatori di Parigi ; e pretende, che le di lui edizioni greche e latine non la cedano punto a quelle di veruno de migliori tipografi . Veggasi in quest'autore il catalogo delle edizioni le più tinomate di Giavanni Bienne, che morì in Parigi il 1588.

BIEZ, (Oudar di ) de un' illu tre casa originaria d' Artois, servi di buon'oranella milizia e con distinzione . Godeva di una tal riputazione di bravura e di abilità, che nel 1538 Francesco i avealo richiamato dalla città di Bologna in Picardia, ov' era governatore per affidargli le operazioni del campo di Provenza. Il Delfino che compariva allora la prima volta sotto le armi , volle ficevere dalle di lui mani l'òrdine di cavalleria. Di Biez si diportò con tanta sagacità, **åh∉** 

le di Montmorency della gloria di avere salvata la Francia, facendo sventare tutt' i progetti di Carlo-Quinto. Dopo la disgrazia del Contestabile, di Biez, riguardato com: il più abile generale della Francia, ed onorato nel 1542 del grado di maresciallo, si trovò incaricato delle più difficili commissioni. Alforchè nel 1545 la Francia fu in necessità di opporsi con tutte le forze del regno all' Imperatore, ch'erasi molto inoltrato nella Sciampagna, si lasciò a di *Bie*z la cura di difendere la Picardia contro le truppe unite del re d'Inghilterra e de' Paesi bassi. Quantunque non se gli fosse-10 date che le guernigioni, distribuite nelle diverse piazze di questa frontiera, pure s' incaricò della di lei difesa Prevedendo coll' ordinaria sua sagacità, che lo sforzo de'nemici cadrebbe sopra Bologna e Montreuil, appoggiò la guardia deila prima di esse città, che era ben fortificata, a Giacomo di Coucy, signore di Vervins suo genero, già segnalato per la difesa di Landreci contro tutte le forze dell'imperatore. Si rinchiuse precia di Biez in Montreuil . the tosto fu investita dal duca di Norfolck e dal conte di Bures. Malgrado la debolez-

che fu à parte col contestabi- · za della piazza, sostenne egli l'assedio quasi per quattro mesi, e costrinse il nemico a ritirarsi . Vernins fu meno abile, o meno fortunato. Assediato pel corso di sei settimane per terra e per mare dal re d' Inghilterra, dopo aver sostenuto un sanguinoso assalto . che durò 7 in 8 ore, veggendo indebolità la sua guernigio. ne , le mura aperte in più luoghi, e non avendo alcuna speranza di ricevere colla necessaria prontezza un qualche soccorso, rilascio la piazza all' inimico, malgrado le lagrime e le rappresentanze de citradini, che vedevansi forzati ad abbandondonare le loro abitazioni. Furono però avanzate doglianze alla corte contro di Biez, e contro Vervins; loro venne formato processo, ed entrambi furono condamnati a perdere la testa; sentenza, che venne eseguita quanto a Vervins; ma rispetto a di Biez, avendogli il re Enrico 11 fatta la grazia della vita , dopo essere stato spogliato dell' ordine di S. Michele, venne mandato in relegazione nel castello di Loches. Alcuni anni dopo ottenne egli la sua libertà, e ritornò a Parigi, ove oppresso dal rammarico e dalla, noja , cessò di vivere nel 1553. Nel 1575 fu annullata la sentenza profetita contro di lui, e ristabilita la sua memoria assieme con quella di Giacomo di Coucy suo genero: ma intanto per una delle ordinarie contraddizioni non si viddero i loro

giudici puniti.

I. BIGNE, (Gace de la) e non della Vigna, come lo chiamano quasi tutti i Biografi, ( giacche appunto così nominasi egli stesso nel Romanzo degli Uccelli ) eta di nobile famiglia della diocesi di Bayeux. Fu cappellano della cappella del re Giovanni, e seguitò questo principe in Inghilterra, dopo l'infelice giornata di Poitiers. Essendo a Rocefort nel 1359 cominciò un Poema intorno la caccia, intitolato il Romanzo degli Uccelli, che terminò poi al suo ritorno in Francia. Il re lo fece comporre per istruzione di Filippo suo figliuolo, duca di Borgogna. L'abbate Goujet attribuisce questo poema a Castone di Foix, per essere stampato alla fine dello Specchio della Caccia, fatto da questo principe; ma i manoscritti furono ben diversi. Credesi, che Gace vivesse almeno sino al 1374

II. BIGNE, ( Margarino de la ) uscito dalla stessa famiglia del precedente, dottore di Sorbona, e gran-Decano

della chiesa di Mans, era nato nel 1546 a Bayeux, e viveva ancora nel 1591. Fu deputato agli stati di Blois nel 1676. intervenne all'assemblea del clero di Francia, incominciata in Melun e terminata in Parigi il 1580, e si acquistò la riputazione di essere uno de' più valenti uomini del suo tempo. Publicò nel 1575 una *Biblioteca de' Padri* in 8 vol. in f., che fece poi ristampare nel 1589, aggiungendovi un' Appendice, che forma il nono volume. Fu egli il primo ad intraprendere un' opera di questo genere. La più ampia edizione, che ne abbiamo, è in 27 vol. in f., Lione 1677. Havvene un' altra del 1644 in 16 volpure in f., che viene stimata, perchè rinchiude i minori Padri greci. Se ne publicò pure una in Colonia nel 1694. Il P.Filippo di S.Jacques ha dato un compendio di questa collezione 1719 in 2 vol. in f. D'ordinario si unisce alla Biblioteca de'PP. Index locorum Scriptura sacra, Genova 1707 in f., e l' Apparato di Nourry, Parigi 1703 e 1715 vol.2 in f. Tale si è l'ed zione più compita. La Bigne si distinse altresì per le sue Orazioni e pe'suoi Sermoni. Publicò una Ràccolta degli Statuti Sinodali nel 1573 in 8°, ed un' edizione d'Isidoro di Sivig'ia nel 1580 in f.
Era que ti un uomo non meno ze ante che studioso, il
quale avendo sofferte alcune
querele innanzi l' uffiziale di
Bayeux, amb meglio abbandoaare i suoi benefizi, che le
sue applicazioni. Ritirossi però a Parigi, e credesi, che
ivi merisse.

BIGNICOURT, (Simone di) consigliere anziano nel presidiale di Reims sua patria, ov' era nato nel 1709, morì nel 1775. Era uomo versato nella letteratura antica e moderna, e leggeva con riflessione. Di lui si hanno: I. Una Raccolta di poesie latine e francesi 1767 in 12: brevi componimenti, e per lo più d'uno stile facile e naturale .II.L'Uomo di mondo e P uomo di lettere in 12; collezione di massime staccate, che aveva prima publicate sotto il titolo di *Penfieri e Rifles*sioni Filosofiche, che presentano molte cose triviali.

I.BIGNON, (Girolamo) nacque a Parigi nel 1589 d' una famiglia feconda di uomini illustri. Suo padre fecegli da maestro, ed i suoi progressi furono sì rapidi, che nell'età di soli dieci anni trovavasi già presso il giovine principe di Condè, per servirgli di emulazione. Questo

molto prematuro dotto publicò allora una Descrizione della Terra Santa nel 1600, che avrebbe fatto onore ad un consumato nelle scienze. Tre anni dopo, vale a dire nell'età di 13 anni, compose pel giovine duca di Vandome, presé so cui avealo situato Enrico iv, un Trattato delle Antichità Romane 1604 in 80, e di 14 anni il suo libro Dell' Elezione de' Papi 1605 in 8°; materia nuova, che trattò con un' erudizione, la quale sorprese tutt'i dotti del suo tempo. Scaligero, Casaubono, Grozio, Pithou, di Thou, du Perron, Sirmond &c. ricercarono l'amicizia e la corrispondenza di questo giovinetto, come avrebbero ricercata quella d'un erudito invecchiato su i libri. Enrico Iv, che avea gustato la di lui conversazione ed il di lui talento, lo situò in qualità di paggio d'orore presso il Deifino, che poi fu Luigi xttt. In questo postb congiunse egli le piacevoli maniere di un cortigiano con lo studio delle scienze necessarie ad un buon cittadino. Avendo un autore spagnuolo in un grosso volume in f. stabilita la precedenza del Re di Spagna sopra gli altri sovrani, ei lo confutò nel suo trattato Dell'eccellenza de' Re, e del regno di Francia, dedicato a

Enrice 14 1610 in 8°, e non era allora che di 19 anni. Dopo la funesta mórte di questo principe lasciò la corte, ed intraprese poscia il viaggio d' Italia . Paolo v diedegli i più distinti contrassegni della sua stima. Il celebre Fra-Paolo , incantato della sua conversazione, e pieno di considerazione per le sue opere, lo trattenne qualche tempo in Venezia. Restituitosi Bignon in Francia divenne avvocato-generale del gran consiglio nel 1620, consigliere di stato ed avvocato genesale del parlamento di Parigi nel 1626, e bibliotecario del Re nel 1642: carica, che i suoi discendenti hanno occuneta non men con onore che con intelligenza. Luigi xIII nel conferirgliela, dissegli;— " Credo farvi un presente de-, gno di voi. Sovente si è ", voluto persuadermi", chę yoi non v' interessate gua-33 ri per me, ma giammai mi n și è fatto credere. So, che , voi mi amate, ed il fu M. si le Fresne non cessava di , dirmi, che mettessi confi-39 denza in voi a motivo dell' . 22 esatta vostra probità. Girolamo Bienon aveva ceduta la sua carica di avvocato-generale poco prima a Stefano Briquet suo genero, ma per morte di questo, accaduta nel 1645, ei la ripigliò, ed esercitolla sempre colla medesima integrità e collo stesso zelo, La regina Anna d' Austria, durante la sua reggenza, soleva chiamarlo ne'più imporpanti consigli. Morì egli nel 1656 con grandi sentimenti di religione. E' stato comunemente dipinto, come un uomo d'una rara probità, e d'una dolcezza di costumi, che niente toglieva alla sua fermezza d'animo. Oltre le opere, di cui abbiamo fatta menzione, egli ha data un' edizione delle Formole di Marcolfo con note, piena di erudizione 1666 in 4°. La Vica di questo Magistrato 1757 in 12 è stata scritta dall' ab. Perault. e tutt'i buoni cittadini l'hanno letta con piacere.

II. BIGNON, (Giovanni Paolo) nipote del precedente, abate di S. Quintino, bibliotecario del Re, uno de'quaranta dell' accademia Francese, ed oporario di quella delle iscrizioni e belle-lettere , morto all' Isola-Bella sotto Meulan nel 1743 a' 14 marzo in età di 81 anno, abbracciò una gran quantità di cognizioni, e protesse molto i letterati. Si hanno di lui: I, Una Vita del P. Francesco Le*vêque* , prete dell' oratorio , Parigi 1684 in 12. Un Romanzo inutolato Abdalla, che

tra

lasciò imperfetto, e che poi è stato compito da un anonimo nell' edizione del 1773 in 3

yol. 12.

\*\* I. BIGOT, (Guglielmo) nato il 1502 in Laval nel paese del Maine, medico, filosofo e yomo assai dotto, che fiorì sotto il regno di Francesco 1 Si vuole, che nascesse tale gelosia tra esso e il dotto Pietro Castellan, che questi gl' impedisse l'accesso appresso il riferito Monarca. (Ved. 111. CHATEL). Di questo filosofo fa molti elogi Ginlio Cesare Scaligero, Publico vari componimenti Poetici. Basilea 1536, ed in prosa, Chrißiana PhilosophiaPraludium, Tolgsa 1549 in 4°. Non sussiste, ch' ei tenesse corrispondenza letteraria con Calvino, e si è preso equivoço su la lettera 246 di quest'eresiarca scritta bensì ad un certo Biz g t, ma per nome Pietro. Viene però riferito per cosa certa, che avvedutosi d'un' inoltrata illecita corrispondenza tra la sua moglie ed un certo suonatore, gli riuscisse di sorprender l'adultero, e di punirlo colla stessa pena. ch'ebbe a soffrire il celebre Abeilard. L'affare si scoprì; i suoi nimici gli suscitarono contro una quantità di accuse e di persecuzioni; e gli fu levata la moglie. Egli credè opportuno costituirsi in carcere, dove vi restò lungamente, e non ne uscì che a grave stento; ma non perciò uscì dalla miseria, funesta conseguenza della lunga prigionia. Nella sua predetta opera Philosophia Pradudium vi sono de' passi e sentimenti allusivi alle sue disgrazie. Non si sa l'anno, in cui cessasse di vivere.

\* II. BIGOT, (Almerico) nato a Rouen nel 1626 d' una famiglia ministeriale, Tutto occupato dall'ansietà di ricercare scientifiche cognizioni, e di acquistar erudizione, viaggiò in Italia, in Inghilterra, în Olanda e nella Germania, ove raccolse quantità di libri curiosi, e fece amicizia co'più distinti letterati. Il commercio epistolare, che aveva co'più dotti uomini di tutta l'Europa, da' quali sovente veniva consultato, giovò ad istruirlo sempre più, ed a rendere piacevole ed utilissima la sua conversazione, Aveva una vasta cognizione in materia di libri, un finissimo discernimento a scegliere i più rari e più euriosi; ed occupavasi in una continua lettura , facendo estratti ed osservazioni, che liberalmente comunicava agli amici per loro istruzione. Per tal maniera egli ha avuta non poca parte a molte buone opere, e

tra l'altre ai due Glossarii del Du Cange. I suoi costumi erano que' d'un uomo interamente consecrato allo studio. Modesto, nemico del fasto, d'un umore soave e tranquillo, e superiore a quella vile gelosia, che sì spesso turba il riposo delle persone di lettere, era dotato d'una probità a tutte prove. Non vi sa il più sedele e più sincero amico di lui, e di tutti gli elogi, che meritava, non ve n' era per esso il più caro di questo. A veva raccolta una ricca Libreria, che fu venduta nel 1706, ed il di cui catalogo, stampato in 12 l'anno stesso, è ricercato. L' ab. di Louvois ne acquistò i manoscritti per la Biblioteca del Re. Egli però non pubblicò attro, che la Vita di S.Gio. Crisostomo scritta dal Palladi, 1680 in 4° in greco ed in latino; ma non potè aggiugnervi, come avea divisato, la Lettera del S. Dottore monaco Cesario. Questa Lettera, che avea trascritta da un Manoscritto della Biblioteca di Firenze, parve sì opposta alla dottrina della Transustanziazione, che i Revisori l'obbligarono a sopprimerla, ed anche a troncare una parte della sua Prefazione. Di quante belle cose ci priva il talvolta indiscreto sigore di questi inesorabili censori!

BIGOT, Ved. HI. CHA-

BILDERBEK, (Cristoforo Lorenzo ) giureconsulto di Hannover, e consigliere a Zell, tradusse in tedesco l' l'eccellente Trastato della verità della Religione Cristiana deil' Abbadie, e vi fece considerevoli aggiunte. L'opera di Abbadie ugualmente stimata da tutt'i partiti per la forza del raziocinio, è stata accolta in Alemagna, non altrimenti che nel resto dell' Europa. Bilderbek morì nel 1749. Si hanno altresì del suo alcune Opere di Giureprudenza.

BILFINGERO, (Giorgio-Bernardo), nato a Canstad nel 1693, uomo d'un'erudizione universale, professore di filosofia a Pietroburgo, e di teologia a Tubinga, morì nel 1750. Si è osservato, che tutti que' della sua famiglia nascono con dodici dita sì alle mani, che ai piedi. Non. è però questa singolarità il miglior distintivo di Bilfingero. Egli si acquistò gran nome in Alemagna co'suoi scritti. II più ricercato si è quello, che ha per titolo: Dilucidationes Philosophica de Deo, O Anima humana, Mundo, & generalibus rerum affectionibus di cui la terza edizione, Tubinbinga 1746 in 4°, è la più accresciuta e corretta. Era partigiano di Leibnizio, e fu socio delle Accademie di Pie-

troburgo e di Berlino.

\*\* BILECHILDE, regina di Francia, moglie di Childerico il fu sacrificata essendo incinta col re suo marito, ed un figlio molto picciolo, da Badillon signore francese, il quale volle vendicare di sua mano l'affronto ricevuto da quel Principe, che fattolo stendere a terra sopra un piuolo lo avea fatto crudelissimamente battere. Nel ripararsi la chiesa di S. Germano de' Prati a Parigi vi si trovarono due tombe di pietra, in una delle quali vi era il corpo d'un uomo, e nell'altra quelli d'una donna, e d'un fanciullo; e l'iscrizione, che porta il nome di Childerico, con alcuni ornamenti regi, che vi eran dentro, fecero conoscere esser quelle le tombe di quel re,e della regina Bilechilde, vittima innocente d'un' atroce vendetta,

BILLARD, (Pietro) nato nel Maine il 1653, entrò nella casa dell' Oratorio il 1671, e morì nel 1726. Si ha di lui un libro intitolato, La Bestie delle sette teste, contro una celebre Società, distrutta in Francia nel 1762, e poscia in tutta la Cristiani-

Tom.IV.

.tà. Questo libro lo fece condurre alla fu Bastiglia, di là a S. Lazaro, ed indi a S.Vittore. Finì i suoi giorni a Charenton.

BILLAUT, ( Adamo ) noto sotto il inome di MA-STRO-ADAMO, falegname di Nevers su la fine del regno di Luigi xIII, e nel principio di quello di Luigi xIV, fu nominato da' poeti del suo tempo il Virgilio da Pialla. Ei verseggiò tra gli strumenti della sua bottega, e tra le sue bottiglie. Il cardinale di Richelieu ed il duca d'Orleans gli assegnarono pensioni. I suoi Cavicchi 1644 in 4°, il suo Trapano a mano 1663, la sua: *Pialla* in 12 &c., ebbero molto incontro. In mezzo a gran numero di bassezze vi si trova qualche verso felice . I Francesi riportano, come uno de' suoi migliori pezzi, un di que', ch'essi chiamano Rondò; ma, a dir vero, è così triviale, consistendo il maggior suo merito nelle rime, delle quali in 13 versi ve ne hanno otto in ique, e cinque in ent, che non crediam opportuno di tradurlo; essendone la traduzione troppo difficile, e non potendo in verun modo riuscir gradevole. La sua canzone, che tradurrebbesi

> Tosto che appar la luce Ad ornar questi poggi, Oc.

è piena di estro. Morì nel-1662 in Nevers, che non aveva vo'uto lasciare pel soggiorno di Versailles. Pensava sanamente circa le grandezze, ed era capace di sentire ed ispirare l'amicizia. Epicureo libertinaggio, stoico senza superstizione, uni talmente queste due sette, che si è arrivato a dire ,, che se " Epicuro e Zenone fossero , vissuti al suo tempo, esso " gli avrebbe indotti a bere , insieme ,. Egli si mantenne nella mediocrità per conservare la sua felicità. I poeti suoi coetanei furono di lui amici, senza portargli invidia. Mainard assicurava, che Le Muse non dovrebbero esser assise, che sopra sgabelli, fatti dalle mani di questo poeta falegname. Provo St. Amand. ch'ei conosceva l'arte di far i versi, come quella di far nna cassa. Il duca di St. Aienan dissegli in alcuni grazioši versi: Che per lo verseggia+ ie, e per la fama egli era il primo tra gli uomini.

I. BILLI, (Giacomo di) nato a Guisa nella Picardia, di cui suo padre era governatore, morì in Parigi presso Genebrardo suo amico nel 1581 di 47 anni, Possedeva egli l'abbazia di S. Michele nell'Herm, cedutagli da Giovanni suo fratello in occasio-

ne, che volle farsi certosino. Si hanno di lui molti scritti in verso ed in prosa; e soprattutto varie Traduzioni de' Padri greci e latini. Le più stimate sono quelle di S. Gregorio Nazianzeno, curante Jaco. bo Billio Brundo, Parigi 1559 e 1583, ristampata indi in Colonia 1699 tom. 2 in f., di S. Isidoto Pelusieta, Heidelberga 1605 in f., e di S. Giovanni Damasceno. Pochi eruditi hanno posseduta la lingua greca meglio di lui: nondimeno nelle sue versioni surriferite vengono rilevate molte imperfezioni, onde sono state criticate non poco, fors' anche oltre il dovere. Compose alcune Poesie Francesi 1576 in 8°, e diede varie erudite Observationes Sacra, 1585 in s. La sua Vita è stata scritta in latino da Chatard, Parigi 1582 in 4°. Si trova altresì aila fine delle opere di S.Gregorio Nazianzeno dell' edizione suddetta del 1583.

II. BILLI, (Giacomo di) Gesuita nato a Compiegne nel 1602, morto a Dijon nel 1679 di anni 77, ha pubblicato gran numero di opere matematiche, delle quali l'Opus Astronomisum, Parigi 1661 in 4, è la più conosciuta.

iu conosciuta.

BILLIA, Ved. DUILLIO.

\*\* BILLON, (Francesco)

pato in Parigi, che viveva nel

secolo xvi, era mipote d'un vescovo di Senlis, e si crede, che fosse stato segretario di Guglielmo du Bellay signore di Langey, Fece un libro intitolato: Il forte inespugnabile dell'onore del sesso semminino, ch'egli dedicò a Caterina de' Medici ed a certe altre principesse. La sua dedicatoria porta la data di Roma al campo antico di Marte 1550. Questa è un' opera bizzarramente fatta, in cui Errico Stefano ha provato molte bestemmie, che consistono in comparazioni tra gli antichi profeti e li segretari del re di Francia. Fu impressa a Parigi l'anno 1555 in 4°.

BILS, (Lodovico) chimico di Copenaghen, che noriva verso la fine del secolo xvi, fu assai eccellente nella sua professione, ed è quegli, che sia meglio riuscito nell' arte d'imbalsamare, o sia di far le mummie all'uso degli Egizj. Nondimeno i di lui sforzi sono stati poco meno inutili di que' di tant' altri, e **le c**ue mummie si sono di già corrotte. Assolutamente quest'arte di conservar i cadaveri per secoli e secoli si è perduta; e per quanto si studj, non si è saputa ancor trovare la composizione, di cui a tal uopo si servivano gli Egizj. Bisogna ben dire, che co-

storo fossero assai intendenti di Chimica, poiche nelle stesse mummie dopo trenta secoli si trovano ancora dorature, colori e tinte fresche e vivissime, come se fossero fat-

te da pochi anni.

\* BILSON, (Tommaso) vescovo di Wincester sua patria; governò pel corso di 20 anni questa chiesa, alla quale era stato trasferito da quella di Worcester. Fu caro al re-Giacomo I, che l'incaricò della Revisione e Versione della Bibbia in Inglese, Londra 1612 in f. Si hanno di lui altre Opere, cioè; I. Della vera differenza tra la Religione Cristiana e la Ribellione Anticristiana &c., Oxford 1585 in 4°, e Londra 1586 in 8°, in risposta ad un certo libro Apologetico del dottor Allen. come pure alla Difesa de' Cattolici Inglesi, allora publicata. II. Un Trattato sopra # Governo perpetuo della Chiesa di Cristo, Londra 1593 e 16to in 4°, di cui si ha pure una versione latina col titolo, De Perpeiua Ecclesia Christi Gubernatione, Londra 1611 in 4°. III. Un Trattato, o sia Descrizione de'Patiments di Gesù Cristo, e della sua discesa all'Inferno, Londra 1599 e 1604 in 4°, per cui ebbe a soffrire non poche brighe dalla parte de'Puritani, onde E

poi nella succennata seconda edizione mutò varie cose. Quest' uomo pio ed erudito morì a Wincester nel 1618. · I. BINET, (Francesco) primo generale de'Minimi, e fedele discepolo di S. Francesco di Paola, imitò in tutto le virtù del suo maestro. Si adoperò con tal calore per farlo canonizzare, che il cardinal Simonetta dissegli : Padre Generale, voi avete travagliuto per un Santo; ed un altre travaglierà per voi . Il P.Binet morì in Roma della morte de' giusti nel 1520. Dapprima era stato Benedettino nel monistero di Marmoutier; indi si fece Minimo di 39 anni .

\*II. BINET, (Stefano) Gesuita nativo di Dijon, morto rettore del collegio di Clermont in Parigi nel 1639 di 71 anni, publico varie Vite di Santi, alle quali non sempre ha preseduto la buona critica, ed altre opere scritte con uno stile snervato, diffuso e scorretto. Il suo Saggio intorno le Meraviglia della Natura in 4°, publicato sotto il nome di Rinato Francesco, è poco men cattivo. Ciò non ostante il suo Compendio delle Vite de principali Fondatori delle Religioni della Chiesa Oc. con le rispettive Massime spirituali di ciascuno d'essi, Anversa 1634 in 4°, è ornato di si belle figure in rame, che lo fanno ricercare. Vi fu altresi un altro BINET per nome Beniamino, autore d'un libro francese intitolato, Trattato storico degli Dei, e de' Demonj del Paganesimo, con alcune Annotazioni critiche sul sistema di M. Bekker, Voorstad 1696 in 12.

BING, (l'Ammiraglio) Ved. BYNG.

BINGHAM, (Giuseppe) dotto Inglese, di cui abbiamo un' opera stimata sotto questo titolo, Origines Ecclesiastica, vol 6 in 4°. La traduzione dall'Inglese, in cui è scritto l'originale, nel·latino è stata impressa in Hall 1724 e seg. vol. 10 in 4°. L'autore di quest' opera, piena di utilissime ricerche, morì verso l'anno 1705.

I.BINI, (Severino) in latino Binius canonico di Colonia, diede nel 1606 un' edizione de'Concilj in 4 vol. in f., poi nel 1618 un' altra in 9, ed una terza nel 1638 in 10 volumi. Le posteriori edizioni però l'hanno fatta andare in totale dimenticana. Veggasi Labbe.

\*\* II. BINI, (Giuseppe) d'una famiglia patrizia d' Assisi, diramata nello stato veneto, nacque nella Villa di

Varmo del Friuli in aprile idel 1689. Dopo aver egli fatto con sommo profitto i suoi primi studi, come si era incamminato nello stato, chiesastico, così prese per oggetto princípale di sue applicazioni le Sacre Carte, i Canoni, la. storia e la Critica, e dilettossi anche moltissimo di poesia italiana, per cui fu ascritto a diverse accademie. Fattosi sacerdote nel 1712, ed essendosi già sparca la fama del suo nome, fu onorevolmente invitato dal March: Colloredo all'educazione dell'unico tuo figliuolo, col quale si trasferì in Roma, e vi si trattenne più anni. Scrisse quivi dodici Dissertazioni Sacre, molto dotte e stimate : e fece varie raccolte. che gli servirono per formare cinque tomi della Provincia Sacra, della Biblioteca, ed il Bollario di Aquileja . Compose altresì varie rime, impresse in diverse raccolte, e molte prose toscane, che formano un volume. Ebbe singolare amicizia col celebre abate Gravina, col Crescimbeni --- con molti altri letterati, tra cui il Muratori e il P. de Rubeis, i quali nel profittare della Raccolta delle antichità fatta dal Bini non lasciarono di rendere la dovuta testimonianza al di lui merito. At-

taccato sempre al Conte Colloredo, essendo stato questi fatto governatore di Milano, fu . il Bini eletto segretario di Gabinetto, e con questa qualità ebb**e mo**lte importanti incombense, che dissimpegnò con somma abilità e destrezza. Indi essendo passato il Conte in Vienna volle aver seco il Bini, che con tale occasione fu conosciuto dall'Imperatore, e questi si compiacque tanto di lui, che varie volte si espresse di volerlo beneficare. Ma essendo immaturamente mancato di vita il Colloredo, non volle tentar più la fortuna, e risolvette restituirsi alla quiete della sua patria. Ritornato adunque in Italia ebbe l'arcipretura di Gemona nel 1730 nella diocesi d' Aquileja, dove per molti anni fino alla sua motte divisé il suo tempo tra gli esercizi della cristiana pietà, lo studio dell' antichità, ed il carteggio coi più illustri letterati suoi amici in materia di erudizione sacra, e profana, che compone molti volumi.

\*\* III. BINI, (Giuseppe Clemente) letterato anch'esso distinto nato a Firenze nel 1694, il quale per la sua alacrità, vivezza e dottrina fu caro a molti letterati, specialmente al Dottor Lami, e fu

2 Scrif

scritto à molte accademie, nelle quali si fece molto nome, merce vari componimenti toscani e latini, che publicava. Essendosi nel 1737 stampati quattro Sermoni latini sotto il nome di Lucio Settano figliuolo di Quinto, che furono attribuiti al Gesuita Sanese Pompeo Venturi, si credette, che in essi fossero derisi alcuni Fiorentini, e specialmente il Bini. Mosso egli dal suo focoso naturale, e dagli eccitamenti altrui, compose in risposta una celebre Satira con questo titolo: M. Thymoleontis adversus improbos literatum, bonarumque artium Osores. Menippea I. Londini 1738 in 4°.Ad occasione di questa satirà, che fu seguita da una seconda, gli fu fatto quel faceto epitaffio:

Il Bini giace in questa tomba buja.

I Galantuomin dicontrequiem-

I Gesuiti dicon! Alleluja. Fece anche alcune Lettere erudite, e lasciò di vivere nel 1759. Alla sua morte si disse di lui, che fu uomo più infelice di quello, che avesse voluto la fortuna; e più lieto di quel che richiedesse la sua miseria: Prete, che seppe più i suoi doveri di quello, che amasse di praticarli: e letterato più ricco di talen-

to, che fornito di erudizione.
\*\* BINKES, o BINCKES (Giacomo) Gran Capitano di mère Olandese comandante di 7 vascelli di guerra. Si rendette famoso soprattutto nella guerra del 1676 e 1677 contro la Francia. Nel 1676 essendo stato mandato coi suoi 7 vascelli in America per attaccare i francesi, giunse a 4 maggio all'imboccatura della Riviera di Cajana, e tolse at nemici la fortezza, che ne porta il nome. Fece lo stesso nell' Isola di S. Martino, e prese ancora alcuni vascelli francesi. Giunta in Francia questa notizia si spedì l'Ammiraglio d'Etrèes per riacquistare le piazze perdute. Quando questi vi giunse Binkes era colla sua flotta avanti all' isola di Tabago. Il numero de' vascelli de' due Ammiragli era presso a poco eguale; ma duelli de' Francesi erano incomparabilmente più forti, più grandi e muniti di cinque volte più di soldati.Gli Olandesi mon avevano, che 824 uomini, e li Francesi ne avevano 4060 : li vascelli di questi erano armati di 426 cannoni, laddove quelli degli Olandesi non ne aveano che 206. L'attacco fu vivo e Binkes coi suoi fece una vigorosa resistenza. Al finire del combattimento gli Olandesi si tro-

varono con 5 vascelli di guerra e due di munizione bruciati, oltre un brulotto ed un giacchetto. Ma i Francesi ebbero bruciati tre vascelli di guerra, tra' quali quello dell' ammiraglio, due ne furon presi, e due altri molto danneggiati, oltre un brulotto posto in pezzi dall' artiglieria Olandese. D' Etrèes intanto date un assalto al forte di Tabago; ma fu respinto con molto vigore, e vi perdè molta gente, e quindi vedendo fallito ii colpo fu forzato a ritornarsene in Francia. Verso la fine del 1676 ritornò egli con una flotra più forte della prima, e si rese padrone dell'accennato Forte; ma questa conquista fu mero effetto d' un accidente fatale, poiché cadde una bombainel magazino di polvere, ch' era nel Forte, e lo fece saltare in aria con tutta la guarnigione. Binkes era allora a desinare coi suoi ufficiali in una sala sopra del magazino, e così perdè la vita con gran cordoglio di tutti i suoi compatrioti, a cui le pruove di valore. che aveva già date, prometrevano servigi più considerevoli.

\*\* BIN-SCHAHNA, nativo di Aleppo, morto nel 1478, che corrisponde all'883 dell'egira, compose una sto-

na universale sotto il titolo di Rovad Almanadir Fy Umalacuaild, che cignifica: Giardini di bella vista sulla Scienza degli antichi e de' moderni. Egli tratta della creazione del mondo e della storia da Adamo fino all' Egira; e continua fiao all'anno 1403 . In essa vi nota tutti i prodigj, che debbono secondo lui accadere prima del giorno del giudizio . Ha fatto un altro libro di dritto intitolato: La lingua de giudici sulla conoscenza delle sentenze : e questo si trova nella biblioteca del re di Francia.

BINSFELD, (Pietro) canonico e vicario generale di Treveri al principio del secolo xvit', è autore dell'Enchinidion (cioè libricciuolo portatile) Theologia Pastoralis in 8°, e di molti altri scritti di diritto canonico, tra'quali un Trattato de Confessionibus Malesicorum & Sagarum &c., Treveri 1605 in 8°. Most circa l'anno 1606.

BIŒRNSTAHL, (N...)
nato a Rotarbo nella Sudermania in uno stato non guari
al di sopra dell' indigenza,
divenne precettore de'figli del
barone di Rudbeck, e scorse
una parte dell'Europa in compagnia de' suoi alunni. Al suo
ritorno fu nominato professore sopranumerario di lingue

E 4 orien-

orientali in Upsal, professore di filosofia nel 1776, e. professore di lingue orientali e greca nel 1779 a Lunden. Avendo intrapreso per ordine del suo sovrano, il re di Svezia un viaggio in Turchia. morì a Salonicchi il 12 luglio 1779 . Vi sono di lui delle Lettere, scritte durante il corso de'suoi Viaggi in lingua svedese, tradotte in tedesco da M. Groskurd, Lipsia 1779 in 8°, ed una Continuazione di queste Lettere, 1781 in 8°. Le prime offrono cose interessanti ed imparziali giudizj. Vi si trovano de'curiosi aneddoti relativi a Voltaire, che aveva veduto a Ferney . La Continuazione , publicata dopo la di lui morte, merita poco d'esser letta, sia che tali scritti postumi sieno stati alterati dagli editori, come accade troppo spesso, sia che il viaggiatore si fosse stancato d'esser saggio ed equo. Le sue ultime relazioni sono piene di giudizi falsi, satirici, calunniosi, dettati soprattutto dallo spirito di setta, é piene zeppe di prevenzioni no, meno ridicole che ingiuste contro i Cattolici.

\* I. BIONDO, (Flavio) nato in Forli nel 1388, dopo avere studiate le belle-lettere sotto Giovanni Ballistario Cremonese, uomo dottissimo.

fu inviato ancor giovine da" suoi concittadini a Milano, per trattare di alcuni affari. Fu egli il primo, che in tal occasione appunto fece una copia del libro di Cicerone ove tratta de' telebri Oratori da un antichissimo-codice, allora trovatosi nella città di Lodi tra la polvere e le rovine. Nel 1430 servì in qualità di cancelliere nella pretura di Bergamo il famoso Francesco Barbaro, dal quale fu stimato ed amato assaissimo, siccome pure da molti altri insigni Nobili di Venezia. Passato poscia a Roma fu segretario successivamente di quattro Pontefici, Eugenio IV. Niccolò V. Calisto III e Pio 11, impiegato anche talvolta in onorevoli ambasciate. Fu caro a tutti, e sarebbe stato soll**evato ad ono**revoli dignità nella chiesa . se non si fosse trovato congiunto in matrimonio ; ostacolo fatale agli avanzamenti in un dominio, ove tutte le cariche le più secolaresche. sono privativamente riservate per que'soli, che professano sotto abiti ecclesiastici il celibato. Ma già egli non ambiva dignità, nè curavasi di ammassar ricchezze, onde visse sempre in uno stato me-'diocre, e da filosofo Morì in Roma il dì 4 giugno 1463 lasciando cinque figliuoli, tutti ben istruiti nella letteratuta. Tra le molte opere, da lui composte, si annoverano: I. Roma Instaurata in tre libri. Il lungo soggiorno da lui fatto in Roma, ove da uomo erudito non mancava di osservare gl'innumerabili avanzi di antichità, che ivi conservavansi , o erano stati rinovati, gli fece risolvere di farne questa Descrizione, che dedico ad Eugenio IV ; opera di erudizione per que' tempi mera vigliosa, poiche tutta fondata sulle testimonianze degli antichi Scrittori, da esso con gran fatica ed istancabile diligenza esaminati. Descritto il materiale e l'esterno volle descriverne il formale, le leggi, la religione, gli usi, le guerre, e però publicò : II. l'opera intitolata, De Roma triumphante Libri decem, Parigi 1533 in 8°; dalla quale gli storici posterioti hanno ricavate buone cognizioni, e che tradotta in Italiano fu impressa in Venezia 1544 in 8°. III. Historiæ ab inclinatione Romanorum Imperii ad annum 1440 Decades tres, Venezia 1483 in f., edizione rara. Di questa pure havvene una traduzione italiana, Venezia 1547 in 8°. L'idea dell' opera è vasta, ma la morte non gli permise di continuaria più oltre. IV. Italia Illustrata, Roma 1474 in f. edizione altresì rara. La compose a reiterata in--chiesta di Alfonso re di Napoli , e contiene una descrizione storico-geografica di tutta l'Italia, secondo le quattordici regioni, in cui allora era divisa, coll' indagine delle origini e vicende principali di ciascuna provincia e città. V. De origine, & gestis Venetorum, opera, che veniva stimolato ad ampliare e ridurre in una compita storia della Republica, il che non ehbe tempo e comodo di eseguire; ciò non ostante in benemerenza dell' operato fu ascritto alla Venera cittadinanza. VI. Tra le sue opere inedite trovasi degno di speciali menzione un Trattato latino. in cui disputa, se alla Giureprudenza, o all' Arte militare debbasi la preferenza, indirizzato a Borso duca di Modena, ed esistente in quella cospicua Biblioteca. Havvi una Collezione della maggiot parte delle di lui opere stampata in Basilea 1531 in f. Se il continuatore del Ladóncat ha ecceduto lodando l'esattezza del Biondo, anche i sig. Francesi colla scorta del P. Niceron non sono stati modetati nel tacciarlo di negligenza e di errore. Veggionsi, è

vero, nelle sue opere non pochi falli, e si confessa, che lo stile neppur sia elegantissimo; ma nel tempo stesso scorgesi una singolar diligenza nel rintracciare a gran fatica tutto ciò, che poteva contribuire al di lui oggetto. Queste furono le prime opere che si publicassero in tal genere: ei fu il primo ad aprirsi il varco in mezzo alle tenebre ed alle difficoltà : diasi quanto si deve alle circostanze de' tempi, in cui scrisse e vedrassi che questo valoroso Antiquario merita non poco riguardo pel suo vasto sapere, e che le sue opere hanno servito d'istruttivo esempio, e di grande rischiatamento alla republica delle lettere, come saggiamente tiflette nel giudizio, che dà delle di lui fatiche Paolo Cor tese. Il Sigonio, che ha trattate le medesime materie con uno stile meno imbarazzato. e con più metodo non hatolto poco da questo suo antecessore .

1 \*\* II. BIONDO, (Michelangiolo) nato in Venezia
a 4 maggio 1497, studio la
filosofia e la medicina in Napoli, dove trovandosi in età
di 24 anni, si ammogliò a 4
di maggio del 1521 con Giulia Marzia Martina, del di
cui genio fiero, superbo e

maligno, è delle sue sofferte ambasce volle lasciare mondo perpetua la memoria in una sua opera contro il sesso femminile intitolata : Angoscia, Doglia e pena, le tre Furie del mondo. Costei lo fece padre di sei femmine e due máschi. Dopo il suo sponsalizio si stabili in Venezia, dove contrasse amicizia coi celebri Pietro Aretino, e Anton francesco Doni e con altri uomini dotti, ed ivi esercitò la médicina con qualche grido e profitto, il quale poi dal lusso e dai €apricci della moglie venivagli consumato. Dopo qualche tempo si determino di trasfetirsi a Roma, ove si fermo circa sei anni, e vi publicò varie sue opere, per cui venme in qualche fama ; e quivi fu che resto libero dalla catena dell'incommoda moglie, la quale, precipitarasi dall'altezza di 21 palmo, ne morl fracassata nel 1542 ai 4 maggio, giorno della nascita e del matrimonio di lui Pare, che ben tosto si dimenticasse del male, che avea detto del matrimonio a perciocché prese nuova moglie , cui lasció superstite poco dopo il 1565 in Venezia, ove si era stabilito di nuovo dopo morte della prima sua moglie. Se il numero e la varietà del-

le opere bastasse a provare il valore e l'abilità d'uno scrittore, pochi potrebbono paragonarsi col Biondo . Scrisse egli in ogni genere di argomenti, chirurgici, medici, anatomici, metafisici, morali, rettorici , poetici , storici : e fece várie traduzioni ed edizioni di atttichi è moderni con aggiunte e note. Sind a 36 libri dati da lui alla luce annovera distintamente il co. Mazzucchelli, öltre varj altri inediti. Ma egli, come nella condotta e ne' costumi, così nelle sue opere , fu nomo capriccioso, cieco seguace e adoratore di Galeno, e dato ancora alla follia dell' astrologia giudiziaria e della superstizione. Nondimeno si trovano in esse varie cose degne di lode , come osserva M. Portal, il quale pure dice, che il Biondo fu per qualche tempo a Parigi e a Montpellier; non sapendosi però, onde abbia ricavata tale notizia .

\*I. BIONE, illustre poeta areco, che fioriva sotto il regho di Tolomeo Filadelfo circa l'anno 288 av.G.C., e fu
il terzo tra i poeti greci, che
al acquistarono fama nelle poesie pastorali. Secondo la più
comune degli sarittori, egli
era di Smirne, onde bene
spesso viendetto Smirneo, etb-

bene il Moneitore con alcuni altri autori sostenga, che forse Siracusano, su i fondamento dell'Idillio di Mosco, in cui invita le Muse siciliane a piangere la di lui morte : fondamento troppo debole, e che potrebbe provare al più, che Bione avesse dimorato qualche tempo considerevole nella Sicilia. Il suddetto Mosco . di lui discepolo, dice, che morisse di veleno. I suoi Idilli presentano immagini campestri, espresse con molta delicatezza, una poesia soave efacile, uno stile puro ed elegante . I signori Francesi fanno menzione dell'edizione di Bione, fatta dal Longepierre colla Traduzione francese 1680 in 12, poec comune, e che contiene eccellenti Note; di quella di Commelino per cura dell'Heinsio 1604 in 40, anch' essa stimeta; e finalmente di quella di Oxford assieme col Mosco 1748 in 80. veramente bellissima. Ma ve ne ha un'altra più rara di tutte, e pochissimo conosciuta, ed è quella di Bruges 1565 in 4º piccolo in greco ed in latino, edente Adolpho Makerche, cui pure è unito il Moseo assieme con un' Elegia di Fanocle, e qualche cosa di Properzio. Le opere di Bione, tradotte in italiano , sono comprese nel-

la edizione, fatta nel 1780 in 2 vol. in 4° gr. di Teocrito, Mosco, Bione &c. ed altri

poeti volgarizzati.

II. BIONE di Boristene discepolo di Cratea, poi Cinico, si applicò alla poesia ed alla musica, e pronunziò gran numero di sentenziosi detti, alcuni ingegnosi, altri vuoti di senso. Avendogli dimandato taluno, qual fosse di tutti gli uomini il più inquieto, rispose : quello, che vuol offere il più felice ed il più tranquillo. Parlando del matrimonio, diceva, che una donna brutta era un supplizio per suo marito; e che, se uma bella era oggetto di piacere, lo era meno pel marito, che per li suoi vicini. Quindi colea anche dire nello stesso proposito, che la moglie brutta fa male al cuore, la bella alla testa. Avendo incontrato un invidioso, che parevagli tristo e pensoso, gli domando, se la sua tristezza provenisse dalle proprie disgrazie, o dall' altrui felicità? Secondo lui, l'empietà era una cattiva compagna della sicurezza, perchè tradiva quasi sempre. Diceva, che Alcibiade era stato nella sua fanciullex-. za la moglie di tutt'i mariti; e nella sua gioventù il marito di tutte le mogli: detto ancor ripetuto in persona di Cesa-

re. Essendo sul mare con alcuni pirati, che dicevano d' esser perduti, se venivano riconosciuti: ed io pure, rispose loro, se non sono conosciuto. Una delle sue belle massime era quella, che insinuava a' suoi discepoli: Quando voi ascolterete colla stessa indifferenza le ingiurie ed i complimenti, potrete credere di aver fatti progressi nella virtù. Troyava qualche cosa di contrario ne' funerali: Si bruciano, diceva egli, le persone, come se fossero insensibili, e si piangono come se fossero sensibili. Parimenti era solito di dire: Onoriamo la vecchiaja, poiche si è il termine, a cui tutti tendiamo. Lascid egli il mantello e la bisaccia da Cinico, per seguire le lezioni di Teodoro, soprannomato l'Ateo, ed in fine di Teofrasto, presso cui imparò a sparger fiori su la filosofia. Dicesi. che alla sua morte riconoscesse le proprie empietà, e ne dimandasse perdono a'Numi. Era amante del fasto e degli applausi. Vien riferim che trovandosi a Rodi, facesse vestire vari marinari da discepoli, e si desse in ispettacolo con questo brillante seguito. Bione fioriva 276 anni av. G. C. . . Non bisogna confonderlo con un altro BIO-NE della seua di Democrito

e matematico di Abdera Questi fu il primo a congetturate, che vi fossero alcune regioni, ove i giorni e le notti durassero sei mesi.

I: BIRAGO, (Clemente) di origine Milanese, bravo incisore di pietre fine, che visse lungamente alla corte del Pontefice Clemente vii, e poi di Filippo ii re di Spagna. Egli, e non già Jacopo Freccia, come si è da alcuni creduto, di intrimo inventore dell'arte intagliare sul diamante, che sin allora aveva resistito a tutti gl'istrumenti.

II. BIRAGO, (Renato di) nato in Milano d' una casa nobile ed antica, ritirossi in Francia per isfuggire la vendetta di Lodovico Sforza, che rimproveravagli il suo attaccamento per la Francia. Francesco I secelo consigliere nel Parlamento di Parigi, poi Sopraintendente della giustizia. Carlo IX diedegli la carica di guarda-sigilli nel 1570, e poi quella di cancelliere di Francia nel 1573. Birago, i Gondi, i Guisi, Caterina de' Medici, tutti stranieri, che scompigliavano lo stato, tramarono e diressero la famosa congiura del giorno di S. Barto-Iomeo. "Sembrami (Dice , uno Storico Francese), che n l'orrore della S. Bartolomes

" alla nostra nazione debba " rimproverarsi un poco me-" no, che quello delle Proscri-" zioni ai Romani. Silla ed " Augusto erano Romani ". Amelot de la Houssaye fa dire a Birago una proposizione molto strana: ,, Il re, ( di-, ceva egli ) non verrà mai , a capo di sterminare gli ", Ugonotti col mezzo dell' 3, armi, quando all' opposto " se ne disfarebbe con molta " facilità per mezzo de' cuo» " chi, cioè mediante il ve-, leno. Gregorio xili onord Birago del cappello cardinalizio a supplica di Enrico 1115. che con tal pretesto gli levò i sigilli. Pria d'incamminarsi nella via ecclesiastica era stato ammogliato ; e diceva per l'ordinario di essere Cardinale senza titolo, Prete senza benefizio, e Cancelliere senza sigilli. Questo cardinale morì nel 1583 in età di 74 anni. Si piegava, come una canna, (dice Mezerai) a tutt' i venti della corte, e considerava più un servo in auge di favore, che tutte le leggi del regno. L'avvocato Servin ne fa la seguente pittura.,, Que-" sto Cancelliere era italiano , di nazione e di religione; " gran faccendiere per gli af-" fari del regno , pochissimo 22 per la giustizia: privo di " cognizioni; per altro libe-,, ra" rale, voluttuoso; tuomo, " che sapeva adattarsi al tem-" po, schiavo assoluto de" " voleri del re; avendo det-" to sovente, che non era can-" selliere di Francia, ma can-" selliere del re di Francia. Il card. Birago fu sepolto con molta pompa. Il Re assistette a questa cerimonia in abito da penitente; e Rinaldo di Beaume arcivescovo di Bourges pronunzio per espresso di lui ordine l'elogio funebre,

\* III. BLRAGO, gentiluomo italiano della famiglia del cancelliere, și distinse nelle guerre d'Italia sotto il primo maresciallo di Brissac. Questo, avendo formata l'idea d' impadronirsi di Cardè, picsola, ma importante città del Piemonte, diede a Birago il comando delle truppe destinate a questa spedizione. Siccome la piazza non era difesa che da 400 banditi, necessariamente destinați ad un supplizio infame, se lasciavansi prendere, era già da aspettarsi un' ostinata resistenza, Birago, per sorprenderlied atterrirli, fece dare di primo slancio un fiero assalto dalle sue migliori truppe, che furono ricevute con tanta risolutezza, che in fine dimandarono queste, che loro si accordasse di ritirarsi. E chè dunque, (grido questo saggio

ed intrepide comandante \ sarà egli possibile, che il desiderio della gloria v' inspiri minor corazgio di quello, che la disperazione dà a questi malandrini? Impugnando allora egli stesso una picca, afferrò per la mano un uffiziale, mostrandogli la breccia. Per di là, dissegli, bisogna andar a morae, piuttostocchè salvarsi mercè una vergognosa ritirata. Il suo coraggio rianimò quello de' soldati. Essi ritornarono all' assalto, e combatterono con tanta risolutezza, che finalmente forzarono la guarnigione. Siccome i soldati, che la componeyano erano sicuri che loro non si darebbe quartiere, così lasciaronsi uccidere tutti su la breccia, Vi furono altri due BIRAGO di qualche celebrità; cioè Francesco, autore di un corpo di Opere Cavelleresche, cioè Discorsi, Consigli e Decisioni, stampate separatamente 3628 in avanti, e poi reccolte insieme, Bologna 1686 in 4°. L'altro per nome Giowan-Battista Awgadro Bresciano, autore d'un libro intitolato; Delle sollepezioni di Stato, accadute a suoi tempi in Catalogna, Portogallo, Sicilia , Brasile , Inghilterra, Napoli e Francia, Venezia 1633 in 4° d'una Responsio Juridice-politica contro i diritti di GioGiovanni IV re di Portogallo &c. Augusta 1744 in 4°, F di una Storia della Disunione del Regno di Portogallo dalla corona di Castiglia 1647 in 8°.

BIRCH, Ved. BETULEO. \*\* BIRCKERODE (Giano ) naeque a Birckerode nella Zelanda nel 1623. Suo padre vi era ministro, e mandò questo figlio nel 1640 all' accademia di Compenaghen. che lasciò nel 1646 per andare a Leida, dove ascoltò Salmasio Einsio Boxhorne &c. Due anni dopo fece un giro pei Paesi bassi Spagnuoli, e l'auno seguente se ne ritornò nella Patria, ove insegnò la filosofia per alcuni anni nella propria casa. Fece indi un altro viaggio per l'Olanda, la Francia, la Germania e la Svizzera, e non ritornò che nel 1657 a Compenaghen, dove ebbe prima una cattedra di filosofia, indi di lingua greca, e finalmente ne occupò una di Teologia fino al 1686, in cui cessò di vivere. Ci ha egli lasciato le opere seguenti. De vera natura Philosophia; Collegium physicum: Collegium Ethicum: Synopsis locor. commun. Theologicar. ; Sacrarum antiquitatum de Ortu Mundi vestigia in Hesiodo aliisque Poetis gracis. De grafanicis quibusdam antiquitati-

bus circa ludos veteres Gymnicos; Diarriba de Legis Mosaice Divina Origine O'c. Nel 1660 publicò alcune esercitazioni contro gli Atei. BIRGE, Ved. BYRGE.

BIRGITTA, Ved. BRIGI-

\*\* BIRI BAHANI, dottore Turco, che s'ignora quando vivesse, è autore d' un libro di divozione intitolato, Aurad, vale a dire, L' apvicinamento a Dio, ch'è scritto parte in arabo, e parte in turco. V'insegna qual debba essere la condotta degli vomini verso Dio in ogpi specie di circostanze, e le preghiere, che vi si trovano sono composte di passi dell'Alcorano, e parlano sovente d'una maniera sublime degli attributi della Divinità. Vi si trovano ancora degli amuleti contro i sortilegi. Il Ms., che si salvò nella presa di Belgrado nel 1688, si trova nella biblioteca d' un celebre professore di teologia in Basilea,

BIROAT, (Giacomo) nato a Bordo, entrò nella Compagnia di Gesù, e passò indi nell'ordine di Cluni. Il suo talento pel pulpito gli acquistò molta riputazione. Divenne priore di Beussan dell'ordine di Cluni, consigliere e predicatore del Re,

e morì verso l'anno 1666. Abbiamo di lui Prediche e Panegirici in più volumi in 80, che oggi sono il rifiuto del pulpito. Si comprende, che l'autore sapeva bene la teologia; ma si conosce, che aveva conservato l'andamento scolastico. Si perde in divisioni e suddivisioni: ogni discorso è diviso in tre parti, ed ogni parte in tre membri.

I. BIRON, (Armando di Gontault, barone di ) d'un' antica famiglia di Perigord fu paggio della regina Margherita di Navarra. Scelto dal maresciallo di Brissac per Alfiere della sua compaenia di cento uomini di cavalleria, segualò il suo coraggio nelle guerre del Piemonte. A motivo di una ferita ricevuta in una gamba all' occasione dell' assedio di Forte-Marino, divenne zoppo per tutto il restante di sua vita. Accesosi il fuoco delle guerte civili, si segnalò col suo coraggio e colla sua prudenza nelle battaglie di Dreux, di S. Dionigi, di Montcontour. Le sue segualate imprese furono ricompensate col bastone di Maresciallo di Francia nel 1577, et indi colla carica di Tenente generale della Guienna, ove riportà diversi vantaggi contro i

Riformati. Era state nominato otto anni prima nel 1569 gran maestro dell' artiglieria; e quest' impiego lo salvò dalla strage del dì di S. Bartolomeo, perchè, essendosi posto in istato di difesa, intimorì quelli, che altrimenti avrebbero osato attaccarlo, e garanti pure varj suoi amici ritiratisi presso di lui . L'anno seguente maneggiò la pace co' Calvinisti, e fu secondato da Enrico di Mesmes, (Ved. 11. MESMES ) Nel 1583 Enrico III lo spedì ne' Paesi-bassi per soccorrere il duca di Alenson; ma ivi fu disfatto dal duca di Parma. Dopo la funesta morte del re, egli fu uno de'primi, che riconobbero Enrico IV; lo servì utilmente nelle giornate di Arques, d' Juri, &c. e gli sottomise una parte della Normandia. Restò ucciso all' assedio d' Epernai nella Sciampagna da un colpo di cannone nel 1592 età di 65 anni secondo alcuni, e di 68 secondo altri. Aveva comandato in sette battaglie, e sette ferite da lui riportate erano non equivoche prove della sua bravura. Ei non amava meno i libri, ed aveva l'attenzione di notare sopra i suoi taccuini ciò che l'eggeva di meglio, o di più osservabile. Avea composti de' Commentari, di cui M. di Thou

Theu compiange la perdita. Era assai zelante per la religione Cattolica, e fu desso appunto, che dissuase Enrico Iv dal ritirarsi in Inghilterra, ovvero alla Roccella, e lo persuase a far fronte al duca di Mayenne. Egli fu il padrino del card. di Richelieu, e gli diede il suo nome di Armando. Si gloriava d'esser passato per tutt'i gradi, da quello di soldato sino a quel di generale, e diceva, che tale era appunto il vero mezzo di arrivar ad essere maresciallo di Francia. La sua divisa era una miccia con queste parole, PERIT, sed in armis. La severità è l'anima della disciplina. Il maresciallo di Biron non perdonava mai le mancanze militari, quantunque dissimulasse le altre. In tempo delle guerre di religione Biron volle far incendiare una casa. L' uffiziale, ch' erane incaricato, temendo che un giorno gliesene dimandasse conto, cercò di averne l'ordine in iscritto. Abr! (disse Biron) Siete voi di quelli, che temono tanto la giustizia? Io vi casso, ne mai più mi servire-te, poiche ogni uom di guerra, che teme una penna, teme ben più una spada ... In una marcia Biron fece una caduta da cavallo, che lo pose nell'im-Tom.IV.

possibilità di proseguire a comandar l'armata. Per non far torto ad alcuno di quelli, che in tale contingenza, secondo l' uso di que' tempi, potevano aspirare al comando, lasciò loro l'arbitrio di scegliere un capo, ed essi diedero concordemente i loro voti al duca di Biron suo figlio, il quale non aveva che quindici anni. Nel 1581 il maresciallo di Biron, essendo stato fatto cavaliere di S. Spirito, si compiacque di non prolurre che pochi titoli. A legò le sue segnalate imprese, come la prova la più autentica di sua nobiltà . Non recd , dice Brantome, che cinque o sei titoli antichissimi, e presentandoli al re ed ai sig. commissari ed inquisitori : SIRE, diss' egli, ecco la mia nobiltà què in ristretto. Poi mettendo la mano sulla sua spada: ma, SIRE, aggiuns' egli, eccovela anche meelio.

II. BIRON, (Carlo di Gonrault duca di) figlio del precedente, pari, ammiraglio e maresciallo di Francia, fu confidente e favorito di Enrico IV. Questo monarca eresse in di lui favore la Baronia di Biron in ducato con dignità di Pari. Si distinse in tutte le occasioni. Alla battaglia d'Ivri data nel 1590 egli comandava il corpo di riserva.

Ristretto dalla sua posizione unicamente a mostrare fermezza, non entrò punto in azione, perchè non doveva farlo . SIRE, diss' egli ad Enrico IV, che in tale giornata avea mostrata la più gian bravura: Voi avete fatto il mio personaggio, ed io il voz stro. Il barone di Biron suo figlio fece altresì prodigi di valore. Penetrato assaissimo Enrico IV dalle prove di com raggio, che aveva date, scrisse al maresciallo: Sebbene voi gli siate padre, non amate vostro figlio al pari di me. Posso dire di lui e di me: TAL PADRONE, TAL SERVO . Non si segnalò meno il maresciallo agli assedi di Parigi e di Rouen, ed al combattimento di Aumale nel 1594. Restò ferito nell' anno stesso alla battagiia di Fontanafrancese, ed il re disimpegnollo egli medesimo in questa campale giornata di mezzo alarchibugiate, trovandolo tutto forato da colpi di spada. Si segnalò pure contro la Spagna negli assedi di Amiens, di Bourg-en-Bresse. Fu ambasciatore in Inghilterra, a Brusselles e negli Svizzeri. Il re lo colmò di beneficenze: ma il maresciallo commise l' indignità di cospirare contro il suo padrone. Si collegò colla Savoja e la Spagna, che

lo lusingavano della sovranità del ducato di Borgogna e della Franca contea, che doveag'isi dare per dote di una figlia del re di Spagna, che se gli promettea per isposa. Venne scoperto il suo disegno per mezzo di un gen÷ tiluomo nomato Lafin, che tradillo indegnamente: ( Ved v. FEURE ). Arrestato che fu il maresciallo, negò i progetti, che se gli attribuivano : ed in seguito poi se ne dichiarò colpevole con una debolezza, che non corrispondeva guari al coraggio móstrato per l'addietro. Fu condannato al taglio della testa, e tale sentenza venne eseguita il 31 luglio 1602. Li parenti di *Biron* domandarono la sua grazia, e per commuovere il re parlarono dell' ignominia, che il supplicio del colpevole, avrebbe fatta ricadere soprà di loro. Errico 14 rispose: simili castighi non disonorano le famiglie. Io non ho vergogna d'esser disceso dagli Armagnacchi e dal conte di S. Pol, che morirono su d'un palco . Biron fu decapitato nella Bastiglia, perchè temevasi qualche mozion popolare.Debole e furioso negli ultimi istanti non conservò quella dignità, che rende la sventura rispettabile. Questo maresciallo, che quando terdaim

mind in tal guisa i suoi giorni, non aveva più di 40 anni, era molto grosso, e di statura mediocre: aveva una fisonomia funesta, gli occhi concentrati, la testa piccola e piena di stravaganti disegni a Avea un' estrema passione pel giuoco, e vi perdè in un sol anno più di 500 mila scudi. Non vi fu giammai il più vano di lui: non cessava di dir bene di se stesso, e dir male degli altri: non avea vergogna di preferirsi ai più gran capitani dell'antichità. Enrico IV diceva dei due marescialli di Biron, che aveva dovuto soffrir melto dall' ubriachezza del padre, e dalla stravaganza del figlio. Questi parlava del re senza verun riguardo. Diceya in presenza di tutt'i cortigiani, ch'ei lasciavasi dominare da una spaventevole avarizia per le cose necessarie, e dava poi in una prodigalità șenza esempio pe' suoi amori. All'assedio d'Amiens Biron dissegli publicamente, che aveva fatto assai male à condur seco la sua favorita, e che questo scandalo faceva mormorare i soldati, e rendevali meno ardenti a servire. Alcuni storici pensano malgrado tutto ciò, ch' Errico Iv doveya perdonare a Biron, ch' era stato suo intimo amico, suo compagno di fortuna, e suo fratello d'armi. Ma il maresciallo aveva difetti, che i re non perdonano mai. Egli aveva troppo amor proprio per non aver sempre riguardo a quello del monarca, e le ferite fatte all' orgoglio sono le più profonde. ,, Il maresciallo di Biron ( di-,, ce il Laboureur ) era d'uno ,, spirito fiero, superbo e ", quasi indomabile, che com-" piacevași soltanto delle cose " difficili e pressoché impossi-" bili . Egl'invidiava tutta la " grandezza degli altri; e la ge🗸 " losia, con cui riguardava " il duca di Montmorenci a cagion della sua carica di , contestabile, si estese sino " a Luigia di Budos sua mo-"glie. Le fece parlare di " matrimonio, vivente tut-, tavia il marito, credendo " di dover essere suo succes-" sore, e la partita era già ,, fatta tra di essi . . ,; ma , il contestabile loro sopra-, visse . - A questo ritratto aggiugneremo l'altro delineato dello stesso Biron dall' interessante autore dell' di Gabinetto sotto Intrigo Enrico iy e Luigi xiii — " Egli fu male allevato, dap-" prima Calvinista per l' e-", ducazione ricevuta, indi " Cattolico per convenienza, " all'età di 16 anni aveva già " cangiato due volte religione,

" e non ebbe in tutta la vi-" ta sua che indifferenza per " l'una e per l'altra dotiri-" na . Quanto ai principi " morali , que' che rendono " rispettabile la subordinazio-" ne, e che stabiliscono la " santità de' doveri verso il , principe e la patria, Bi-, ron o ignorolli, o disprez-,, zolli, come al di sotto di lui. Venne accostuma-, to di buon' ora a far pie-" gare la norma del vivere , sotto i suoi gusti ed i suoi " interessi. Sempre vittorioso , alla guerra, costantemente " fortunato nelle sue intra-", prese, temuto nella società, " nè giammai contraddetto " ", scusato circa i suoi falli, , applaudito ne' suoi successi, divenne focoso, ostinato, presuntuoso. Avrebbe voluto rendersi il centro di " tutto, e che niente ( dice-,, va egli ad Enrico IV ) fof-, Se stato fatto per altri, che " per lui. La sua lingua, co-" me quella di tutte le per-" sone vane, parlava incon-" sideratamente. Il re andò " scusandolo per lungo tem-, po, e quando se gli venivano a riferire le proposizioni " inconsiderate del marescial-"lo; proposizioni, che cade-", vano talvolta direttamente , sul monarca, su i costu-" mi e sul governo di lui,

"ENRICO rispondeva: Credo " bene tutti questi discorsi del ,, maresciallo; ma non bisogna " sempre pigliare al rigor del-., la lettera le sue millanterie, , jattanze e vanità. Bisogna ,, sopportarle, come proferite da ,, un uomo , che non sa più " trattenersi dal dir mule de-3) gli altri, e dal vantar ec-", cessivamente se stesso, che ,, dal diportarsi bene, quando , trovaji nell'occasione montato n fulla fella, e colla spada , alla mano. Egli avrebbe 🕠 avuto bisogno d'una conti-, nuazione di occupazioni d' " impegno, quali son quelle, che ", somministra la guerra ; in " mancanza di queste egli cad-,, de in tutti gli eccessi del lus-, so, in tutte le profusioni di "spese . Spaventavasi egli " stesso dell' enormità delle , sue perdite al giuoco. Io " non so, diceva egli, se mo-,, rirò sopra un palco ; ma so 3, bene, che non morirò allo " spedale: funesta alternativa, ,, che in effetto attende qual-" che volta i giocatori sfre-" nati! Biron provò in espe-" rienza, che dal grosso giuo-", co al delitto non havvi so-,, vente che un passo. Dato ,, in preda alle sue riflessioni. , dopo che aveva fatte gros-" se perdite, irritavasi contro ,, il re, che gli lasciava man-" car il danaro. Biasimava

a la sua avarizia e la sua in-" gratitudine; giammai, a " suo credere, il monarca , non aveva abbastanza pa-" gati i suoi servigi. Dispia-" cevagli, che non fo sero ,, più que' tempi di turbolen-, za, in cui i saccheggi riempivano i vuoti cagionati dalla " sua prodigalità; e per ali-" mentare le sue profusioni, , tutto sembravagli permesso, ,, se anche avesse dovuto egli n tornare ad immergere il " regno negli orrori della guer-., ra civile , a sottrarlo dai , quali aveva egli contribui-" to col suo valore ". Veggasi la Relazione del suo Processo, fatta da Giacomo della Guesse, che è molto curiosa. \*\* BISCARDI, (Serafino) nacque in Cosenza nel 1643, e corsi i primi studi sotto i Gesuiti, si applicò in Napoli alle faccende del foro. Si fece bentosto distinguere per le sue profonde cognizioni, e massimamente per l'uso, ch'egli faceva della vera e soda eloquenza in quei tribunali, che l'avevano da più

tempo sbandita. In compen-

so del suo merito fu allora

creato Reggente nel Consiglio Collaterale: ma fu in

seguito spogliato di un tal onore, o per aver voluto ten-

tar più la sua fortuna, o per

aver creduto di buona fede,

ch' egli dovea consecrare ogni fortuna alla verità. Per la morte di *Carlo* 11 d'Austria contendevano della successione a questo regno Carlo arciduca d'Austria, e Filippo d'Angiò. Fra le armi e gli eserciti si frammischiarono aucora le penne e gli scrittori, come se dipendesse da questi la giustizia o la vittoria di siffatte contese. Anche il Bi*scardi* cacciò fuori una scrittura per altro dottissima, colla quale opinava a favor di Filippo. Frattanto l'esito dell' armi dimostrò affatto il contrario, e dal Governo austriaco venne sotto gravi pene proibita l'opera, e castigato l'autore colla perdita di tutti gli onori . Sono questi degli esempi troppo istruttivi per quegli scrittori, che volessero intrigarsi o per ambizione, o per fanatismo negli affari delle corti e de'gabinetti, e specialmente quando la verità non giova nè all'uno, ne all'altro partito. Il Biscardi medesimo aveva ciò conosciuto, avvertendo, che tantas maximorum Regum controversias tractare privata fortuna viro, religio est, O mihi quam maxime, quam cum nullius partis esse scias, ultro huic caussa, O a nemine patronum susceptum adhasisse, peviculosæ plenum opus alea Oc. Mon

Morì di dolore con un tocco di appoplessia nel 1711 di anni 68. L'opera lodata ha per titolo, Epistola pro augusto Hispan monarcha Philippo V Oc, Napoli 1703. Publico ancora, Juris Responsum pro Regio Fisco &c., Napoli 1703 in 4°, in cui dimostra, che ie mani-morte dovessero i servigi e i quindennj pe' feudi da loro posseduti; ed Oratio pro die natali Philippi V, Napoli 1705. Vi fu ancora un altro Biscardi per nome Alberto d'Altomonte in Calabria Citra, che ha fiorito ne'principi di questo secolo, ed è autore di una Risposta al problema: se più selice sosse lo stato del Celibato, o quello del Conjugato Oc., Venezia 1724 in 4°, ove per zelo condanna furiosamente il matrimonio.

\*\* BISCIONI, (Antonio Maria) chiaro letterato de' nostri tempi, nacque a 14 agosto 1674 in Firenze da onesti cittadini. Dopo aver fatto i suoi studi si diede ad insegnare i giovinetti specialmente delle più nobili famiglie della sua patria, per cul acquistò molti appoggi . Si fece prete, e si applicò alla predicazione, che abhandonò da che fu eletto nel 1708 custode dell'insigne libreria medicea Laurenziana. Questo posto gli persuase, che nulla di

metodico e di solido aveva appreso fino a quel tempo sulla vera letteratura, e quindi deliberò di rifare da capo i suoi studi, e si applicò seriamente alla lingua greca sotto il Salvini, all'ebraica e ad altre orientali, ma particolarmente alla toscana. Seppe intanto cattivarsi in tal guisa la stima e l'affezione di Nicolò Panciatichi, che avendolo questi ritirato in sua casa, dove stette II anni in qualità di bibliotecario, segrefario, storiografo e maestro de'suoi figli, si può dire, che il Biscioni mutasse stato, per lo grosso stipendio e rilevanti gratificazioni, oltre i benefizi ecclesiastici di cui fu provveduto. Salito in somma fama per la sua erulizione. nel 1741 venne dichiarato dal suo Sovrano Regio Bibliotecario della succennata libreria Medicea Laurenziana.Quivi si diede ad apparecchiare il catalogo de'Codici di essa. a somministrare notizie a diversi letterati, ed a compiere diversi suoi lavori letterari Ma la maggior parte di questi fu interrotta dalla morte segulta a 4 luglio 1756. Lasciò una libreria ricca di libri impressi, e di settecento e plu codici, che furono comprati dal suo Sovrano. Egli fu certamente assai benemerito della Republica delle lettere per le sue illustri fatighe nel dare alla luce opere de'più accreditati scrittori toscani, da esso corrette, e con sensate annotazioni illustrate; di che assai più si dilettò; che di comporne di proprie. E quindi è, che tutte l'edizioni curate dal Biscioni sono in grandissimo pregio.

BISSI, Ved. THIARD.

BITIA e PANDARO, due fratelli, figli di Alcamono di Troja, dalla loro genitrice Hiera allevati nelle foteste. Questi eroi, a' quali
Enea aveva affidată la difesa
della nuova città di Troja in
Italia, contando troppo sul
loro coraggio, e volendo affrontar arditamente Turno ed
i Rutoli, aprirono una portà della città, e sfidarono il
nemico ad approssimarsi. I

impadronironsi della città.
BITON, matematico, che
viveva verso l'anno 335 av.
G. C., ha composto un Trattato delle macchine da guerra,
che trovasi nelli Mathematici
Veteres. Parigi 1593 in f.

Rutoli animati dal loro Re

vennero a scagliarsi sopra i

due fratelli, gli uccisero, ed

\*\* BITTONE e CLEO-BE, due fratelli memorabili per la pietà verso la loro madre, li quali meritarono per-

ciò gli onori d'esser posti tra gli eroi. Ecco come Solone in Erodoto racconta a Cresor la storia di questi due fratelli. Codesta madre dovendo portarsi al tempio di Giunone soora d'un carro trascinato da buoi, i quali erano dispersi per la campagna, per cui facea d'uopo di moltotempo, per portarsi a recarli, i suoi due figliuoli incaricaronsi di tirare il carro per lo spazio di 45 stadi fino al tempio. Tutto il popolo rallegravasi con questa donna. per aver figliuoli di così rara qualità, ed ella medesima pregò la Dea à dar loro quella maggiore felicità, che da un uomo possa desiderarsi. Dopo la preghiera mangiarono e addormentaronsi senza svegliarsi mai più ; avendo la Dea nel tempo, che dormivano spedito loro la morte, come il sommo de' beni, che ad un uomo possà accadere. Quei d'Argo, ove il fatto accadde, eressero loro delle statue, che posero nel tempio di Delfo.

\*\* BIZARI, (Pietro) chiaro storico, che fioriva intorno il 1570, fu di Sassofertato, Castello posto sui confini dell' Umbria verso la Marca Anconitana. Nelle Lectere di XIII uomini illustri se ne trovano due di Bernardino Tomitano, in cui si par-

F 4 la

la di Bizari con somma lode. Tra i suoi illustri amici vi fu Annibal Caro. Abbiamo di lui alle stampe le opere seguenti . I. De optimo Prinoipe, Venezia 1565 in 8°.II. Varia Opuscula , O Poemata. III. Istoria delle Guerre fatte in Ungheria tra l'Imperatore ed il Turco dal 1564 al 1568 Lione 1569 in 8°. IV. Cyprium bellum inter Venetos & Selymum turcam gestum, Basilea 1573 in 8°. V. Epitome insignium Europæ historiarum, Basilea 1073 in 8°.VI. Senatus, populique Genuensis annales ab anno 1573 ad annum 1579, Anversa 1579 in f. VII. Rerum Persicarum historia, O alia quadam. Francfort 1601 in fo VIII. Poematum Libri 11, Venezia 1565 in 8°.

BIZOT, ( Pietro ) canonico di S. Salvatore d'Herisson nella diocesi di Bourges, & autore della Storia Metallica della Republica di Olanda, stampata in f. a Parigi nel 1687, e ristampata da Pietro Mortier in Amsterdam 1688 in 3 vol. in 8°. Questa edizione è bellissima. La storia. di Bizot meritavala, poich essa è curiosa ed interessante, versando su le medaglie, (e perciò detta metallica ) battute in Olanda ne' due' ultimi secoli , e riguardanti propria-

mente le turbolenze, che precedettero lo stabilimento della Republica. Ma quella di Vanloom 1732 vol. 5 in f. è molto più compita. Egli morì nel 1696 in età di 66 anni-

BLACKALL, (Offspring) teologo nato a Londra nel 1654, fu vescovo di Excester, e si fece stimare pel suo candore e la sua probità. Aveva predicato con grido tale . che passò per uno de'migliori predicatori d'Inghilterra 🕻 era stato cappellano del re Guglielmo, e morì nel suo vescovato il 1716. Ebbe diverse controversie letterarie e critiche con M. Toland, onde uscirono varie operette apologetiche, e di replica da una parte e dall'altra. suoi Sermoni sono stati inapressi in 2 vol. in f.

BLACKE, Ved. BLAKE . BLACKSTONE, (Guglielmo ) nato a Londra nel 1723, fu nominato professore di giureprudenza in Oxford, ove le sue lezioni meritarongli tali app'ausi, che venne invitato a farne la lettura al principe di Galles (poscia Giorgio 111 ); ma siccome aveva un uditorio numerosissimo, credette di non poter aderire a tale inchiesta, ed in vece spedì le copie dimolte sue lezioni al Principe, il quale, lungi dal formalizzarsi d'una negativa, il di cui motivo era sì lodevole, fece anzi tenere a Blackstone una conveniente ricompensa tali copie. Morì egli nel 24 febrajo 1780, lasciando colla moglie vedova una numerosa famiglia, la quale provò gli effetti della generosità e delle beneficenze del re. La celebrità di Blackstone derivo principalmente dal suo gran Comentario fu le Leggi Anglicane, 1765 ed anni segu. 4 vol. in 8°, tradotti in Francese, Brusselles, su la quarta edizione di Oxford 1774 vol-6 in 8°. Vi sono ancora di questo giureconsulto: Relazioni de' cast giudicati in varie corti di Werminster-Hall dal 1746 sino al 1779, Londra 1781 vol. 2 in f.

I. BLACKWEL, ( Tommaso) dotto Scozzese morto nel 1755, era principale dell' università di Aberdeen, e ne cambio interamente il piano per l'educazione. Scosse l' antico gioco scolastico con tanto successo, che accorrevasi da tutte le provincie del regno per istudiare in questa florida università. A queste applicazioni accademiche egli aggiunse quelle del gabinetto. Di lui abbiamo le Memorie della corte di Augusto, tradotte, o imitate da M. Feutri 1781 vol.3 in 12. Quest' opera ce lo manifesta per un vero erudito, che univa ad un' esatta cognizione della storia Romana le riflessioni le più profonde sopra la costituzione del suo governo, ed i più virtuosi sentimenti sopra l'amore del ben publico. Tasentimenti erano nel suo cuore, e la sua condotta era conforme alle sue massime. E' cosa infame, scriveva egli al suo traduttore, lo scriver bene e viver male, come Sallustio, Bolyngbrocke, Voltaire, e tanti altri . Abbiami pure dello stesso Lettere su la Mitologia Oc. tradotte dall' Inglese in Francese, e stampate in Parigi 1771 tom. 2 in un sol volume.

II.BLACKWEL, (Elisabetta) abile disegnatrice Inglese, ha disegnate ed incise 252 *Piante*, che ha publicate in Londra 1737 in f. Ne ha illuminati alcuni esemplari, e questi sono ricercatissimi.

\*\* BLADO, (Antonio) celebre stampatore Asolano, venne trascelto dalli cardinali Ceroini e Farnese, allorche divisarono di aprire in Roma una magnifica stamperia, per andar pubblicando di mano in mano i più pregevoli manoscritti Greci, che nella Vaticana si conservavano. A tal uopo il Blado recossi a Venezia a pregare il Manuzio a

iar-

fargli fondere i caratteri, ed apparecchiargli le altre cose opportune al bisogno, ed il Manuzio lo conobbe per uomo di singolare abilità, e lodollo in alcune lettere scritte a' predetti Porporati. Che l'accennato bel disegno avesse effetto almeno in parte, ne son prova le bellissime edizioni greche, uscite poco dopo da' torchi del Blado, e quella singolarmente di Ometo co' comenti di Eustazio.

BLAEU, ovvero JANSON, (Guglielmo) discepolo ed intimo amico di Tisco-Brahe, si acquistò non poca celebrità mercè le sue opere geografiche e le sue stampe. Impiegava per la composizione de'stoi Atlanti i più dotti geografi e i migliori operaj. Alcune delle sue carte hanno una nettezza, che non si è potuta oltrepassare. finora Vi sono di lui un atlante, o Teatro del Mondo in 3 vol. in f., Amsterdam 1638, e un Trattato de'Globi &c. Quest' eccellente stampatore morì in Amsterdam sua patria il 1638 in età di 67 anni. I suoi due figli Giovanni e Cornelio diederò nel 1663 una nuova edizione dell' Atlante del loro genitore in 14 vol. in f.compresivi l' Atlante Celeste ed il Marittimo, che formano un yolume per ciascuno. Questa

collezione vendesi ad assaicaro prezzo, sopratutto quando ha le carte illuminate. Un incendio, in cui perderond quasi tutti i loro capitáli di librefia non contribuì poco a far vendere un tále libro a miglior mercato . Giovanni Blaeu è ancora autore de'Disegni d'un Novum Theatrum Italia, sive accurata descriptio ipsius Urbium Palatiorum ecia Amsterdam 1704, ed Haja 1724 tom. 4 in vol. Atlantico con figure.

BLAINVILLE, Ved. MOI-

TÓREL.

BLAKE, (Roberto) nacque a Bridgewarer nella provincia di Sommerset nel 1598. Suo padre era mercante sebbene fosse d'una delle principali famiglie del suo paese. Diede un eccellente educazione al di lui figliuolo , i di cui talenti rimasero lungamente sconosciuti. Finalmente essendosi accesa la guerra a motivo delle differenze tra il re e le due camere, egli fece leva d'una compagnia di Dragoni per lo parlamento. Setvi indi per mare, e di grado in grado giuni⊸ se al posto di ammitaglio d' Inghilterra per li parlamentari nel 1049, dopo il conte di Warwick, e si śegnalo più volte contro gli Olandesi . Batte possia Tunisi a colpi

di cannonaté nel 1655, bruciò nove vascelli turchi, ch' eranvi in rada, ed avendo fatto uno sbarco con 1200 uomini, tagliò a pezzi tre mila Tunisini. S'inoltrò in seguito verso Algieri e Tripoli, e fece dare la libertà a tutti gli Schiavi Inglesi. Di là fece velá per Malta, affini di chiedere ai cavalieri la restituzione degli effetti, che i loro armatori avevano predati sopra gl' Inglesi; ed ivi pure ebbe il medesimo successo, che a Tripoli, ad Algeri e a Tunisi. Tanti vantaggi riportati nel Mediterraneo obbligarono i principi d'Italia a ricercare l'alleanza di Cromuello . I Veneziani e il gran-duca di Toscana inviarongli magnifiche ambasciate, e fecero con lui trattati decorosi per l'Inghilterra. Ci fa sapere Gregorio Leti (nella Vita di Cromnello ), che Blacke al suo arrivo su le coste d'Italia eccitò tale spavento. che lo stesso papa tremava nel vaticano . Riportò nel 1657 una segnalata vittoria sopra gli Spagnoli davanti Santa-Croce, e loro tolse i tesori, co' quali potevano sostenere la guerra. Ma egli cadde infermo, mentre ritornava nell'Inghilterra , e morì davanti Plimouth il 17 agosto 1657. Il conțe di Clarendon dice:

,, che fu il primo, che ab-" bandono l'uso antico, e fo " ve dere, che la scienza del-" la marina poteva acquistarsi , in minor tempo di quel che , immaginavasi. Egli sprez-" zava le regole, ch' erano n state già lungo tempo in , pratica , per preservare i ,, navigli, e le sue genti da ,, tutt'i pericoli, il che altre , volte passava per effetto d' " una grande abilità : com€ , se la principale scienza ri-, chiesta in un capitano di , vascello fosse stata di tro-, var il mezzo, onde ritornare sano e salvo , Facendola da padre de' suoi soldati e de'suoi marinari, nulla coman dava loro, che no 'L facesse egli stesso, e dava egli il primo sul mare l'esempio delle intraprese le più are le meno sperabili. *Blake* erà dotato di pietà all' usanza del suo tempo. Sarebbe altresì stato un suddito fedele, se la fazione dominante non l'avesse strascinato al suo partito. Biasimava altamente que', che proponevano di fac morire Carlo 1; e mentre trattavasi questo disgraziato affare, diceva sovente, che rischierebbe la sua vita per salvar quella del Re non meno arditamente di quello, l'avesse esposta per servigio del parlamento. Era sì disinteressato,

che, malgrado le occasioni, ch' ebbe d'arrricchirsi, non lasciò morendo che 500 lire sterline di più di quello, che aveva ereditato da suo padre. Aveva predato ai nemici dello stato più milioni; ma rimise tutto delle sue conquiste al tercono publico.

al tesoro publico.

BLAMONT, (Francesco · Colin di ) cavaliere dell' ordine di S. Michele, sopraintendente della musica del re di Francia, e maestro di quellà della sua camera, meritò tali distinzioni pe'suoi talenti. La sua maniera di comporre è galante, e nulla lascia a desiderare in questo genere. Per lunga pezza durerà la memoria della sua Didone, e delle Feste greche e romane. Egli era nato a Versailles nel 1690, ed ivi morì nel 1760.

BLAMPIN, (Tommaso) nato il 1640 a Noyon in Picardia, Benedettino di S.Mauro, nel 1665 visitatore della Provincia di Borgogna nel 1708, morì a S. Benedetto-sula-Loira nel 1710. A lui la chiesa è debitrice della bella edizione delle Opere di S. Agostino, (Ved. l'articolo di questo Padre ) Don Blampin seppe unire alla penetrazione del talento uno squisito giudizio, all'applicazione al travaglio l'assiduità alle comuni

preghiere, e ad un'erudizione profonda una rara modestia.

I. BLANC, (Giovanni) cittadino nobile di Perpignano, si trovò primo console, allorchè i Francesi ne fecero l'assedio nel 1474. Essendo stato preso in una sortita l' unico di lui figlio, i generali nemici gli fecero intimare, che se non rendeva la piazza, glielo farebbero trucidare sotto gli occhi. Ei fece loro rispondere.,, Che la sua fedeltà " pel proprio padrone era su-" periore alla sua tenerezza ,, pel figlio, e che se loro , mancavano armi per to-" glierg!i la vita, mandereb-" be ad essi il suo proprio " pugnale ". Mercè una tale generosità, Giovanni Blanc perdè l'unico suo figlio. Avendogli il re d'Aragona Giovanni II data la permissione di aprir le porte della piazza piuttostocchè esporla alle ultime estremità, egli nondimeno non si arrese, che otto mesi dopo. Si patì in questo assedio quanto la fame ha di più crudele: i cavalli, i cani, i sorci, le cuoja, &c. servirono di cibo agli a sediati. Questa difesa ha renduto immortale il nome di Giovanni Blanc, e meritò a Perpignano il titolo di tedelissima.

II. BLANC, (Francesco le ) gentiluomo del Delfinato,

pieno di fuoco e di spirito, ma d'un carattere malinconico al maggior segno, morto a Versaglies nel 1698, è noto per un Trattato delle monete di Francia, Parigi 1690 in 4° con figure, che è ricercato . Vi si unisce ordinariamente la Dissertazione intorno le monete di Carlo Magno e de' suoi successori, battute in Roma, publicata l'anno precedente 1689, pure a Parigi in 4°. L'uno e l'altra sono stati ristampati ad Amsterdam nel 1692 in 4°. Questa edizione è meno stimata di quella di Parigi. A motivo delle sue cognizioni Le Blanc era stato scelto per istruire nella Storia i Reali Infanti di Francia; ma egli morì all' improvviso prima di passare all' esercizio di quest' impiego.

III. BLANC, (Claudio le ) intendente di Bordò e di Dunkerque, segretario di stato al dipartimento della guerra nel 1718, fu posto nella Bastiglia il 1723, e condannato ad un'ammenda di quasi otto milioni . Ma nel 1725 ne fu scaricato, rientrò nel suo posto di segretario di stato, e fu ministro della marina . Morì nel 1728. I suoi fratelli Cesare e Dionigi-Alessandro le Blanc furono vescovi d' Auranches e di Sarlat .

IV. BLANC, ( Tommaso le ) gesuita pio e dotto di Vitri nella Sciampagna, morì a Rheims nel 1669, dopo essere stato provinciale. Ha lasciato gran numero di opere, che aggiransi sopra i doveri de' differenti stati : U buon servo; la Buona servente: il Buon vienajuolo; il Buon agricoltore; il Buon artigiano; il Buon ricco; il Buon povero; il Buon discepolo; il Soldato generoso, &c. Ma il libro, che gli ha acquistata più riputazione, è un ampio Comentario sopra i Salmi sotto questo titolo: Analysis Psalmorum Pavidicarum, Lione 1665, ed indi Colonia 1681 vol. 6 in f. L'autore non si limita a riportar il senso litterale; egli entra in tutt' i sensi mistici de' diversi comentatori, e quindi recar deve stupore, che siasi ristretto a soli sei vol. in f.

V. BLANC, (Giovan Bernardo le) storiografo degli Edifizi dell'accademia della Crusca, di quella degli Arcadi di Roma, nacque a Dijon nel 1707 da' genitori poco agiati di beni di fortuna. Recossi a Parigi, ove si fece degli amici e de' protettori. Viaggiò a Londra, ed ivi ottenne lo stesso vantaggio. Nel 1746 Maupertuis gli esibì per parte del re di Prussia un po-

sto di letterato alla corte di Berlino; ma egli nato con uno spirito moderato e filosofico, preferì la mediocrità nella sua patria alle lusinghiére speranze, con cui erasi voluto trarre altrove. L'abate le Blanc morì nel 1781. La sua tragedia d' Abensaide, il di cui argomento eta interessante, fu sulle prime bene accolta, malgrado l'asprezza della versificazione; ma il suo buon successo non si sostenne, aliorchè fu rimessa sul teatro nel 1743. Ciò, che acquistò maggior nome all' ab. le Blanc, fu la raccolta delle sue + strere sopra gl' Inglesi, 1758 vol. 3 in 12. In esse incontransi cose ben ideate, sani giudizi, pensieri giudiziosi; ma è nojoso, incolto, fecondo di pensieri comuni, e triviale nella sua erudiziome. Si ripete, si contraddice talvolta, e troppo sovente fitorna su lo stesso proposito. Gli elogi, che dà ai grandi o ai letterati cui in lirizza le sue lettere, non hanno nè leggiadria, nè precisione, nè finezza. Le lettere dell'ab. Le Blane non sono da paragonarsi colla Londra di Grosley, che ha sparso in quest'opera più amenità e più sale; dubitasi quindi, che vengano più ristampate.

BLANC, (le) Veggafi BEAU-

LIEU, I CARDANO, LEBLANC, e VALLIERE.

I. BLANCHARD, (Francesco) avvocato Parigino, versato nella storia e nelle genealogie, diede al publico gli Elogi de' primi Presidenti di beretta, e de' Consiglieri del Parlamento di Parigi dopo il 1331, stampati il 1645 in f. Publicò altresì I Maestri delle suppliche nel 1647 in f; libro, che non è compito. L'autore morì poco dopo il 1650.

II. BLANCHARD, (Guglielmo ) figlio del precedente, celebre avvocato nel Parlamento di Parigi, consecrò i primi suoi anni a perorar le cause. Il foro non gl'impedì d'abbandonarsi nel suo gabinetto a più seri studi . Diede al publico due volumi in f., intitolati Compilazione Cronologica, che contiene una Raccolta di Ordini, Editti, Dichiarazioni , e Lettere-Patenti dei Re di Francia, che consernono la Giustizia, il Governo Civile e le Finanze dall' anno 897 sino al presente. Parigi 1715 vol. 2 in f. Molte ricerche costogli questa Raccolta utile nella Francia. Ei morì nel 1724 in riputaziene d'uom dotto e laborioso.

III. BLANCHARD, (Elia) nato a Langres il dì 8 Luglio 1672. Le memorie del-

ľ

l'Accademia delle Iscrizioni, di cui era membro, contengono molte sue Dissertazioni, che fanno onore al di lui sapere. Nel 1711 *Dacier* lo prese per suo allievo, Divenne socio nell'accademia il 1714, e nel 1727 succede a Boivin il cadetto nel posto di pensionario. Morì nel 1755.

\* BLANCHART ovver BLANCHARD, ( Giacomo ) pittore nato a Parigi nel 1600. era figlio di Gabrieli Blanchart, nativo di Gondrieu. che essendo stato inviato a Parigi per gli affari della sua piccola città, alloggiò presso Nicola Roleri pittore del Re, di cui sposò la figlia. Giacomo pigliò gusto per l' arte del suo avo materno, da apprese i di lei prinprincipi, indi venne a perfezionarsi a Roma, ove si trattenne due anni. Passato indi a Venezia, lo colpirono talmente le pitture del Tiziano, del Tintoretto, di Paolo Veronese, che prolungo ivi pure la sua dimora per due anni, e coll? assiduo studio su i capi-d'-opera di que'gran Maestri formò il suo gusto, ed apprese quel bel colorito, che fu il suo forte. Nel passare per Torino, fu trattenuto lungamente dal duca di Savoja. che volle impiegarlo in vari lavori, e la stessa sorte ebbe

pure a Lione. Giunto finalmente di ritorno a Parigi. tutti facevano a gara per esercitare il suo pennello, onde ornò que la città di molte insigni pitture. Tra le altre i Baccanali del Salone di M. Marin , il St. Andrew inginocchiato avanti la croce e la Discesa dello Spirito Santo nella chiesa di Nostra-Signora, l'hanno fatto porre a canto de' primarj pittori, La disposizione di quest'ultimo quadro è ammirabile: La luce vi è sì viva, e sì bene spar a' da tutt'i lati, che sembra a chi lo vede, di trovarsi appunto presente nel momento, in cui lo Spirito Santo discese sopra gli Apostoli. La sua maniera di colorire ha un brillante ed un fresco. che fanno vedere quanto beno ei sapesse la grand'arte delle tinte e dell'impasto dei colori, quella che Plinio chiamaya Commixtura & transitus colorum. Quindi i sig. Francesi lo hanno intitolato il Giorgione moderno, ed il Tiziano Francese, come hanno chiamato il *Poussin* il R*af*faelle della Francia; ma senza far torto al merito insigne de' Poussin e de' Blachart 1' Italia, e con lei tutti gl'intendenti veramente imparziali non cambierebbero con essi i nostri Raffaelli e Tiziani. Mori

Mori Blanchart nel 1528. I. BLANCHET, (Pietro) prete di Poitiers sua patria, mato nel 1452, e morto in questa città nel 1519, era

corso in sua gioventù per la carriera del foro. E' autore della piacevole farsa di Patelin, o sia del Lusinghiero, che l'abbate Brueys simise sul teatro nel 1720 con sì grande incontro. Egli conservò la sostanza del componimento, ed una gran parte

delle facezie dell'antico au-

II. BLANCHET, (Tommaso ) pittore nato a Parigi nel 1617 discepolo ed amico di Poussin e dell' Albani. fu nominato professore di pittura dall'accademia di Parigi, sebbene assente, il che era contro l'uso; ma Blanchet meritava, che per lui si lasciasse il rigore delle regole stabilite. Le Brun fu quegli. che presentò il suo quadro di prova per l'accettazione, rappresentante Cadmo, che uccide un Drago. Passò una parte di sua vita a Lione, e vimorì nel 1689. Una sossitta del Palazzo di questa città. in cui Blanchet aveva spiegati tutti i suoi talenti, fu consumata da un incendio. Questo pittore fu eccellente nella storia e nel ritratto. Il suo

10000 è ardito, grazioso e

facile; il suo disegno è corretto, eccellente il suo colorito. Veggonsi i suoi quadri a

Parigi, ed a Lione.

IIL BLANCHET l'abbate N.) nato non facoltosi, ma onesti genitori nel borgo d'Angerville il 26 gennajo 1707, passò a Parigi per compire i suoi studi nel collegio di Luigi il Grande. I Ĝesuiti lo distinsero, e gli praticarono tali attenzioni, che entrò nel loro noviziato nel 1724, ma vi stette poco, non per altro motivo, che per l'amore dell' indipendenza. I Gesuiti non se n'offesero, e spezialmente i suoi maestri decantarono la di lui abilità, e contribuirono molto a dilatare la di lui riputazione. Quantunque ripugnante ad ogni legame, prese il partito di dedicarsi interamente all'educazione della gioventù, e professò con distinzione la rettorica in due collegi di Provincia. A motivo della sua gracile complessione, il vescovo di Chartres lo persuase a lasciar un tale impiego, e gli esibì un ricco canonicato a condizione di farsi prete . Monsignore, diss' egli, per questo sono troppo dabbene. M. De Chavane morto decano del parlamento di Parigi, suo intimo amico, gli diede un primo indulto. Egu

Egli traseurò di farlo registrare. A capo di 5 anni gliene diede un altro, che gli profittò un canonicato in Bologna sul mare; ma appena ne fu in possesso lo rinunziò liberamente. Ritornato a Parigi, ove sempre più rendevasi noto il suo sapere e il suo merito, divenne censore reale, interprete nella regia biblioteca per le lingue italiana , spagnuola ed inglese, e custode del gabinetto del re. Lasciò poscia questo posto per andar a vivere nell'oscurità a S. Germano-in-Laye, ove morì nel 1784 in età di 77 anni. Era d'un carattere amabile nella compagnia, ove per altro compariva poco; ma all'incontro era tetro e maninconico nella solitudine, alla quale erasi consecrato. Premature infermità avevano considerabilmente alterato il suo umore. Sentivasi oppresso da vapori ipocondriaci, che sofferiva egli solo, e che sempre temeva di far soffrise agli altri . Perciò egli amaya il ritiro . Soleva dire: tale qual sono, bisogna che mi tolleri; ma gli altri son essi obbligati a sopportarmi? Naturalmente disinteressato, sfuggiva tutte le grazie e le beneficenze; e bisognava violentare la sua ripugnanza per fargli accetta-Tom.IV.

re qualche cosa. Non era però così indifferente per l'avanzamento de' suoi amici, come lo era pel proprio, e sembrava lietissimo quando vedeali giuguere a qualche posto utile o di loro gradimento. L'ab. Blanches non è stato guari conosciuto dal publico, che dopo la sua morte. Si hanno di lui : Varietà morali , e dilettevoli 1784: e diversi Apologhi e Novelte Orientalë 1785 in 8°. Nell'una e nell'altra raccolta scorgesi un uomo istruito, che ha il talento di scrivere con molto brio, filosofia e buon gusto. Si hanno pure di lui molti piccioli componimenti di poesia d'un genere delicato e piacevole, che per la maggior parte furono attribuiti a' migliori pocti suoi contemporanei, i quali non facevano troppi sforzi per dimostrare di non esserne gli autori. A questo proposito l'ab. Blanchet soleva direc Mi compiaccio, che i ricchi adottino i miet figliuoli.

BLANCHMESNIL, Ved,

POTIER .

BLANCOUR**T, Ved.** HAU

DIQUER .

BLANDO, celebre professore di rettorica in Roma circa gli ultimi anni del regno di Augusto, o poco dopo, e di cui assai frequentemente ragiona Seneca nelle sue

sue controversie. Egli era cavalier Romano, e forse non è diverso da quel Rubellio Blando, di cui parla Tacito, Questi non isdegnò di prender il nome e la professione di retore, e come dice Senece medesimo, fu il primo tra' cavalieri Romani, che insegnasse restorica in Roma, mentre prima di lui ciò non erasi satto che da liberti, sembrando cosa vergognosa l'insegnar cià, che riputavafi onesta eosa l' imparare. Questa sua superiorità a' volgari pregiudizi, che sono lo scoglio fatale, a cui urtano bene spesso anche coloro i quali fanno i saccenti, e che ridondano non di rado in grave danno del publico, servi poscia di esempio ad altri, che non ebbero più difficoltà di calcare la strada da lui onorevolmente aperta .

BLANDRATA, (Giorgio) medico Italiano, nativo del marchesato di Saluzzo, fu uno di quelli, che nel xvi secolo rinovellarono gli errori di Ario. Veggendosi perseguitato come eretico dall' inquisizione in Pavia, cercò un asilo in Ginevra, eve Galvisso non lo tratto meglio degl' inquisitori. Fu quindi in necessità di fuggirsene in Polonia, e cinque anni dopo nella Transilvania, paesi che

non gli erano nuovi, poiche ivi era stato prima ad esercitare per qualche tempo la medicing. Fu però colà ben accolto, quantunque Calving non cessasse di perseguitarlo con lettere, ed in questi paeși șingolarmente șparse i suoi dogmi. Egli ammetteva tre persone e tre essenze nella Trinità, ed aggiugneya, non esservi che il padre, il quale fosse l'unico e vero Dio. Tentò d'ispirare i suoi errori a Stefano Battori re di Polonia, di cui era medico, e che lo ammise nel suo consiglio privato. L'ardore del proselitismo andò rallentandosi in *Baldrata* , a misura che la vecchiaja ed il favore del re accrebbergli la brama e i mezzi di tesaurizzare . Il timore di raffreddare la generosità di questo principe fecegli abbandonare gl'interessi degli Unitari per favorire i Gesuiti, molto amati dallo stesso re . Ma dalla di lui avarizia ne derivò la sua perdita; poiche fu affogato in letto de un suo nipote, che aveva ștituito proprio erede , ne 🛸 mançò, sì da' Cattolici, che da'Protestanti, di riguardare questa sua morte, come un giusto castigo di Dio. Viveva tuttavia Blandrata nel 1585. allorche Bellarmino scriveva il suo Trattato de Cristo; ma non non esisteva più nel 1592, Varillas, nel suo Libro xvi della Storia dell'Eresie, dipinge Blandrata, come un uomo, che aveya scelto tra gli errori antichi que' che meglio gli convenivano, e ch' erasi fipalmente fermato a'dogmi degli Ariani, Era, secondo lui, un furbo cortigiano, che sa-peva cogliere l'ora ed il momento da prendere gli animi pel loro debole : Quando i principi o i gran signori erano infermi, non parlava loto che di cose liete ed atte a divertirli ; quando cominciavano a riaversi, allora ragionava di materie serie; maneggiando opportunamente i loro animi, e profittando di tutte le aperture, che gli si presentavano.

BLARU, (Pietro di) Perus de Barrolivo, canonico di S. Diez, dotto canonista e mediocre poeta, morì nel 1505. Abbiamo di lni un Poema intorno la guerra di Naney, e la morte del duca di Borgogna in 6 libri, composto sopra le Memorie di Renato duca di Lorena. E' intitolato Nanceidos Opus, in pego S. Nicolai de Portu 1,18 in f, con fig. in legno; libro divenuto raro.

\*\* BLASCO (Nicolò) di chiusa in Sicilia, istruttissimo nelle umane lettere, fiorì sulla fine del secolo xvi. Insegnò la grammatica alla gioventù per 35 e più anni in Napoli, in Roma, ed in Palermo, ed in quest' ultima eittà viveva ancora nel 1605. Si dilettò di poesia specialmente in lingua siciliana, nella quale compose lepidissime poesie. Diede alla luce un libro di gramatica latina ; ma le sue composizioni giocose, che hanno il loro merito, sono; 1. La navigazione per le montagne della Sicilia, Palermo 1610 in 8°. II. Contrafto d' un vecchio e d'una vecchia, Messina 1621 in 8°.III. Trofei dell'Asino in terza rima, Palermo 1641 in 8°, IV. Testamento di Don Porco in terza rima, Palermo 1641 in 8°. V. Il perchip innamorato in terza rima, Messina 1646 in 8°.VI, Lettera ad una Cortigiana di Napoli, Palermo 1662 in 8°.

BLASCO-NUNNES, signore spagnuolo, che avendo più volte riconosciute le copiù volte riconosciute le copiù volte riconosciute le copiù volte riconosciute le copara nell'America meridionale, scoperse vicino al golfo di Uraba un istmo lungo dieci leghe, che separa i due gran mari. Per profittare del comodo di questo passaggio, egli fece fabbricare quattro fortezze, dopo aver guadagnati alcuni tra i principi di questo

a pae-

paese a forza di doni, ed averne sottomessi altri colla forza dell'armi. Questo buon esito accrebbe la sua ambizione. Fu accusato e convin-10 di aver voluto usurpare la sovranità nelle terre, che aveva conquistate. Gli si fece il processo, e gli fu troncata la testa per ordine del di Spagna. Senza questa perfidia avrebbe meritato una gloria immortale, per aver aperta la strada del Perù a Francesco Pizarro ed a Diego di Almagro, che vi entrarono nel 1525.

BLASTARES, (Matteo) monaco greco dell'ordine di S. Basilia nel XIV secolo. è autore: I. D'una Raccolta di Costituzioni Ecclesiastiche, che può servire per conoscere la disciplina del suo tempo, e nella quale riporta piuttosto il senso, che le parole de' canoni e delle leggi; anzitalvolta si contenta di accennare le collezioni, ove trovansi per esteso. La sua Compilazione fu stampata in Oxford in greco ed in latino 1672 in f. II. Varie Quistioni Matrimoniali nel Jus Graco-Romano di Leonclavio.

BLAVET, (N...) celebre professore di musica nato a Besanzone il 1700, era eccellente nel suonare il flauto ttaversiere. L'imboccatura la

più facile e la più precisa, I suoni meglio tirati, un egual successo nel tenero e nell'allegro; ecco ciò che gl'intendenti ammiravano in esso, allorchè il duca di Levis lo condusse a Parigi nel 1723. Ei fu ammesso nel teatro. ed ivi formò la delizia delle anime sensibili. Il principe di Carienano fu il primo, che lo tiro presso di se, assegnandogli alloggio ed una pensione. Passò indi al servigio del conte di Clermont in qualità di soprantendente della di lui musica, e vi restò sino alla morte, sopravenutagli nel 1763. Quest'illustre musico congiunta aveva nell'arte sua la pratica colla teorica. Si hanno di lui molte composizioni di musica vocale e istromentale molto ben' accolte da'conosciutori. Egli pose in musica i Giuochi Olimpici, balletto grazioso del conte di Sennetterrez la Festa di Citera piccol dramma del cavalier di Laures. Die Blavet maggior lustro a propri talenti colle sue virtù. I suoi costumi erano onesti, tranquillo il suo rattere, e la sua probità scrupolosa. Erasi maritato in età di 18 anni , ed aveva incontrata la rarissima.sorte di scegliere una sposa che lo rendè felice. Fu più di trent' anni professore Orstrdinatio della musica del re.

BLAURER, (Ambrogio)
nato a Costanza nel 1492,
abbracciò la dottrina di Lutere, e la predicò nella sua patria. Travagliò con Ecolampado e Bucero ad introdurre
il Luteranismo nella città di
Ulma; e finalmente con Brenzio e due altri Protestanti ad
introdurlo nel ducato di Wirtemberg. Morì nel 1567. Si
hanno di lui alcune Opero di
Pietà, poco lette, anche da
quegli stessi del suo part to.

BLEMMIDAS, Ved. NI-

€EFORO n. VIII.

BLEMUR, Ved. BOUET-

TE .

BLESO, o BLESUS (Giunio) Capitano Romano era zio di Sejano favorito di Tiberio. Oltre i servigi, ch' egli avea renduti alla repubblica nella Pannonia, dove aveva prestato ajuto a Druso per sedare la sedizione delle legioni, il favore del di lui nipote lo metteva in sommo credito presso quell' Imperatore. Quindi allorche fu d'uopo spedirsi un Proconsole in Africa per far la guerra a Tacfarinas, Tiberio propose Lepido e Bleso al Senato, il quale per timore di dispiacere a Sejano, che si temeva altrettanto di offendere, quanto l' Imperatore medesimo, scelse l'ultimo, non estante che

lo stimasse meno del di lai competitore. Ma quantunque il favore piuttosto, che il merito avesse fatto dare quella carica a Bleso, pur tutta volta l'evento felice di quell' intrapresa gli acquistò grande riputazione, e per ricompensa gli si decretò il trionfo, e fu per ordine di Tiberio salutato imperatore dalle legioni : onore a niun altro conceduto dopo di lui. Tutto però in favor di Sejano. Di fatti dopo la morte di costui, accaduta l'anno 31 di G. C., Tiberio disse mille mali di Bleso, e caricò di vergogna il Senato, per averlo preferito a Lepido, uomo di gran merito, e di costumi irreprensibili.

BLESSEBOIS, Ved. cor-

NELIO BLESSEBOIS .

BLETTER(E, (Giovanni Filippo Rinato della ) nato a Rennes, entrò di buon' ora nella congregazione dell' Oratorio, ed ivi professò con distinzione. Il regolamento contro le parrucche fu l'occasione, onde prese motivo di suscirne ; ma conservò l' amicizia e la stima de' suoi antichi confratelli. Passò a Parigi, e i suoi talenti gli procuratono una cattedra di eloquenza nel collegio Reale, ed ua posto nell'accademia delle belle-lettere. Diede in luce diverse opere ben accolte dal

G 3

publico : I. Storia di Giuliano l' Apostata, Parigi 1735 1746 in 12: opera curiosa e bene scritta, ove regnano al tempo stesso l'imparzialità, la precisione, l'eleganza ed il giudizio. II. Storia dell'Imperator Gioviano, e Traduzione di alcune opere dell' imp. Giuliano, 1748 Parigi vol. 2 in 12: libro non meno stimabile del precedente, per l'arte dell'autore nello scegliere, disporte e connettere i fatti, e per lo stile libero e vario del traduttore . Nondimeno la Vita di Gioviano sembro molto inferiore a quella di Giuliano. Ma questa differenza, dice M. Palissot potè esser originata dal carattere stesso di questi due personaggi, che in effetto sono pochissimo somiglianti. III. Traduzione di alcune opere di Tacito, Parigi 1755 vol.2 in 12. I Costumi de Germani, e la Vita di Agricola sono i due pezzi, che comprende questa versione, non meno elegante che fedele . Vengon essi preceduti da una Vita di Tacito, degna di questo scrittore per la forza de' pensieri. e per la fermezza dello stile. L'abate della Bletterie aveva per questo storico un gusto di predilezione, ed incessantemente ne parlava co'suoi amici: deggio tutto a Tacito, diceva egli, ed è ben giusto, che consacri alla sua gloria il resto de mici giorni. IV. Tiberio, ovvero i vi primi libri degli Annali di Tacito, tradotti in Francese, Parigi 1768 vol. 3 in 12. Quest'opera ha sosserte molte critiche, e meritamente. Ella è scritta in uno stile affettatamente contadinesco, e non vi si ticonosce che assai di rado l'elegante storico di Giuliano; per il che ne su deriso con due versi, che dicevano.

Di Quesnello un seguace assai meschino

Fè Tacito parlar da conta-

Questa traduzione è per altro molto esatta . V. Lettere in proposito della Relazione del Quietismo di M. Phelypeaux 1733 in 12. Questo libretto, ch'é raro, ed assai ben fatto, contiene una giustificazione de'costumi di madama Gayon. VI. Alcune Dissertanioni nelle Memorie dell' accademia delle belle-lettere assai pregiate. VII. Umilissime Rimostranze di M. di Montenspuis: opera oscura e mediocre, per testimonianza di M. Palissot, in savore d'un Pedante, ch' era divenuto ridicolo, merce un'avventura bizzarra e sfortunata. L'abbate della Bletterie morì nel 1772 a 1 giugno di 77 anni . Era

tm uom dotto attaccato alla religione, e i di cui principi non venivano smentiti da'suoi costumi. Era fornito di vatie e solide cognizioni, che rendevano utile ed interessante la sua conversazione. Piuttosto buono, che bell'ingegno, e dotato più di giudizio, che di fantasia, ebbe il merito di sapere scegliere gli amici, e di conservarii.

\*I. BLOEMAERT, (Abramo) nato il 1567 a Gorcum ne'Pacsi-bassi da Cornelio Bloomseert, architetto, ingegnere ed éccellente statuario oriundo di Dordreck. Abramo applicossi alla pittura, e studiò sotto vari maestri; ma ebbe la disgrazia di non 💤 verne mai uno veramente buono. Ciò non ostante, mercè il felice suo ingegno ed assiduo studio Bloemaert si avanzò molto, e divettne celebre pittore in ogni genere; il di lui forte però fu specialmente nel dipinger paesi. Si ticonosce nelle sue opere un genio facile, un tocco libero, una composizione ricca; solamente gli si dà la taccia d' essersi talvòlta scostato dal naturale. Restò in Amsterdam, sinchè visse suo padre. che ivi avea fissata dimora in qualità di primario architetto di essa città - Passò poscia in Utrecht, ove rimase tutto il

restante de' suoi giorni, che compiè l'anno 1647 in età ottuagenaria. Quindi la massima parte delle sue pitture sono restate ne'Paesi-bassi; se ne trovano però alcuni pezzi stimati nell'imperiale galleria di Vienna. Si segnalò anche pel suo costantissimo attaccamento alla cattolica religione, in cui era nato, benché vivesse sempre in mezzo a' più tenaci calvinisti e protestanti, da quali ebbe anche a soffrire gravissime persecuzioni in U+ techt, condannato a grossa pene pecaniarie, perchè fu sorpreso, mentre segretamente radunava diversi cattolica in propria casa, e faceva colebrare la messa. Il Baldinue. ci, dice che morì non di solà 80, ma nella decrepita età di 94 anni. Lasciò non meno di 14 figli, alcuni de quali sotto la propria direzione applicà al pennello, ed altri al bulino, tra i quali fece molto buona riuscita Federico; ma quegli, che più di tutti si distinse, fu il seguente.

"" II. BLOEMAERT,
(Cornelio) figlio del precedente, nato in Utrecht, non si sa in qual anno, studiò ivi il disegno e l'intaglio sotto il padre, ed anche alla scuola di altri maestri, e le opete, che fece, ancorchè giovine, furono ricevute con G.

molto applauso. All' età di 28 anni recossi a Parigi, ove fu impiegato per trè anni all' intaglio di un libro di quasi cento carte di vari poetici capricci, disegnati da celebri pittori, ed a meraviglia soddisfece al suo assunto. Chiamato dal March. Giustiniano famoso mecenate de' virtuosi, passò poscia a Roma, ove stabilì (il suo fermo soggiorno, ed è incredibile la quantità de' suoi rami assai stimati, rimasti in questa città. Ne intagliò da 40 delle bellissime statue antiche del nominato Marchese. Dopo la di costui morte, accolto dal Cardinal Montaldo intagliò una quantità di statue, e di superbe pitture nella celebre di lui villa : e molti intagli fece pure pel cardinal Sacchetti e per la casa Colouna. La famosa Madonna d' Annibale Caracci; il miracolo di S. Pietro del Guercino da Cento; lo sposalizio di S. Caterina del gra Rafaello, ed una quantità di opere delle più insigni di Pietro da Cortona. furono incise da quest' eccellente bulino, con molti altri di lui lavori, uniti nel bel Ædes libro in f. intitolato Barberina . Di suo intaglio sono in gran parte le figure del famoso Breviario in f. fatto stampare da Alessandro vii. disegnate dal Mola, da Ciro Ferri, dal Romanelli e dal

Maratta. Uno delli più stimati capi-d'-opera del suo bulino, cioè l'intag'io della bellissima Crocifissione del Signore, dipinta da Annibale Caraca ci, dovè mandarsi in Francia, perchè in Roma non si podar alla luce. Siccome esso rappresentasi Maria Sautissima quasi giacente tramortita a piè della croce, il tomistico rigore del P. Maestro del Sacro Palazzo di allora, non volle accordarne il publicetur, allegando, esser questo contro la Chiesa, che dice stabat, e non jacebat mater dolorosa . Tra i vat) pregi di questo rinomato artefice si conta una dolcezza ed uguaglianza di taglio, che non ha pari; ed in oltre una maravigliosa facilità d'imitare ed esprimere precisamente lo stile e la maniera di quel pittore, di cui egli intagliava l'opera o il disegno; motivo per cui Pietro da Cortona gli fece incidere tante delle migliori sue pitture, e quantunque sofistico e fastidioso al maggior segno, non trovava chi meglio il contentasse di Bloemaert. Morì questi in Roma, non sappiam precisamente l' anno ; ma certamente principio di questo secolo, carico d'anni, e più ancora di stenti e di acciacchi. Negli ultimi suoi anni fece tante e tali cadute, anche una rol

volta con grave danno sul fuoco, che si rende affarto impotente.. Disinteressato, e caritatevole non aveva accumu. late ricchezze, ciò non ostante avrebbe potuto sostentarsi agiatamente, poiché non meno i congiunti dalla patria, e vari amici, e professori dell'arte stessa in Roma facevano a gara per assegnargli copiosi sussidi. Ma egli costantemente pazientissimo, ed ilare non volle mai più di sei scudi il mese; nè fu possibile rimoverlo da questa volontaria e virtuosa ristrettezza, per quant'arte e ripieghi adoprassero coloro, che l'amavano sì per la sua abilità, che per le più civili e cristiane virtù, ond' era adorno.

BLOETLING, Ved. BLOT-

BLOIS, Ved. BLOSIO e

pittore olandese d'una sì grande abilità, che Rubens andò a visitarlo a Terlsoude, e gli rendè la gloriosa testimonianza, che tra tutti i pittori, da esso conosciuti, non ve n'era alcuno, che si avvicinasse a Blok nella prospettiva e nell'architettura. Nella sua gioventù aveva egli visitato l'Italia, e si era esercitato alla pittura in Roma con molta applicazione. La di lui abilità

in ciò, che riguarda Parchitettura fece venire al re di Polonia il desiderio d'averlo nella sua corte, dove fu stimato, ed amato dal Principe. ma invidiato, ed attraversato dai cortegiani. Quindi dopo aver ottenuto il suo congedo dal re , ritornò nella sua patria, dov' ebbe occasione di apprendere le Matematiche dal colonnello Persival, ch' era moko stimato da Federico Errico di Nassau principe d' Orange. Indi entrò al servigio dell'arciduca Leopoldo. ch' ebbe molto afferto per lui, e che, quando era in campagna, gli dava sette franchi al giorno oltre la pensione. Essendo caduro da cavallo, si fece per ordine dell'arciduca quanto era possibile per gua rirlo delle ferite, ma tutto inutilmente, e vi lasciò la vita. Alla di lui moglie, che si rititò nel Brabante, le su assegnata una pensione vitalizia. Vi furono nel secolo xvi due altri pittori padre e figlio dello stesso cognome, nati a Stettin, il primo chiamato Daniele, e l'altro Beniamino, li quali furono molto valenti specialmente pei ritratti, per cui furono impiegati in diverse corti di Europa. Ma Beniamino superò il padre, perchè al gusto per la pittura si aggiunse la necessità di occuparparsene, vedendo i suoi genitori rovinati da un incendio, che li spogliò di quanto pos-

sedevano.

\*\* BLOMBERG, ( Barbara ) era figlia d' una rispettabile casa di Ratisbona in tempo dell'Imperator Carlo v. Si è creduto per lungo tempo, ch' ella fosse stata la favorita di questo principe, e che gli avesse dato un figlio, che fu il celebre D. Gio. d' Austria; ma presentemente la più comune opinione si è ch'ella non fece che servir di maschera ad una grande Principessa, da cui Carlo v ebbe quel figlio naturale, come può vedersi nella storia del celebre Strada. Fin dal tempo di Brantome cominciavasi a dubitate, se Barbara, che passava per madre di D. Gio: d'Austria fosse effettivamente tale; poichè sebbene non si dubitasse, che l'Imperatore avesse goduto di lei, che nel principio gli fu presentata per sentirla cantare, from ne siegue perciò, che ne abbia ella avuti de'figli. Checchè ne sia D. Giovanni d' Austria mori persuasissimo, che Barbara Blomberg fosse sua madre che come tale la raccomando. al re di Spagna, è che questa raccomandazione ebbe il tuo effetto. Filippo II, cui non era ignota la vera madre, fece

quant'era d'uopo per ingant nare il mondo. Fece venire in Ispagna Berbara Blomberg nell' anno stesso, che morì D. Gio:, le fece un' ottima accoglienza, e la mandò qualche tempo dopo a Mazote nel Real monistero di S. Cipriano con grand'equipaggio. Dopo averci vivuto quattro anni, ella passò à Lareda, allettata dalla buon'aria di quel luogo, e vi morì. Era stata maritata ed aveva avuto un figlio. che chiamavasi Piramo Conrado, il quale da D. Gio:, che lo credea suo fratello uterino. fu anche, mořendo, ráccomandato al re di Spagna, e servì sotto il Duca di Parma

BLOND (Giovanni le ) signore di Branville, nativo di Eureux, pose il suo divertimento nel poetare. Publicò una raccolta di sue *Poe*sie sotto questo titolo : La Primavera dell'umile Sperante Parigi 1536 in 16. Ivi le regole della decenza e dell'onestà non sono troppo rigorosamente ossetvate. La celebrità di Marot di lui contempôraneo eccitò la sua bile. Egli si dichiarò uno de' di lui avversari ; ma la postetità ha saputo mettere una gran differenza tra questi due Poeti

BLONDEAU, (Claudio) avvocato nel Parlamento di Parigi, cominciò nel 1672

COU.

and Gueret suc confratello il Giornale di Palazzo, che va sino al 1700 vol. 12 in 4°. e di cui l'ultima edizione è del 1755 in 2 vol. in f. Bosnazio di Beauval parlava così di questi due autori nella sua Storia dell'Opere degli Eruditi del mese di settembre 1690. " Erano nati entrambi " con un genio felice e soli-, do , ed avevano congiunto lo studio della politezza " con quello della giutepru-" denza 3 di maniera che le qui-" stiodi le più spinose uscivano " dalle loro mani, spogliate di , ciò, che hanno di secco e barbaro. Questi due amici, mediante uno strettissimo commercio, eransi talmente " assuefatti d pensare e ra-" gionare nella stessa maniera, che si scorge regnare lo spirito medesimo nell'o-, pera, che facevano in comune. Alcuni pretendevano di osservare qualche cosa di più vivo e più alle-" gro in ciò, che usciva dalla , penna di M. Gueret, e , qualche cosa di più fermo s e di più nobile nello stile , di M. Blondeau; ma tale a differenza non era punto sensibile alla maggior parte. Egli aveva publicato nel 1680 sorto il nome di Biblioteca Canonica la Somma Benefiziale di Bouchet atrischita, di

molte note e decreti. Mori al principio del xvilisecolo. I. BLONDEL, (Davide) nato a Chalons-sulla Marna ministro Protestante nel 1614. su professore di storia in Amsterdam nel 1650. L'aria di questa città, unita alla grande applicazione, gli fece perdere la vista. Cessò di vivete nel 1655. Pochi eruditi sono stati più profondi nella cognizione delle lingue, della teologia, dell'istoria civile ed ecclesiastica. Aveva una prodigiosa memoria cui non isfuggiva verun fatto, veruna data. Blondel era un eccellente critico, ma uno scrittore molto basso e triviale. Si può applicare a lui ciò, che Fontenelle disse di Vandale. Che , non ha veruna difficoltà d' interrompere il filo del suo " discorso per farvi entrare , qualch' altra idea, che se " gli presentava alla mente 🕏 🚚 ed in questa parentesi stessa incastravane un' altra so che neppur forse era l'ul-, tima , Le principali opere di Blondel sono : I. Pseudo-Isidorus, O Turtianus vapulantes, Ginevra in 4°. Ivi egli dimostra la supposizione delle Decretali, attribuite at papi de' quattro, primi secoli della Chiesa, e adottate lungo tempo come tali , quantupque fabricate da *Uidoro* Mes-

Mercatore. II. Genealogia Francica plenior Assertio 1654 e 55 vol. 2 in f., contro le declamazioni di Chifflet, che faceva discendere i Monarchi francesi della seconda e terza stirpe da Amberto, maritatosi ( secondo lui ) a Blitilde figliuola di Clotario 1. Immaginavasi di trovar in questa favola il rovesciamento della Legge Saliva, che esclude le femmine dalla corona. III. Apologia pro sententia S. Hieronymi de Prasbyteris, O' Episcopis in 4°. IV. Del Primato della Chiesa, Ginevra 1641 in f. V. Un Trattato intorno le Sibille, Charenton 1649 in 4°. VI. Un altro contro la favola della Papessa Gievanna, Amsterdam 1657. in 8°, piuttosto raro. VII. Varii scritti di Controversia . Il suo Trattato De lure Plebis in Regimine Ecclesiastico, ¿ stato impresso in Napoli, assieme col Grozio de Imperio √ummarum Potestatum circa . Sacra Oc. ed altri opuscoli 1780. Tom. 2 in 4°.

II. BLONDEL, (Francesco) regio professore di mattematica e di architettura, membro dell'accademia delle scienze, direttore di quella di architettura, maresciallo di campo e consigliere di stato, morì a Parigi a 22 gennajo nel 1668 in età di 68 anni.

Da principio era stato precettore del conte Lomenio di Brienna, che accompagnò in tutt" i suoi viaggi; onde merce la cognizione, che ivi acquistò degl' interessi de' Principi , venne impiegato in alcune negoziazioni . Si hanno di lui molte opere circa l'architettura e le mattematiche, che sono state utili . Le principali sono : I. Note sopra l' Architettura di Savot . II. Un Corso di Architettura in tre parti, la prima delle quali stampata il 1675, e le altre due il 1683, e ristampate poi il 1698 sempre in Parigi in f. opera molto stimata. III. L' Arte di gettar le Bombe 1600 in 12. IV. Risoluzione de' quattro principali Problemi di Architettura, al Louvre 1672 in f. V. Maniera di fortificar le Piazze 1683 in 4°. Luigi xiv non volle, che quest'opera fosse publicata primà, che venisser terminate le fortificazioni incominciate, a farsi in molte piazze secondo un tal metodo. Le porte di S. Dionigi e di S. Antonio nella città di Parigi furono innalzate sopra disegni di questo celebre architetto . Blondel era quasi non men bravo letterato, che matematico. E'noto il suo Paragone tra Pindare ed Orazio.

III. BLONDEL ( Pietro Gia-

Giacomo ) Parigino, autore di un libro, che ha per titolo, Le verità della religione Cristiana, insegnate per principi, e d' una Memoria in f. contro gli stampatori, e gli eccessivi loro guedagni . Morì

nel 1730.

IV. BLONDEL ( Lorenzo ) congiunto del precedente, nacque a Parigi, e si affezionò da giovine ai solitari di Porto Reale, che gl'ispirarono il gusto della pietà e delle lettere. Dopo aver allevati alcuni giovanetti, si prese l'assunto della direzione della stamperia di M. Després, presso il quale cominciò a dimprare nel 1715. Nè si contentò di riveder solamente i manoscritti di questo stampatore, ma travagliò anche ad una nuova Vita de' Santi, che comparve nel 1722 in Parigi presso Després e Desessares in f. Morì nel 1740, dopo aver publicate varie Opere di Divozione,

V. BLONDEL, (Giovan-Francesco) pacque a Rouen nel 1705 d'una famiglia segnalatasi nell'architettura. Si dispose a correre la stessa carriera mercè la cognizione delle belle-lettere, delle matematiche e del disegno. Istruito nella pratica di quest'arte da suo zio, fu in istato di darne della lezioni in età d'an-. ::

ni 35, ed è stato il primo, che ne abbia aperta una publica scuola in Parigi. Associato nel 1755 all'accademia di architettura, fu poi scelto per publico professore. Morì il 9 gennaro 1774 di anni 69. Si hanno di lui: I. Un Corso di Architettura, ovvero Trattato della decorazione, distribuzione e costruzione deeli Edifici, 6 vol. in 8° 1771 e 1773. Egli non publico, che i quattro primi volumi di Discorsi, con due di figure. M. Patte ha publicati nel 1777 il 5° ed il 6° tomo de'Discorsi con un volume di figure, servendosi de'manoscritti di Blondel II. Della Decorazione degli Edifizi, 1738 vol. 2 in 4°. III. Discorsi circa l' Architettura in 12. Da esso sono stati-somministrati tutti gli articoli, riguardanti l'architettura per l'Enciclopedia.

BLONDET, (N...,) medico in Pithiviers, ed intendente dell'acque minerali di Segrai, morì nel 1759 in concetto di uomo abile nella sua arte. Si hanno di lui due Dissertazioni; una circa la natura e le qualisà delle acque minerali del suo dipartimento, 1749 in 12 : l'altra intorno le malattie epidemiche delle be-

flie, 1748 in 12.

BLONDE VILLE, Ved. BRIGGS .

BLON-

BLONDIN, (Pietro, di Picardia nacque nel 1682, morì nel 1713, Era stato ricevuto dall' accademia delle scienze un anno prima. Tourmesors dimostratore di botanica nel giardino reale, conobhe i talenti di Blondin. Fir davasi di sostituirlo per adempiere le sue veci, quando era infermo; ed il discepolo travagliò per uguagliare il suo maestro. Ei fece molte scoperte circa la botanica, e lasciò a' suoi eredi yarj Erbor taj molto esatti, e delle Memorie curiose.

BLONDUS, Ved. BIONDO, BLOSIQ, ovvero DE BLO-1s, (Luigi) della casa di Blois e di Chatillon, nato nel 1570 a Donstienne eastelle dell'Hainaut, fu allevato appresso il principe Carlo, poseia Carlo-Quinto. Lascio in abbandono le speranze del secolo per entrare nell'ordine di S. Benedetto, ed ebbe l'abbazia di Liessies presso di Avesnes nell'Hainaut, che fu da lui riformata. Morì santamente mel 1566 in età di 39 anni, dopo aver ricusato arcivescovato di Cambrai Il suo discepolo Giacomo Trojus publico le di lui Opere di pietà nel 1571 in L colla sua Vita, che su un modello di tutte le virtà. La principale à il suo Speculum Religiossrum. Si è data nel 1741 una traduzione de' suoi *Tratteni*memi, a Valenciennes in 12.

BLOSIO, Ved. IILPALLA-

DIO .

BLOTLING, puyero BLO-ETLING, uno de' più celebri artefici di Olanda, incise con successo a bulino, ed in maniera oscura, o sia ad ombra carica.

I.BLOUNT, (Carlo) d'un? illustre famiglia d'Inghilterra, originaria di Normandia, conte di Devooshire, governatore di Portsmouth, ed indi vicerè d'Irlanda. Era stato creato cavaliere nel 1586, ed onorato dell'ordine della Giarettiera del 1597. Venne anche impiegato in onorevoli ambasciate, ed altre importanti commissioni. Fu uno de' principali favoriti della regina Elişabena, e perçid guardato di cattiy occhio dal famoso conte d'Essa, sebbene poi in progresso divenissero amici. Nel 1603 il re Giscomo lo nomino per essere del suo consiglio privato. Mort colmato di ricchezze e di Onori l'anno 1606 di 43 anni,

II.BLOUNT, (Tommaso) abile giureconsulso, mort im Orleton nel 1679 di 61 anni. E' autore di molte opere, di cui le principali sono i I. Actualemia di elognemea, che contiene una gompisa Restorica

lp-

Inglese. II. Glossoraphia, ovvero Dizionario delle parole dissicili ebraiche, greche, latine, italiane &c. al presente in uso nella lingua inglese. III. Dizionario Giuridico, in cui si spiegano i termini oscuri e dissicili, che trovanso nelle leggi antiche e moderne dell' Inghilterra. Di questo la miglior edizione è quella del

1691 in f,

ÍÍI,BLOUNT, (Enrico) cavaliere nato a Tittenhanger nella contea d'Hertford in Inghilterra l'anno 1602, si distinse per la sua virtù e pe' suoi talenti, ed ebbe diverse importanti commissioni. Ereditò considerabili ricchezze per la morte di suo fratello primogenito (Tommaso Pope-Blount scudiere), e fu gran-sceriffo della contea di Hertfort. Morì in ottobre 1682 in età di 80 anni meno due mesi. Ha lasciato una *Relazione del* suo viaggio in Levante, scritta in inglese 1636 in 4°, e qualche altr' opera. Due tra i suoi figli sono conosciuti nella republica letteraria; e sono quelli, di cui parlasi ne' seguenti articoli.

IV.BLOUNT, (Tommaso Pope) figlio primogenito, ed erede di Enrico Blount, di cui abbiam parlato nell'articolo precedente, nacque nel 1649 in Upper-Halloway nella pro-

vincia di Middlesex.Fu creato *Baronetto* (grado di onor**e** nsato in Inghilterra) vivente ancora il genitore, e fu più volte deputato al parlamento, Ne'tre ukimi anni di sua vita fu commissario de' conti destinato dalla camera de'Comuni. Morì a Tittenhanger a 30 giugno nel 1697, lasciando una numerosa prole. Le di lui opere non sono che raccolte di passi mal connessi. La principale è Censura celebriorum Auctorum, byvero Tractatus, in quo varia Virorum doctorum de clarissimis cu+ jusque seculi scriptoribus judirie redduntur, Londra 1690 in f. Opera, che ha il suo merito, e serve di non poco ajuto nella sana critica. Nell' edizioni di Venezia si sono tradotti in latino i passi degli autori, che il cavalier Blount aveva inseriti nella sua opera nelle stesse lingue moderne, in cui erano stati scritti. Lo stesso si è fatto nella edizione di Ginevra 1710 in 4°. Si hanno pure di Pope-Blount una Storia Naturale, Londra 1692 in 4°, ed bleupi Saggi sopra differenti soggetti in 8°,

V. BLOUNT, (Carlo) fratello del precedente, famoso Deista nato in Upper Hablovay nel 1654, si diè a conoscere mediante la Traducio-

»c de'due primi libri della Vita di Apollonio Tianeo, scritta da Filostrato, qual traduziome fece stampare il 1680 in f. Vi aggiunse varie note più perniciose ancora della versione medesima. Esse non tendono, che a porre in ridicolo la religione, ed a rendere spregovole la S. Scrittura. Le ha esso ricavate per la maggior parte da' manoscritti del barone Herbert, che avevala stessa religione di lui, val a dire, che non ne avea veruna. Il suo libro tradotto poscia in francese, Berlino 1774 wol. 4 in 12, era stato condannato in Inghilterra stessa nei 1693. Quest'anno medesimo Blount essendosi innamorato della vedova di suo fratello, e non isperando di poter ottenere la dispensa per farla sua sposa, cercò ogni mezzo d'intenerirla. Stanca la cognata delle sue importune premure appigliossi alla risoluzione di abbandonar Londra. Blount ando alla di lei casa un giorno del mese di agosto, e fece gli ultimi tentativi per ritenerla. Non avendo potuto commoverla, si tirò un colpo di pistela, di cui morì dopo alcuni giorni, ne' quali pulla volle prender di cibo, se non dalle mani della sua diletta. Trovasi negli Oraceli della Ragione, una

Dissertazione per provare, esser lecito lo sposare successivamente due sorolle: ben vedesi, che questo paradosso non era per lui un soggetto indifferente. Si hanno pure di Blount le seguenti opere, ove la libertà di pensare è inoltrata all' eccesso, non altrimenti che nelle sue Note sopra Filostrato, e sono: I. Anima Mundi, ovvero Istoria delle opinioni degli antichi intorno lo stato delle anime dopo la morte. Londra 1679 in 8°. II. Le gran Diana degli Efesini, ovvero L' origine dell'idolatris cell'istituzione politica de' sacrifizi del Paganesimo 1680 in 8°. III. Janua Scientiarum, Ovvero Introduzione in compendio alla geografia, cronologia, politica, istoria, filosofia, ed a tutte le sorte di belle-lettere, Londra 1684 8°. IV. Egli è il principal autore del succennato libro intitolato, Gli Oracoli della Ragione, Londra 1693 in 8°, ristampato nel 1695 con più altri componimenti sotto il titolo di Opere diverse di Carlo Blount Scudiere. L'editore di queste differenti operette, .Carlo Gildon ritrattò poscia le opinioni Pirronistiche, che in esse contengonsi mediante un libro, che publicò in Londra il 1705 sotto questo titolo, Manuale de' Deisti, ovvero RiRicorche ragionevoli sopra la Religione Cristiana. V. Religio Laici, Londra 1683 in 12.

BLUTEAU, (Don Raffaele ) Teatino nato a Londra da genitori francesi nel 1638, passò in Francia, e si distinse in Parigi come erudito, e come predicatore. Si trasferì poscia a Lisbona, ove morì nel 1734 in età di 96 anni. Si ha del suo un Dizionario Portoghese e latino, ch' è stimato, Coimbra 1712 1721 vol. 8. in f., con un Supplemento, Lisbona 1727 1728 vol. 2, parimenti in f. Due dottori dell' accademia degli Applicati fecero ciascuno d'essi un discorso per discutere questo problema: s1 era più glorioso all' Inghilterra l'aver data la culla a quest' uom dotto, ovvero al Portogallo l'averlo posseduto.

\*\* BOADICEA, da alcuni detta anche BOADICIA
BOENDICIA, o VOADICA Coraggiosa regina de' Bretoni ai
tempi di Nerone, vedova del
re Prasutago. Questo principe avea lasciate sotto la tutela della madre le sue figlie
istituendole credi unitamente
coll' accennato Imperatore,
nell'idea di procurare così la
protezione del Romano regnante alla sua famiglia, non
meno che a' suoi sudditi. Ma
Tom. IV.

appena morto il re gli Uffiziali di Nerone impadronironsi dell' intera successione in di lui nome, e cominciarono ad usare le più arbitrarie violenze. Beadicea, donna dotata di quell'ardita fierezza, che formò sempre il carattere de' Britanni, e che coll'andar del tempo, mercè la coltura, le. belle arti ed il commercio ha portata quest' illustre nazione a quel florido stato, in .cui la veggiamo á nostri giorni, Boadicea, (dissi) non potendo soffrire tale ingiustizia, tentò tutt' i mezzi per opporvisi, ma dovette cedere allora alla forza. Anzi al riferire di Tacito un nuovo soggetto di gravissimo rammarico le si aggiunse, poiche gli uffiziali Romani giunsero persino alla vergognosa empietà di far pubblicamente violare da' soldati essa e le figlie. Veramente Dione Cassio non fa menzione di questo tratto sì orribile; ma sembra meritat più fede Tacito, che l' afferma; sì perchè parla della propria nazione, e sì perchè tutte le infamie rendonsi verosimili sotto il brutale gaverno di *Nerone e* de'suoi Uffiziali. Comunque sia, certo è, che esacerbati dalle ingiustizie e violenze de' Romani tutti i popoli di quell'Isola, diedero risolutamente di piн glio BOA

glio alle armi per iscuoterne il giogo, e formato un esercito di 120 mila uomini, di cui ebbe Boadicea il supremo comando, diedero una tale sconfitta ai loro oppressori che ne restarono trucidati da 80 mila, secondo Dione, o almeno più di 60 mila, secondo Tacito. Prese indi Baodicea alla testa de'sollevati, mercè un fiero assalto, la nuova colonia Romana di Camaloduno, occupò il tempio di Claudio, diede un' altra rotta all' armata Romana, comandata da Petilio Cereale, e s' impadroni di Londra e rulamio. Dopo questa insigne vittoria, tutta la Bretagna era perduta per li Romani, se Svetonio Paolino, abbandonata.l' isola di Mona, (in oggi Anglesei ) alla di cui conquista erasi portato; non accorreva frettolosamente con un valido soccorso. Questo valoroso e prudente generale attaccò arditamente i Bretoni col suo corpo di truppe, non molte bensì di numero, ma ben disciplinate, e diè loro una disfatta non minore di quella, ch'essi avean data poco prima all esercito Imperiale . Anche in tal occasione fece quanto potè Boadicea, disponendo la sua armata, scorrendone rapidamente le file, animando i soldati colla voce

e coll' esempio, e compartendo da coraggiosa Amazzone unitamente colle sue due figlie · Quindi la battaglia fu lunga e sanguinosa; ma finalmente la fortuna si dichiarò in favor de' Romani, che ancor non avevano perduta quella superiorità, onde tutto piegava sotto le loro insegne; e questa fu la vittoria, che terminò la guerra co' Britanni, e rendette quell'isola interamente sottomessa. Boadicea, veggendo riusciti inutili tutt' i suoi sforzi, si accelerà col veleno la morte ; e și vuole, che gli avanzi d'una antico monumento, che ancora scorgonsi a Stonebenge nella pianura di Salisbury, preteso luogo della fatale giornata, sieno que' della di lei tomba.

BOAISTUAU, (Pietro) nativo di Nantes, morì a Parigi nel 1566. Egli ha tradotte varie Novelle di Bandello con Bellesorêt, Lione 1616 vol. 7 in 16. Di lui si ha parimenti: Istoria prodigiosa estratta da diversi autori, Parigi 1598 vol. 6 in 16. Questi libri non sono comuni.

\*\* BOAMONDO o BOE-MONDO figlio di Roberto Guiscardo, potentissimo duca di Puglia, era nato circa la metà del secolo XI, e divenne in progresso principe assai ce-

le-

lebre e bellicoso. Ancor molto giovine diede prove di molta prudenza e valore in vari incontri sotto la direzione di suo padre gran guerriero, dal quale hen presto gli fu affidato il generale comando dell'armata; ed in tale qualità sconfisse più volte i Greci in Albania. Seguita la morte del genirore nel 1085, abbe molte contese con Ruggiero suo fratello minore, che aspirava a prevalere sopra di lui nella successione; onde furono più volte tra loro in aspra guerra; ma poi vennero a reciproca concordia nel 1090, Stabilita la pace col fratello, invogliossi egli pure di andare alla conquista di Gerusalemme, e presa però la croce, portossi in Oriente con buon numero di truppe nel 1056 în compagnia di Tancredi onde su anch' esso uno degli eroi di quel sacro fanatismo, celebrati dal gran Torquato Tasso. Egli fu, che nel 1098 dopo un faticoso assedio di nove mesi fatto ad Antiochia, in cui disfece vari corpi di turchi, che volean soccorrerla, riuscì di entrare nella medesima e di mettere a fil di spada chiunque non potè salvarsi colla fuga; mercè un trattato segreto da lui fatto con un'ufficiale turco cristiano rinegato, che introdus-

se l'armi cristiane nella città. Ma poco stette a presentarsi sotto Antiochia Corboraprincipe de' turchi con 130 365 mila armati, coi quali assediò strettamente i vincitori nella città medesima, e li ridusse per mancanza di viveri a cibarsi di carne di cavalli e d'asini, ed a morir non pochi di fame. Tutto era disperazione, quando prete Provenzale sparse aver avuto una rivelazione da S. Andrea di trovarsi in quella città la lancia, con cui fu aperto il costato al nostro divin Salvatore, additandone il luogo. Ed essendosi fatta trovare la pretesa lancia ( giacche nulla era più facile, come riflette il Muratori, che il seppellirne una a capriccio), tal compunzione, e risoluzione coraggio entrò nel cuore dell'esercito de' cristiani, che fatta una sortita generale contro all'immensa armata nemica, la sharagliarono, e misero in fuga. Quindi seppe Boamondo sì bene codurre i suoi affari, che per consenso unanime de' principi Crocesegnati di quella considerevolissima città venne accordato a lui il dominio, e vi fondò un illustre Principato. Ma nel 1100 cambiarono. le cose, e Boamondo con sommo danno de' Crociati fu fat-Н

to prigione dai Turchi. Ottenne qualche anno appresso la libertà, non altrimenti pend che con promessa d'immense somme d'oro; ma non sapendo poi come soddisfarle venne in Italia, e commosse moltissimi a prender la croce per accompagnarlo al suo ritorno in Oriente, tanto più che in tal occasione sposata avea Costanza figliuola di Filippo re di Francia. In vece però di condurre direttamente contro i Turchi la numerosa armata, da lui nuovamente raccolta, la diresse contro Alessio Comneno imperatore di Costantinopoli, (Ved.IV.ALESsio ) a motivo che egli facea segretamente la guerra a chiunque de' Crociati volea passare per le sue terre in Oriente, di modo che era tenuto per nemico più pericoloso che gli stessi Turchi. Venuto di nuovo in Italia per la morte del fratello Ruggieso, preparavasi poi a ripassare in Oriente, quando nel marzo 1112 fu anch'egli dalla morte sorpreso, ed andarono falliti i suoi disegni.

BOATE, (Riccardo) medico e botanico d'Irlanda, publicò nel 1656 la Storia Naturale di quel regno, tradotta dall'inglese in francese. Scorgesi da cotal sua opera, che avea studiato non meno

la natura, che i libri. Parla per rò del proprio paese e degli abitanti di esso da panegirista.

BOBADILLA, Ved. BO-

BOCAGER, Ved. BOSCA-GER.

\* BOCCACCIO, ( Giovanni ) figlio di Chellina, originario di Certaldo castello della Toscana, lontano da Firenze 20 miglia, nacque l' anno 1313, ma non però in Certaldo, come hanno equivocato alcuni, e lo stesso dizionario Francese, poichè egli medesimo in un suo passo dice del predetto Castello, sedes, & natale solum meorum majorum fuit, antequam illos susciperet Florentia cives; onde costa, che i suoi antenati, abbandonato Certaldo, vennero a Firenze, e n'ebbero la cittadinanza . Ma non questo può dirsi, ch'ei nascesse a Firenze, quantunque abbialo preteso l'ab. Anton-Maria Salvini, senza però recarne alcuna prova. Alcuni con Filippo Villani, la di cui testimonianza è di peso, perchè era suo contemporaneo 🚬 💵 asseriscono nato in Parigi da una giovane di civil condizione, di cui invaghissi il di lui genitore, mentre colà trattenevasi per affari di mercatura; e che perciò appunto, allorchè il Boccaccio volle far-

farsi cherico, impetrar dovesse per l'illegittimità de' natali ·la dispensa, la quale siasi poi trovata nell' Archivio pontificio di Avignone. Sin da' più teneri anni studiando la grammatica in Firenze, Giovanni diè luminose prove di felicissimo ingegno. Ma suo padre, che dirigendo le mire al profitto, volea formarlo un industrioso mercante, trattolo in breve dalla scuola, applicollo malgrado di lui al traffico, ed a tal uopo mandollo anche in giro per varie provincie . Fra gli altri viaggi spedito venne pure in età, di 28. anni a Napoli, ove recatosi un giorno al sepolcro di *Virgilio* , tanto a quella vista infiammossi di ardor poetico, che sentì sempre più svilupparsi la violenta sua inclinazione a questo studio. Ciò non ostante il genitore, che poco sussidio prometteasi per la sua casa dalla poesia, ordinariamente povera, nel permettergli di lasciar la mercatura, volle applicarlo allo studio del diritto Canonico, che di fatti per condiscendere al padre di mala voglia intraprese, non però sotto il celebre Cino da Pistoja, come molti hanno equivocato. Anche in questa occupazione eittò, come dic' egli stesso, quasi sei anni, altrettanti

quanti aveane consumati nel commercio. Finalmente non potendo più durarla in tanta violenza alla decisa sua inclinazione per gli ameni stu... di delle belle-lettere, tanto fece che senza aspettar morte del genitore, come hanno preteso taluni erroneamente, gli riuscì di poter liberamente secondarla. Deposta adunque ogni soggezione, non si restrinse già al solo esercizio della poesia, ma applicossi con impegno anche sotto valenti maestri alla matematica ed all' astronomia, all' indefessa lettura de' migliori Latini, alla storia, alla geografia, e ad ogni altro genere d'istruttiva erudizione. Anche lo studio della lingua greca coltivò Giovanni, ne par verisimile, che ciò facesse in Sicilia, come han voluto alcuni, giacchè neppur costa, che colà si portasse, ma bensì in Firenze sotto Leonzio Pilato di Tessalonica, soggetto peritissimo, da esso conosciuto in Venezia, e che persuase di trasferirsi in Firenze, ove gli ottenne una cattedra di professore di essa lingua. Strettissima amicizia contrasse egli coll'immortale Petrarca, che gli fu di massimo giovamento, non solamente per gli amorevoli suoi insegnamenti e consigli, ma H 3.

anche per li singolari donativi, ed i generosi sussidi, che ne riporto; perilche dal 1350 in avanti si vede passato tra essi frequente commercio di lettere, e con quanto affetto si trattassero , allorchè ebbero diverse volte il contento di trovarsi insieme. Uomo, dotato com'era il Boccaccio, di tanta letteratura, e di una singolare amenità di tratto e prontezza d'ingegno, fu sì caro a' Fiorentini, che lo ricolmarono di onori, e specialmente l'impiegarono in molte importanti ambascerie. Lo spedirono ambasciatore a Ravenna a' signori da Polenza: à Lodovico marchese di Brandeburgo figliuolo di Lodovico il Bavaro, per indurlo a scendere in Italia ad abbassare il poter de' Visconti; a papa Innocenzo vi in Avignone, per concertare il ricevimento dell' imperator Carlo IV, che calava in Italia; a papa Urbano v in Avignone. per giustificarli presso il medesimo, che mostravasi mal soddisfatto della loro condotta; ed un altra volta nel 1367 al medesimo pontefice in Roma, e questa, che fu l'ultima sua ambasciata, è quella, di cui parla l'Ammirato, benche all'anno 1368 Ma l'ambasceria, ch' eseguisse col maggior piacere, fu quando

venne spedito espressamente con publico carattere al suo carissimo Petrarca, che allora trovavasi in Padova, per invitarlo caldamente a tornar a Firenze, rendendogli tutt'i beni, di cui era stata spogliata la sua famiglia, in occasione delle guerre civili Gradì il Petrarca quest'onorevole invito; ma non credè di dover accettarlo (Ved. PE-TRARCA); vero non è però, che il dissuadesse anche il Buccaccio dal ritornar a Firenze, e che questi perciò andasse attorno per molti luoghi d'Italia, e finalmente si stabilisse in Napoli, ove soggiornasse assai lungo tempo. amatissimo alla corte del re Roberto, come dice Bayle. II te Roberto era già morto nel 1343 e la spedizione del Boccaccio al Petrarca fu nel 1351. Ma non è questo il solo anac cronismo ed errore, che abbia commesso Bayle nell' articolo Boccaccio. Molte altre, sì nel detto suo Articolo, che in quello del Dizionario Francese, sì anche nella Vita medesima premessa alla magnifica edizione del Decamerone. Londra 1766, vi s'incontrano rilevanti sviste, ed erronee supposizioni, che lungo sarebbe l'accennarle tutte. Queste però possono riconoscersi, facendone il confronto

col presente nostro articolo, che abbiamo in gran parte regolato su le tracce de' chiarissimi Mazzucchelli . Tiraboschi, esaminando però le ragioni, e le prove da essi addotte. Il Boćcaccio, à riserva de' molti viaggi fatti per le verate ambascierie; o per suo diporto, e spezia mente per andar a ritrovare; ora a Venezia, ora a Milano, ora a Pavia &c. il suo dilettissimo Petrarca : non sappiamo, che fissasŝe stabile ŝoggiorno in alcun luogo: fuorché in Firenze: Ivi di fatti trovavasi anche nel 1373, quando riceve da quest' amorosa sua patria un huovo contrassegno di stima, mentre essendosi presa la determinazione d'istituire in quell'università una publica lettura e sposizione della Com*media* di *Dante* , egli fu scelto come il più opportuno a tal uopo. Finalmente morì il ži dicembre 1375, e fu onorevolmente sepolto in Certaldo; non perché colà avesse trasferito il suo permanente domicilio; ma perchè era solito ritirarvisi sovente, per áttendere più tranquillamente a' suoi studj. Quantunque il Boccaccio unisse colla passione per lo studio anche l'inclinazione al bel sesso ed ai pia-

ceri dell'amore, pure non volle mai ammogliarsi, come neppure per l'opposte avvanzarsi nella via ecclesiastica, essendo sempre rimasto sem-plice chierico. Che allor quando in sua gioventiì trattennesi Napoli, ben voluto alla corte del re Roberto, s'invaghisse di *Maria* figlia naturale del detto principe, dalla quale benchè maritata fosse ardentemente corrisposto 4 il vogliono diversi; comé pure voglion altri, che passasse troppo affettuosa intrinsichezza tra esso e Giovanna il regina di Napoli e di Sicilia , e pretendono inferirlo da molti passi delle di lui opere. Ma le maniere diverse, onde parla de'suoi amori, e la bene spesso contraddittoria incoerenza di tali passi, danno motivo troppo ragionévole di sospettare, che in tali racconti vi sia molto del favoloso, come diffusamente dimostra il ch. Tiraboschi. Certo è bensì, che amb grandemente in Napoli una bella giovane, cui die il nome di Fiammetta; come pure ch'ebbe; non sa, se dalla stessa Fiammetta, o da altra donna, una figlia per nome Violante, morta fanciulla, e che pianse nella sua Egloga xiv sotto il nome di Olimpia. Alcuni autori gli danno anche un figlio, che H 4 gli

gli sopravivesse; ma non ne producono ragionevoli argomenti; e di fatti nel suo testamento ei non ne fa punto menzione. Che il Boccaccio non fosse uomo affatto moderato in materia di pensare e di costumi, ce lo mostrano i suoi amori, e più ancora varie delle sue opere, sparse di lubrici racconti, d'immagini disoneste e di sentimenti offensivi alla pietà ed alla religione, che anche talvolta vien ad esser posta in deriso. Ma che poi foss' egli scostumato, irreligioso ed empio, siccome l'hanno dipinto certuni, non si dee neppure asserire. Molto deve attribuirsi, più che a rea malizia dell'autore, alla licenza de' tempi, in cui visse, ed alla poco men che generale scostumatezza, che allora regnava, onde il raccontare ciò, che vedeasi comunemente, e senza mistero praticare, nè in chi narrava, nè in chi udiva non inducea vergogna, come avverrebbe a'nostri tempi. E quanto alla religiosità de'suoi sentimenti, fede ne fanno quelle opere, che passato il bollore della gioventù, andò componendo, colle quali mostrando pentimento e vergogna del passato, cercò, sebbene alquanto tardi, di togliere lo scandalo, che potea

derivare dalle prime. Per universale consenso fu questo scrittore uno de'primi, che diedero alla Lingua Italiana le grazie, la dolcezza e l'eleganza, che la distingue da tutte le altre lingue vive ( sono precise espressioni de' sig. compilatori francesi, molto onorevoli perciò alla nostra favella). Moltissime opere ei compose in prosa non meno, che in versi sì latine , che italiane . Quanto alle latine, siccome nella prosa fu ben lungi dall' eleganza degli antichi scrittori . così ne' versi non riuscì troppo felice poeta, e le sue composizioni latine non possono mettersi neppure a confronto di quelle del Petrarca. Anche nelle poesie italiane, checchè ne dicano alcuni, comune sentimento de' più saggi maestri si è, ch'egli nè per eleganza di stile, nè per vivezza d'immaginazione, nè per forza di sentimenti non deggia annoverarsi tra i poeti veramente eccellenti: sentimento, ch' egli stesso non mancò di comprovare, allorchè avendo vedute le poesie del Petrarca, ne gettò subito al fuoco gran parte delle sue. Le sue prose italiane sono quelle, nelle quali uguagliò lo stesso Petrarca, e superò ogn' altro suo coetaneo, per cui vengono a ragion riputate ( se tolgansi alcune voci ed espressioni andate poi in disuso, ) uno de' più perfetti modelli del colto e leggiadro stile italiano. Le sue opere in latino sono : I. Genealogia Deorum Gentilium in quindici libri; in cui con tutto quell' apparato di erudizione, ch' era possibile in que' tempi, svolge e dichiara l'antica mitologia: opera, che allora fu riguardata, come cosa poco men che divina, benchè oggi appena siavi chi la legga. La moderna critica vi hascoperto una quantità di mancanze e di errori, e vien anche tacciato il Boccaccio di aver citati autori, che mai non furono, tra' quali certo Teodonzio greco, forse troppo fidandosi anch' egli del monaco Bartaamo, e di Paolo di Perugia. La più rara edizione della Genealogia è quella di Venezia 1472 in f. Havvene un'altra senza data, che si crede non posteriore al 1480, anch'essa in f., di caratteri sotondi, e lettere illuminate, ch'è pure stimata. Della traduzione italiana, fattane da Giuseppe Betussi, ve ne sono varie edizioni, delle quali la prima e più comune è quella di Venezia 1547 in 4°. II. De Montibus, sylvis, sontibus, lacubus, fluminibus, stagnis, seu paludibus, de nominibus maris, Venezia 1473 in f. edizione rara. III. Un Compendio della Storia Romana sino all'anno 724 dopo la sua fondazione, con un paralello de' sette re di Roma e degl' imperatori sino a Nerone inclusivamente, Colonia 1534 in So. Alcuni col P. Niceron sembrano dubitare, se quest' opera, per altro mediocre, sia realmente del Boccaccio. IV. De mulieribus claris , Berna 1539 in f., e tradotto dal Betussi Firenze 1596 in 8°. V. De casibus illustrium virorum, O saminarum, da Adamo sino a Giovanni re di Francia, fatto prigioniere dagl' Inglesi il 1356, libro stampato in f. a Parigi senza data, in Ulma il 1473, ed in Augusta il 1554, e tradotto in inglese spagnuolo ed in francese, Parigi 1578 in 8°, ed in italiano, Firenze 1566 vol. 2 in 8°. VI. Sedici quasi tutte ben lunghe Egloghe, delle quali egli stesso diede la spiegazione in una lunga Lettera a fra . Martino da Segni Agostiniano suo confessore. Alcune altre opere latine gli sono state attribuite, ma falsamente, come quelle de Victoria Sigismundi Oc. De Heresibus Bohemorum, Oc. Tra le sue opere in versi italiani, le principali sono: I. La Teseide divisa in XII libri in ottava

fima, del qual genere di poesia egli è comunemente creduto il primo autore, benchè il (rescimbeni abbia intorno a ciò mosso qualche dubbio La prima edizione della Teseide su quella di Ferrara 1475 in f. colle chiose di Andrea *Bassi* divenuta rara : ve n' ha pur una di Venezia 1528 in 4°. II. L' Amorosa Visione, opera di 50 canti in terza rima, Venezia per Gabriel Giolito 1549 e 1558 in 8°. III. Il Ninfale Fiesolano in ottava rima, ed altre poesie, alcune delle quali stampate in diverse raccolte. Le Prose poscia italiane degne di special menz one sono: I. Il Comento fopra la Commedia di Dante : che giugne sino al Canto nvii dell'inferno, e di cui si ha una buona edizione colle annotazioni del Salvini, Firenze 1724 vol 2 in 8°. II. La Vita di Danie, scritta più in aria di romanzo che di storia, Roma 1544, ristampata in Firenze 1576 in 8°.III. Il Libro di Floris e di Bianzafiore, chiamato Filocopo, la di cui edizione originale magnifica e rariss ma è di Venezia 1472 in f. non lasciando però d'essere stimata quella altresì di Venezia 1503 in f., ed assai più quella di Firenze pel Giunti 1594 in 8°. IV. La Fiammetta, di cui si han-

no più edizioni antiche è rare ? quella di Padova in 1472 4º rarissima, e che fu la prima! quella di Venezia 1481 in 4° carattere gotico, credutasi lungo tempo la prima: e le due di Firenze de'Giunti 1533 e 1594 in 8°. V. L'Ameto ; ovvero il Ninfale d'Ameto, o Commedia delle Ninfe Fiorentine, Venezia 1524, e Firenze pel Giunti 1629, entrambe in 8°, opera mista di prosa e di versi . VI. Il Labirinto di Amore, detto altrimenti il Corbaccio, di cui sono rarissime l'edizioni tutte in 8° di Parigi 1569; e di Firenze pel Giunti 1516 e 1594. VII. Le Commedie, Venezia 1503 in f. VIII. L'Urbano, Firenze pel Giunti 1508 in 8°, edizione rara ; ma credesi da molti; che tale opera falsamente attribuita venga al Buccaccio. Di tutte le citate Prose italiane del Boccaccio con alcuni altri minori suoi componimenti se ne fece una correttissima edizione colle annotazioni del Salvini in Napoli, ma colla datá di Firenze 1724-in 8° Niuna però di tutte le sue opere può venire in confronto col Decamerone : cui deve principalmente il Boccaccio la celebrità del suo nome. Questo contiene cento Novelle, che fingonsi recitate in dieci giorni da serte

te donne e da tre giovanetti in una villa poco lungi da Firenze nel 1348, mentre nella città infieriva la peste, di cui però egli premette un' eloquente e patetica descrizione. Domenico Maria Manni nella sua Istoria del Decamerone, Firenze 1742 in 4°; 0pera stimata e di grand'erudizione, ingegnasi di provare, che le dette Novelle sieno quasi tutte fondate su fatti veri, abbelliti poscia ed anche travolti, come più tornava in acconcio all'autore. Ma, comunque sia, certo è, che il Decamerone nel suo genere è un capo-d'opera, onde non v'ha quasi lingua, in cui esso non siasi tradotto, e sono pressoché innumerabili l'edizioni, che se ne sono fatte. La più antica di tutte si vuole, che sia quella di Valdarfer in Venezia 1471. Stimate sono assai quelle di Firenze del Giunti 1516 con figure, e di Aldo e suo suocero Venezia 1522 in 8° gr. Ma quella de' Giunti Firenze 1527 parimenti in 8° grande le supera tutte ; ed è rarissima e carissima. Dessa è che nel 1529 venne contraffatta in Venezia con tale studio ed esáttezza, che vi vuole diligenza e discernimento nel confrontarla per riconoscere alcuni difetti, che distinguono la contraffazione del vero esemplare. In gio è altresì per l'esattezza esecuzione tipografica della quella de'Giunti 1573 in 4°, secondo la correzione, farta in Roma per ordine del Concilio di Trento; ma non può gradire a molti tra i Letterati, essendo piena di mutilazioni. Quella pure di Elzeviro 1663 in 12 e stimata. Tra le moderne poi sono in molto pregio quelle di Roma per cura, e colle osservazioni del Rolli 1725 f. piccolo, replicata a Londra pure 1725 in 4°, di Parigi colla data di Londra 1757 vol. 5 in 8° gr. con belle figure in rame, e 1768 vol. 3 in 12. di Firenze sul testo scritto dal Mannelli, 1761 vol. 2 in 40, e finalmente la magnifica, data in luce da Vincenzio Martinelli con Prefazione, Vita, Osservazioni Critiche Oc., Londrá 1766 in 4° gr., a spese del Molini librajo italiano in Parigi. Ve n' ha una tradu: zione Francese, stampata in Amsterdam 1697 vol.2 in 80 colle figure di Romano de Hooque; e nel 1780 pure se n'è publicata un' altra traduzione in to vol. in 8°, ed in 12 figurato :

\*BOCCALINI, (Trajano)
non fu Romano, come quasi
tutti erroneamente asseriscono,

ma bensì nacque il 1556 in Loreto, ove suo padre Giovanni, nativo di Carpi, oggi città sul Modonese, trovavasi in qualità di architetto della S.Casa. Visse molto in Roma, ove il suo ingegno pronto e vivace lo rendè caro a molti de'più illustri personaggi di quella metropoli. Godè specialmente la protezione de cardinali Borghesi e Gaetani, e fu maestro di geografia al cardinal Bentivoglio, che ne'suoi scritti ne lasciò grata memoria . Mercè tali protezioni venne impiegato in diversi governi, ed in quello tra gli altri di Benevento; ma ben presto ei fece conoscere d'esser più atto a dar precetti di buona politica, che a porli in esecuzione; e Roma per le molte doglianze contro la sua condotta dovette richiamarlo. Questo pratico procedere del Boccalini tanto opposto a' suoi dettami teorici, facea ripetere più volte il per altro non sempre vero proverbio, non esservi persone meno osservanti delle regole, ch'esse prescrivono agli altri, quanto i Giureconsulti. i Medici e i Teologi. Forse non vedendo più il Bocca*lini* veruna speranza di avanzamento, lasciò sempre più libero il freno al suo genio satirico , onde fu detto da al-

cuni il Secondo Aratino, nè valse a frastornarlo dal mestiere della maldicenza il supplizio, dato a suoi giorni ad un certo Franco, cattivo poeta, che fu appiccato a motivo de'suoi versi mordaci.Fosse brama di vivere in paese più libero, o pure che ivi credesse d'esser più sicuro da' risentimenti delle Potenze, e specialmente della Spagna, offese co' suoi scritti, si ritirò a Venezia. Cessò di vivere in essa città nel 1613. Fu comune opinione, fondata principalmente sull'asserzione dell' Éritreo, che un giorno, entrati nella di lui camera di buon mattino quattro armati, lo assalissero mentr' era in letto, e così fieramente lo battessero e pestassero con sacchetti pieni di arena, che poco appresso se ne morisse. Il Zeno però ed il Mazzucchelli confutano tal opinione con sì forti argomenti, che almeno diviene assai dubbiosa; tanto più che nel registro de' morti della Parrocchia di S. Maria-Formosa, ov' egli abitava e fu sotterrato, leggesi mancato di vita in età di circa 57 anni il dì 16 novembre 1613 da dolori colici con febre . Le di lui opere sono : I. I Ragguagli di Parnaso, ofinge, che Apolline, tenendo in Parnaso la sua cor.

corte, ascolti le doglianze di tutto l'universo, ed amministri giustizia ad ognuno a misura del bisogno. Quindi prende occasione di lodare e biasimare le azioni, gli andamenti e le opere di più persone, senza verun riguardo anche alle più eminenti dignità. ( Ved. GUICCIARDINI e GAURICO) Questi Ragguaglj non avrebbero forse avuto quel grande applauso, che ebbero, se i tratti mordaci e sațirici sparsivi dall' Autore non ne avessero renduta più piacevole a molti la lettura. Ve ne sono diverse edizioni, tra le quali si considerano le migliori quella di Venezia 1614 colle posteriori aggiunte 1616, e 1618 tom. 2 in 4°, e quella di Amsterdam 1669 vol.2 in 12. II. La Secreteria d'Apolle, che va di seguito a' Ragguagli, Amsterdam 1653 in 12. III. Pietra del Paragone politico, tratta dal Monte Parnaso, dove si toccano i governi delle maggiori monarchie dell'Universo, Cosmopoli 1615 in 4°, e 1664 in 16. Anche quest' opera è come una continuazione de' Ragguaglj, ma diretta principalmence contro la Spagna, di cui mette in dispregio la potenza, e ne critica amaramente il governo, indagandone gli occulti disegni; onde que', che

non credono naturale la sua morte, quest' opera appunto ne incolpano . IV. Comentari sopra Cornelio Tacito con Osservazioni e Considerazioni anche su la Vita di Giulio Agricola, Cosmopoli 1668 e 1677 in 4°. Questi pure in vece d'esser veri Comenti sopra Tacito, sono piuttosto osservazioni politiche sopra la storia de' tempi, in cui vivea. esso Boccalini. V. La Bilancia *Politica* di tutte le opere di esso Boccalini, illustrata dagli avvertimenti del cavaliere Du May, Castellana 1678 in 4°.

BOCCO, re di Mauritania, collegato con Giugurta
suo genero contro i Romani,
fu vinto due volte da Mario.
Ricercò indi l'amicizia de'
suoi vincitori, e diede in mano a Silla l'infelice Giugurta. Il traditore ebbe in premio una porzione del regno
di questo principe sventurato,
verso l'anno centesimo av.
G. Cristo.

rino ) veneziano del XIII secolo. Pietro Gradenigo Doge
di Venezia, avendo nel 1298
riformato il Gran Consiglio,
e non avendoci ammesse certe famiglie, Bocconi si pose
alla testa di quelle, ch' erano
escluse, e che in conseguenza
non eran contente del nuovo

governo, Intraprese di abbattere le porte della camera del Gran Consiglio, e di uccidere il doge; ma non vi riuscì. onde il suo attentato fu punito colla morte, e il suo

parrito fu distrutto,

II. BOCCONI, (Paolo) dal Mazzucchelli chiamato col nome di Silvio, nacque in Palermo il 24 aprile 1633 di nobile famigiia. In età ancor fresca sì affezionò talmente allo studio della storia naturale, che cominciando dalla sua Isola tutti ne scorse i monti, le campagne e le valli , cercando minutamente le piante, le terre, l'erbe, le pietre, e quanto di più raro produceva la natura. Uscito poscia dalla Sicilia visitò colla diligenza medesima l'isole di Malta e di Corsica, e quindi viaggiò per quasi tutta l' Europa, ricercando quanto di più degno di osservazione eravi in ciascun luogo stringendo amicizia co' più dotti yomini, che in ogni città incontrava. Trattennesi alcuni anni in Toscana, caro a' Gran-Duchi Ferdinando II & Cosimo 111; e secondo alcuni fu anche per qualche tempo professore de semplici in Padova; il che però non resta provato, anzi ha molte presunzioni in contrario. Nel 1682 prese in Firenze l'abito

de' Cistercensi, cambiando il nome di Paolo in quello di Silvio. D'allora in poi visse quasi sempre in Sicilia in un Monistero presso Palermo, continuando però a coltivare il prediletto suo studio di storia naturale, editivi chiuse i suoi giorni il 22 dicembre 1704. Del suo abbiamo alle stampe alcune opere divenute rare, e sono: I. Icones, descriptiones rariorum Plantarum Sicilia; Melita, Gallia, O Italie, Oxford 1674 in 4 con figure. II. Museo di piante rare degli stessi Paesi &c., Venezia 1697 in 4°, III. Osservazioni naturali, tradotte in francese, e stampate in Amsterdam 1074 in 12. IV. Museo di Fisica e di sperienze Oc. decorato di osservazioni Gc., Venezia 1697 in 4°. V. Altre Osservazioni Naturali, Bologna 1684 in 4°. Oltre le stampate ne lasciò diverse altre manoscritte, tra le quali -vien commendata la sua Storia Naturale dell' Isola di Corsica. Alcuni Scrittori, tra quali M. Jussieu lo hanno accusato di plagio, ma l'accusa non è ben provata.

BQCCORIS, o Boccori-DE, re d' Egitto. Trogo-Pompeo e Tacito raccontano, che questo principe avendo consultato l'oracolo di Ammone, circa la lepra, oud' era infestato l' Egitto, scacciò, per ronsiglio di quest' oracolo, dal suo paese i Giudei, siccome una moltitudine inutile ed odiosa alla divinità. Mosè distrugge questa favola; poichè c' istruisce in una maniera certa, come e perchè gli Ebrei uscissero dall' Egitto. Quello, che può inferirsi dalle testimonianze degli Storici ptofani si è, che Boccori vien ad esser lo stesso, che il Faraone, di cui si è par atto nel Pentateuco.

to nel Pentateuco. \* BOCH, о восню, (Giovanni) nacque a Brusselles nel 1555, e molto presto si fece distinguere per le sue Poesie, delle quali abbiamo un'edizione di Colonia 1615. Scorse l'Italia, la Polonia e la Russia. Dicesi, che andando in Moscovia, gli si gelassero talmente i piedi per l' eccessivo freddo, che già si era determinato di farsene 1? amputazione ; ma essendo stato impensatamente il quartiere di que' della Livonia, ove stava alloggiato, l'improvvisa paura, gli cagionò tale scossa, che riacquisto i suoi piedi. Oltre le di lui opere in versi, che l'hanno fatto chiamare il Virgilio Belgico da Valerio Andrea, il quale però non era sempre abbastanza moderato nel dispensare i suoi elogi,

ne ha lasciate anche alcune ia prosa. Si ha pure di lui Psalmerum Davidis Parodia Heroica, con varie osservazioni fisiche, etiche, politiche edi istoriche su i medesimi Salmi, Anyersa 1608 in 8°. Bisogna confessare, che Boch era uno de' buoni poeti del suo secolo.

\*\* I. BOCHARD, ( & Avênes ) suddiacono di Cambrai, e Cantore della chiesa di Laon, ha fatto molto parlare il mondo di sè, perchè avendo obliato il suo stato, e la fiducia, che Giovanna Contessa di Fiandra, figlia di Baldovino conte di Fiandra, ed Imperatore di Costantinopoli, aveva avuta nella sua condotta per l'educazione di Margherita sua sorella, egli sedusse questa giovine Principessa, e la sposò l'anno 1211. Questo matrimonio fu disapprovaro Papa Innocenzio III, e dai di lui successori, di modo che dopo molte scomuniche, lanciate reiteratamente tro Bochard, fu egli costretta di abbandonarla. Ella sposò indi Guido di Bampierre, fratello di *Archamband* di **Bor**bone . Gli storici fiamenghi non hanno disegnato nè il tempo della morte di Bochard, nè quello, in cui Guido sposò Margherita, che fu il 1213.

Do-

Dopo la morte di Margherita vi fu grande contesa tra i fieli de' due letti, cioè tra Giovanni e Baldovino figli di Bochard, e Guglielmo, Guido e Gio: figli di Bampierre . Su di che può consultarsi il Baluzio.

II. BOCHARD, (Samuele) ministro Protestante. nacque a Rouen l'anno 1599 d' una distinta facriglia. Manifestò molta disposizione per le lingue: egli apprese con uguale facilità l'ebreo, il siriaco, il caldeo, l'arabo, l' etiopico, &c. Desiderosa di vederlo la regina Cristina di Svezia, impegnallo nel 1652 a fare il viaggio di Stockholm, ove Bochard riceve le testimonianze di stima, ben dovute alla sua erudizione. Ritornato a Caen, ov'era ministro, ivi fu colto da morte improvvisa nel mentre disputava contro Huezio nell' accademia di questa città a 16 maggio nel 1667 in età di 68 anni in concetto d'uom dotto consumato in ogni genere di erudizione. La qualità della sua morte diede occasione a M. di Brieux di esprimersi nel suo Epitafio mella seguente maniera:

Musarum in gremio teneris qui vixit ab annis, Musarum in grenoio debuit

ille mori.

Le di lui principali opere sono I. il suo Phaleg e il suo Chanaen, libro in cui diffonde de gran lumi su la geografia sacra; ma pieno di etimologie chimeriche, e di origini immaginarie. Ve n' ha un'edizione di Francsort 1694 in 4°. II. Il suo Hierozoicon, ovvero storia degli animali della Scrittura; questa è una collezione di tutto ciò, che i dotti potevano dire tale materia. III. Un Trattato de' Minerali, delle Piante, delle Gioje, di cui sa menzione la Bibbia. Vi si trova non minor fondo di erudizione, che nelle prece-denti. IV. Un Trattato del Paradiso Terrestre, Oc. Questi due ultimi scritti si sono perduti, a riserva di alcuni frammenti, di cui si è arricchità l'edizione delle sue opere. Vi è pure di quest'uom erudito una Dissertazione, posta al principio della traduzione dell' Eneide di Segrais, in cui sostiene, che Enea non venne mai in Italia. Le opere di Bochard si sono ristampate in corpo a Leyden 1712 in 3 volumi in f. M. Morin ministro in Caen ne ha data la Vita. \*\* III. BOCHARD(Mat-

teo ) cugino del precedente ministro in Alençon ha pubblicato alcuni libri, che lo han han fatto passare per dotto tra i protestanti . Li principali sono un trattato contro le reliquie, ed un altro contro la messa. Fece anche un dialogo sulle difficoltà, che i missionari facevano allora ai protestanti di Francia, in seguela di ciò, che si era trattato nel sinodo nazionale di Charenton, rapporto alla toleranza degli errori luterani. Questo dialogo essendo caduto tra le mani dell' elettore Palatino gli parve proprio ad indurre i Principi della confessione di Asburg a travagliare alla riunione delle due chiese protestanri, e quindi lo fece loro vedere nell' assemblea di Francfort. Questa notizia mosse l'autore a fare un altro libro latino, che intitolò Diallastican, che dedicò a questo principe, e che contiene un progetto di riunione tra i luterani e i Calvinisti . Sedan 1662.

BOCHEL a BEUCHEL, (Lorenzo) avvocato nel parlamento di Parigi, morto in avanzata età nel 1629, era di Crepy nel Valdese. Si hanno di lui molte opere piene d'erudizione. I. I Decreti della Chiefa Gallicana, Parigi 1609 in f. II. Biblioreca del Dritto Francese, Parigi 1671 vol. 3 in f. III. Biblioreca Canonica, 1689, Parigi 2 Tom. IV.

vol. in f. IV. Leggi Municipali di Senlis 1703 in 4°. V. Curiosità, ove sono contenute le risoluzioni di molte belle quissioni intorno la creazione del Mondo, sine al Giudizio in 12. Questo non è il migliore tra i suoi libri: Bochel avrebbe dovuto contentarsi di fare compilazioni in materie di giure-prudenza.

\*\* BOCHER (Giovanna) chiamata altrimenti Giovanna di Zent, Anabattista in teinpo di Eduardo vi re d'Inghilterra, dopo aver fatto vedere una invincibile ostinazione, fu dichiarata eretica. e come tale data in preda al braccio secolare, che la condannò al fuoco. Ma quando l'ordine per eseguirsi la condanna, fu presentato al re, questi ricusò di firmarlo, persuaso, che vi fosse troppa ingiustizia e barbarie in quella sentenza. Fu d'uopo impiegare l'arcivescovo di Cranmer, chè aveva gran potere sull'animo di Eduardo, per indurlo a consentire all'esecuzione della condanna . Finalmente il giovine re, imbarazzato piuttosto che convinto dalle ragioni del Prelato, firmò l'ordine piangendo, e dicendo, ch' egli si lasciava da lui guidare: ma che, se faceva male, doveva esso arcivescovo risponderne avanti a Dio. Infelicità di quei Principi, che debbon dipender dagli altri.
BOCHIO, Ved. BOCH.

BOCQUILLOT, (Lazzaro Andrea ) nato in Avalon di oscuri parenti, seguì nel nel 1600 Nointel ambasciatore a Costantinopoli. Ritornato in Francia, si fece ricevere tra gli avvocati in Dijon, ed abbandonossi con ugual ardore al piacere e allo studio. Avendogli poi Iddio toccato il cuore, abbracció lo stato ecclesiastico, fu curato di Châtelux, ed indi canonico di Avalon, ove morì il 22 settembre nel 1728 in età di 80 anni. Era vissuto qualche tempo a Porto-Reale, ove avea preso il gusto della buona letteratura, e della solida pietà. Di lui si hanno: I. Molti volumi di *Omelie* ed altre opere di pietà, che Bocquillot dono agli stampatori, e fissò egli stesso il prezzo di ciascun esemplare, acciocchè i poveri potessero procurarsele (Ved.111. PARIS). II. Un Trattato su la Liturgia in 8°, stampato in Parigi il 1701, libro erudito, curioso ed interessante per gli amatori delle antichità ecclesiastiche. III. La Storia del Cavalier Bayard in 12, sotto il nome di Lonval. IV. Varie Le tere e Dissertazioni in 12. Veugasi la sua Vita, scritta da M. le Tors, luogotenente civile e criminale di Avalon, BODENSTEIN, (Andrea-Ridolfo) Ved. CARLO-STAD.

BODEREAU, Ved. BOD-

BODERIE, Ved. FEURE

(le) num. IV, e v.

BODESTÉN, (Adamo) medico nativo di Carlostad, morto in Basilea il 1577, fu gran partigiano della dottrina di Paracelso, che tradusse, e su la quale fece de' Comenti. Questi sono stati in pregio presso i medici della sua setta; ma siccome cotal setta è oggi troppo poco numerosa, così il sono assai meno presso i medici de' nostri tempi.

\* BODIN, (Giovanni) nato in Angers circal' anno 1530, fu prima professore di giureprudenza in Tolosa, poscia avvocato nel parlamento di Parigi. Mercè le sue opere, e merce la vasta sua memoria, che rendeva piacevole ed istruttiva la conversazione, s' insinuò talmente nella buonagrazia e considerazione di Enrico III re di Francia, che avendo un certo Michele della Serra gentiluomo Provenzale indirizzata al Re una rimostranza contro la Republica di Bodin ('che fu poi stampata nel 1579 in Parigi in 8%. ordino, che Monarca . venisse cacquesto censore ciaciato in prigione: e quando talvolta i nemici di Bodin riferivano ad esso Principe alcune troppo ardite sue proposizioni, s'impegnava egli a scusarlo, o rispondeva semplicemente, che Bodin era un uomo dabbene. Ma final-/ mente la gelosia e l'invidia prevalsero contro di lui, edi potenti emoli, che avea in corte, riuscirono per la di lui imprudenza a farlo cadere in disgrazia del monarca, poichè egli non avea riguardo a sostener francamente sentimenti contrari alia sovranità. Allora fu, ch' egli si pose sotto la potezione del duca d' Alençon, fratello del re, che gli conferì diversi impieghi, e seco il condusse in inghilterra, ove Bodin ebbe il contento e la gloria di veder insegnarsi publicamente nell' università di Cambridge i suoi sei Libri della Republica. Aveagli esso fatti stampare a Parigi nel 1576 in f., e poi videli tradotti dagl' Inglesi nella loro lingua; il che lo determinò a farne egli stesso una traduzione dal Francese in latino, che pubblicò nel 1583, e di cui trovasi una buona e stimata edizione di Colonia 1602 in f. Varie altre edizioni si sono fatte di questa Republica sì in francese che in latino, e in altre lingue, nelle quali è stata tradotta. Se n'è pure formato un Compendio in francese, impresso a Londra 1755 tom. 2 in 12, e Lione 1766, con un Discorso intorno le Leggi, tom. 2 in 4°. Bodin questa sua opera vuol sostenere i principj, che stabilisce, a forza di esempi tirati dalle storie di tutt'i popoli; ma questi esempi non sono sempre scelti a dovere, nè appoggiati sull' esatta verità. Il presidente de Thou dice, che la Republica di Bodin, manifestando la vasta e profonda erudizione dell'autore, fa vedere altresì molta vanità ed ostentazione. Quantunque dicasi da taluni, che quest'opera gli costasse una fatica di trent' anni, ei fu molto lontano dal meditare ed esaminare così a fondo la materia, come il celebre Montesquieu; e que' che hanno paragonato la sua Republica allo Spirito delle Leggi, non hanno mostrato molto buon criterio. Sostiene Bodin, non altrimenti che Montesquieu, la tolleranza in materia di Religione; per il che il Boccalini ne'suoi Ragguagij; lo fa severamente condannare al fuoco come Ateo. Oltre la Republica, compose Bodin varie altre opere: I. Methodus ad facilem Historiarum Cognitionem, Parigi 1566 in 4°. Metodo, che, secondo il dot-

to Monnoie non è affatto metodico. In mezzo ad una erudizione, affastellata anche oltre il bisogno, e bene spesso carpita quà e là, vi si trovano grossolane ignoranze, giudizi falsi, fatti alterati.Vi si scorge però il germe de' principi esposti nella sua Republica, Il sistema de' Climi del presidente di Montesquieu sembra esser preso in questo libro di Bodin, il quale lo aveva forse preso dal celebre trattato d'Ippocrate, de locis, aere O aqua, in cui chiaramente si stabilisce l'influenza di tali cose sul fisico e sul morale dell'uomo; ancorchè l'attribuire all'influenza del clima il principio del governo de'popoli, della loro religione e delle loro arti, non sia sempre vero per molti riguardi. Nazioni già un tempo libere sono al presente schiave, senza che l'atmosfera abbia variato: popoli barbari sono divenuti rischiarati e colti; ed altri all'opposto già illustri una volta per le arti e per le scienze, sono presentemente abbandonati all' ignoranza ed alla barbarie. Ma non sempre può assicurarsi, che non sia ancor prima cambiato il fisico di questi paesi. II, Heptaplomeres de abditis rerum sublimium arcanis, nominato anche altrimenti il Naturalismo di

Bodin: libro restato mano. scritto, in cui induce ad aringare la religion naturale e la giudaica contro la cristiana. L'avversione, che aveva contro di quest'ultima, faceagli rigettare i dogmi i meglio stabiliti, nè lo preservava dall'adottare una quantità di superstiziosi errori: e di fatti il suo Naturalismo n' è pieno zeppo . III. Damonomania, seu de detestando Lamiarum, ac Magorum cum Satana commercio, Parigi 1587 in 4°, e Francfort 1990 in 8°, opera di non diverso calibro dalle precedenti , piena di singolarità e di strane bizzarrie. Ivi parla (Lib. 1 cap. 2) d'un personaggio, ch'era ancor vivente, che aveva un demonio famigliare, come Socrate: spirito, che si diedea conoscere a questa persona, quando avea 37 anni, e che poi dirigeva tutt'i suoi passi e tutte le sue azioni. Questo spirito toccava quella persona nell'orecchia destra, se faceva un' azione buona, ed alla sinistra, qualora ne facesse una cattiva. Quantunque Bodin non nomini il personaggio, cui serviva di guida un tale spirito, è evidente, ch'ei parla di se stesso. La Demonomania fu tradotta in italiano dal Cav. Ercole Cato, e tra le varie edizioni di tal versio-

sione, quella di Venezia presso Aldo 1589 in 4° è rara. Ve ne sono diverse altre edizioni sì in latino, che in francese . IV. Universæ Naturæ Theatrum, Francfort e Lione 1397 in 8°, che fu soppresso e che però non è comune. Fu tradotto in Francese da Fougerolles, Lione 1597 in 8°. V. Juris Universi Distributio. Golonia 1580 in 8°. VI. Opinionum Joannis Wierii Confutatio, Francfort 1603 in 8°, ed altri opuscoli. Bodin terminò la sua agitata e laboriosa vita il 1596 di anni 67 nella città di Laon, ov'era procuratore del Re, e luogotenente generale del presidiale. Si dice, che non volesse prendere alcuna precauzione contro la peste, che allora colà infieriva, fisso nella persuasione, che dopo i 60 anni non si possa esserne attaccato. Il presidente di Thou, Pope-Blount ed altri dicono, che da giovinetto professasse ne'Carmelitani, e che poi col pretesto d'immatura età si liberasse da' voti; ma que'della famiglia Bodin hanno smentita questa circostanza di fatto. Pochi letterati vi furono, che venissero sì eccessivamentte e lodati e biasimati quano Bodin, il quale di fatti e nella sua condotta e ne' suoi seritti, somministra moltama-

teria ora di lode, ora di biasimo Era uomo d'ingegno vivace, intraprendente, che di nulla atterrivasi, aveva lo spirito republicano, e lo affettò con impegno quasi per tutto il corso di sua vita, Quantunque fosse stato Calvinista, e conservasse sempre dell'inclinazione per questa setta, pure persuase gli abitanti di Laon a dichiararsi pel duca *di Ma*yenne; condotta per altro che fu più effetto del suo odio contro l'autorità reale, che d'un vero attaccamento alla Cattolica religione. Si hanno anzi de'contrassegni, come abbiam veduto, che l'odiasse direttamente; e molti hanno preteso, che non divenisse mai cattolico davvero, ma restasse sempre protestante.Altri hanno sostenuto, che professasse la religione ebraica, fondati su di un suo dialogo manoscritto intorno le Religioni, e nel vedersi, che nella sua Republica, neppur una volta nomina GESU' CRISTO. Ad alcuni poi, (e forse son quelli, che han colto nel 'segno) è sembrato, che non avesse alcuna Religione, e professasse una specie di Ateismo; ond'è che il celebre Gesuita Possevin, criticandone severamente i costumi e la credenza, lo rimprovera tra l'altre cose di aver preteso, 3

che Dio non prendasi alcun pensiere nè dell'uom dabbene, nè dell'iniquo. Se questo non è Ateismo in rigor di lettera, lo è però in sostanza; parendo peco diverso quanto agli effetti il negar empiamente l' esistenza di Dio, ed il figurarselo indolente ed inoperoso . Critici di gran conto hanno censurato le opere di Bodin, e tra gli altri il Cujacio, lo Scaligero e il Grozio, il quale dice, ch'era più abbondante di parole, che di cose, e che il suo latino non era netto. Ma questi mede simi censori non hanno potuto far a meno di riconoscere in lui un gran talento, ed una vasta erudizione; e la sua Republica ad onta delle critiche ha continuato ad esser considerata, come opera di fervido ingegno, e che ha molte cose buone . Veggasi circa questo Scrittore una Lestera di M. Mercier abb. di S./Leger nel Giornale Enciclopedico 1 no-1783. Morì molto vembre povero; e siccome, essendo di Angers, in latino chiamavasi Andius, così gli fu fatto il faceto anagramma.

> IOANNES BODINUS ANDIUS SINE BONO.

\* BODLEY, (Tommaso) gentiluomo Inglese, nato il 1544 nella città di Exeter, fu allevato principal-

mente a Ginevra, ove suo padre avea dovuto rifugiarsi per motivo di religione in tempo della regina *Maria* . Quantunque giovinetto profittò di sua permanenza in quella città per istruirsi sotto gl' illustri professori, che insegnavano in quell'università. allora fondata di fresco - Sopratuato studiò l'ebreo e la lingua greca sotto il famoso Beroaldo, ed ebbe maestri in teologia Calvino e Beza 👞 Salita sul trono la regina Elisabetta , Bodley , si ripatriò,. proseguì i suoi studi nel collegio d' Oxford, ove in progresso divenne membro indi professore, e finalmente procuratore ed oratore di quella celebre università, continuando sempre ad applicarsi indefessamente allo studio di varie scienze , senza mai determinarsi a professarne una piuttostochè l'altra . Nel 1576 cominciò a viaggiare, e scorrendo attentamente Italia, la Francia, la Germania e le Fiandre non solo accrebbe di molto la sua erudizione; ma acquistò altresì tali cognizioni anche in materia di affari politici, che ritornato poscia in Inghilterra, fu innalzato dalla regina Elisabetta nel 1583 al grado di suo grande scudiero:, ed indi impiegato in molte ono-

revoli ambaseiate ed importanti negoziazioni. Spedito sucsessivamente al re di Danimarca, ai circoli di Germania al re di Francia , e reiteratamente alle Provincie-Unite soddisfece sempre con buon esito alle sue commissioni. Richiamato nel 1597, fu sul procinto di divenire segretario di stato; ma la gelosia di alcuni invidiosi, (cosa frequente ad accadere nelle Corti ) gli attraversò il meritato avanzamento. Allora fu. ch' egli chiese assolutamente la sua dimissione dalla Corte, ed abbandonossi affatto a' suoi favoriti studi nella maniera più efficace, accrescendo sempre più la copiosa e scelta sua Biblioteca, che poi lasciò per legato all'università di Oxford, ove ancora appellasi Bodlejana, e di cui Hyde publicò il Catalogo nel 1674 in f. Giacomo 1 succes ore di Elisabetta creollo cavaliere, ed gli esibì onorevoli impieghi, ma egli ricusò di abbandonare la sua vita privata e tranquilla . Morì nel 1612, e lasciò scritta egli stesso la propria Vita, che poi fu stampata in Oxford il 1647. e ristampata con varie sue Let**tere** il 1703 in 8°.

BODORI, Ved. BAUDORI. BODREAU, (Giuliano) avvocato di Mans, diede nel 1645 un Comentario sopra le Leggi municipali della sua Provincia in f. nel 1056 un Sommario degli statuti del Paese del Maine in 12; e nel 1658 Varie Illustrazioni ed Annotazioni su i medesimi statuti 2 vol. in 12. Questa è la migliore delle sue opere.

\* BOECLERO, (Giovanni Enrico ) consigliere dell? imperatore, e dell'elettore di Magonza, storiografo di Svezia, e professore di storia a Strasburgo, era nato nella Franconia nel 1611, e morì di 79 anni l'anno 1692. Gli furono accordate pensioni da molti principi, e tra gli altri da Lodovico XIV e dalla regina Cristina, che lo aveva chiamato in Isvezia. Le sue principali opere sono: I. Commentationes Pliniana. II. Timur, vulgo Tamerlanus 1647 in 4°. III. Notitia S.Romans Imperii 1681 in 8°. Questa è piuttosto una tavola delle materie e degli autori, che un Trattato dogmatico sul diritto publico. [V. Historia, schola Principum, piena di buone riflessioni, ma troppo compendiata . V. Bibliographia Critica Oc. Germanopoli 1677 in 12, ristampata il 1715 in 8°. VI. Varie Dissertazioni in tre volumi in 4°. Rostochi 1710. VII. De scriptoribus Gracis & Latinis ab Homero I 4

ad initium faculi xvI Commenzatio Oc. Utrecht 1700 in 8°. VIII. Historia Belli Sveco-Danici, Argentina 1675 in 8°. IX. Commentationes in Grotii Librum de Jure belli & pacis, Strasburgo 1712 il 4°. Egli profonde verso il suo autore tutti gli elogi, che i traduttori abbiano mai dati ai loro originali. Groziani appellavan-, a cui si a Strasburgo que'  $oldsymbol{Boeclero}$  avea comunicato il suo entusiasmo per Grozio. Egli giura in una lettera publicata dopo la sua morte, che niuno potrebbe giammai ap prossimarsi all'opera di Grozie, e che chiunque volesse uguagliarlo, sicuramente farebbe ridere la posterità : solita stravaganza dei comentatori entusiasti.

\* BOEHM, (Giacobbe) ha dato il suo nome alla setta de' Boehmisti. Nacque nel 1575 in un borgo dell'alta Lusazia, da un paesano, che applicollo all'arte di calzolaio. Morì nel 1624, dopo aver avute frequenti estasi per tutto il corso di sua vita; ed era una specie di febbre, che molto spesso investiva questo fanatico. Si hanno di lui varie opere, che possono collocarsi coi sogni degli altri entusiasti; tra le quali specialmente il libro intitolato l' Aurora, ch' ei compose nel

1612, e che di nulla può vantarsi meno, quanto d'esser luminosa. Tali di lui Opere furono stampate in Amsterdam il 1682 in 12. La sua Vita è stata publicata da Frankenberg. — Nello stesso secolo xv i fiorì pure in Germania un altro BOEMO per nome Giovanni, autore d'un libro col titolo Mores, leges, O ritus omnium Gentium ex cl. rerum Scriptoribus collecti, Lione 1541 in 8°, ristampato in Pavia nel 1599 in 8° col titolo Orbis Terrarum Epitome &c., di cui ne fu fatta una versione italiana, impressa a Venezia 1558 in 8°, aggiuntivi i Costumi e le Usanze dell'Indie Orientali di Girolamo Gigli .

\*\* BOEMERO, (Giusto Henningio ) celebre letterato prussiano del nostro secolo nacque a 29 gennaro 1674. La sua somma dottrina, e profonda erudizione, specialmente nel dritto civile e canonico, gli fecerò meritare l'onore d' essere professore primario di dritto nell'accademia Fridericiana, e quel ch' è molto più Consigliere privato di Federico 11 re di Prussia, ch' era gran conoscitore del merito degli uomini, specialmente in fatto di dottrina e di letteratura. Ma più che tutti gli onori, ricevuti dal suo Monarca, renderanno gloriosa la sua me-

memoria alla posterità le opere sue piene di vasta erudizione, di sana critica e di buona filosofia. Abbiamo di lui le produzioni seguenti.I.Jus Ecclesiasticum Protestantium, usum hodierni juris canonici Oc. ostendens . Halae magd ... 1738 e 1756 tom. 5 in 4°. II. Ius parochiale ad fundamenta genuina tevocatum Oc. colla stessa data in 4°. III. Introductio in jus publicum universale, Praga (Venezia) 1763 in 4°. IV. Selecta observationes Ecclesiastica sulle dissertazioni di Pietro De Marca De Concordia Sacerdoui & Imperj, stampate in Lipsia 1708 in f. Queste osservazioni Boemeriane, nell' edizione fatta in Napoli del De Marca nel 1771, si sono aggiunte in fine di ogni volume, e sono state confutate da D. Carmine Fimiani, vescovo di Nardo, nelle sue Animadversiones in Boehmeri selectas observationes, le quali sono state sì bene accolte nella Germania da quei letterati cattolici, che le han tradotte nella loro lingua. V. Introductio in jus Dig. Oc. Halae Magd. 1752 e 56 vol. 2 in 8°. VI. Doctrina de Actionibus Oc. Francfort 1756 8º . VII. Exercitationes ad Pandectas, cura Lud: Boehm: filii, Hanoverae 1764 vol. 6 in 4°, VIII. Corpus Juris

Canonici recensitum &c. cum variantibus & notis prefixa duplici prafatione Halae 1747 vol. 2 in 4º. IX. Dissertationes Varia, Lipsia in 8º. X. Principia juris Canonici, Gottinga in 8º 1779. XI. Note ad Iustiniani Imperatoris institutiones Halae 1728 in 4%. XII. Institutiones juris Ecclesiastici, Halae Magd. 1747 in 8°. XIII. Electa juris Civilis, Gottingae 1767. XIV. La traduzione in latino delle istituzioni del dritto ecclesiastico di Fleuri, corredata di molte note, Lipsia 1753 in 80, ed altre opere tutte molto: stimate, per cui se ne sono: fatte, specialmente di alcune, moltissime edizioni.

BOEMONDO, Ved.BOA-MONDO, e IV. ALESSIO.

BOENDICIA, Ved. BOA-

\* BOERHAAVE, ( Ermanno) nacque il 1668 a Voorhout presso Leyden; e suo padre, pastore di questa città fu il primo maestro di questo grand' uomo, che divenne poi uno de' più celebri medici dopo Ippocrata: .· Concorse quindi a renderlo. celebre colla felice disposizione de' suoi talenti anche il grande ajuto di una saggia educazione. Non se gli permetteva, come pur troppo il fanno tanti genitori, o di sola laz-

hazzarsi con fanciullesche inezie, che l'animo dissipano fatalmente, o di giacersene lungamente immerso nel sonno, e nel molle riposo, onde inetti e pigri riescono i giovinetti; ma quegl' intervalli di tempo, ne' quali pur dovea sollevarsi dall'applicazione, impiegavali principalmente nella coltivazione d'un giardinetto aggiacente alla sua casa. A questo giornaliero esercizio, egli dovette probabilmente almeno in gran parte quella robustezza, che mantenne sempre ad onta delle assidue sue applicazioni ; siccome poi certamente a queste, ed al genio suo divotissimo per lo studio fu debitore de? prodigiosi progressi, che fece nelle scienze e nella letteratura. Non aveva appena 12 anni, e già vedevasi ben istruito nel latino, nel greco, nelle belle-lettere ed anche nella geometria. Passò di 14 aumi alle scuole publiche dell' università di Leyden, ed in pochissimo tempo vi si acquistò somma riputazione . A**vend**o perduto in età di 15. anni il padre, ed essendo stato destinato in sua vece al ministero, applicossi alle lingue ebraica e caldaica, ad internarsi nella critica disamina **del vec**chio e del nuovo testamento, e degli antichi au-

tori ecclesiastici, non meno ehe de' moderni commentatori; senza però tralasciare i suoi favoriti studi di ogni genere di filosofia, delle matematiche e soprattutto della medicina. Questa facoltà è debitrice dell'acquisto di un sì gran professore ad un'ulcera, che gli si fece in una coscia nell' età di 12 anni. Dopo aver sofferta quest' incomoda e pericolosa piaga per più di quattro anni, senza che mai tutte le cure de'medici e chirurgi avessero potuto arrestarne i progressi, non che guarirla, finalmente l'infermo risolvette di divenir egli il medico di se stesso. Quindi postosi a studiare i libri medici, e più ancora de' libri saggiamente ragionando col fino suo ingegno, lasciati affatto tutt'i medicamenti sin allora praticati, di altro non volle più far uso, che di orina e sale per purgar la piaga, e di bagni di aceto con acqua alla parte afferta, onde far cessare le infiammazioni e gl' irritamenti. Ottenuta con tai mezzi la perfetta guarigione, s'impegnò davvero nello studio della medicina con suo profitto, e con sommo benefifizio dell'umanità. Ne conseguì la laurea solenne in età di 25 anni, e'l' università di Leyden, che all'età diven-

vent'anni aveagli regalata una medaglia d'oro per ricompensare il suo merito, ed animarlo, gli diede ben presto altre testimonianze di stima . Gli vennero conferiti in essa tre posti considerevoli, onde ivi fu nel tempo stesso professore in medicina, in chimica ed in botànica. Concorsero stranieri in folla da tuta l'Europa ad ascoltare le sue lezioni, ed esso non mancò d'istruirli, d'incoraggirli, di consolarli nelle loro afflizioni e di guarirli nelle malattie. Erasi già Boerbaave dimesso spontaneamente dal suo ministero ecclesiastico, sì per attendere meglio alla prediletta sua professione della medicina; sì perchè in un certo incontro, essendosi male interpretate alcune sue espressioni, venne, sebbene a torto, imputato di spinosismo, perilchè cominciò ad essere riguardato da alcuni con occhio bieco, come sospetto. L'accademia delle scienze di Parigi e quella di Londra lo dichiararono loro socio; ed ei partecipò all' una e all' altra le sue scoperte intorno la chimica Godeva di già l'Euro-. pa della maggior parte delle di lui opere mediche, nelle quali tutte, e specialmente ne' di lui Aforismi, egli unisce la teorica alla pratica. Ha egli.

ridotta questa scienza a principi chiari e luminosi, talchè viene appellato l' Euclide de' Medici . Que' che esercitano una tale facoltà non posson far a meno di valersi de'suot libri, di cui i principali sono: I. Institutiones Medica, Ley+ den 1713 in 8°; e dopo altre quattro edizioni se n'è fatta. ivi una sesta più copiosa 1746 in 12, ed indi il 1754 una settima, premessivi i *Prole*gomeni, co'Comenti dell' Heyman in 7 vol. in 8°. Queste Istituzioni sono state tradotte in più lingue, e per sino in arabo, ed. havvene una traduzione francese con i Comenti di M. de la Mettrie, Parigi 1743 tom. vIII in 12. II. Aphorismi de cognoscendis O curandis morbis, Leyden in 12, 1715 e 1737, ch'è la quinta edizione. Anche di questi La Mettrie ne ha fatta una versione francese, arricchita di note in 10 vol. in 12; e Van-Swieten gli ha pure comentati in 5 vol. in 4°, Leyden 1752 e 1772 . III.. Praxis medica, seu Commen. tarius in Aphorismos, 5 vol. in 12.IV.Methodus Studii Medici. Londra 1726 in 8°, colle correzioni ed aggiunte di Alberto: Haller, Amsterdam 1756 vol. 2 in 4° con fig. V. De Viribus Medicamentorum 1740 in 12, tradotto in francese da.

M. de Vaux pure in 12.VI.Elementa Chemia, Leyden 1732, Parigi 1733, eBasilea 1745 vol. 2 in 4°. VII. De Morbis Nervorum, Leyden 1761 vol. 2 in 8°, e Venezia 1762 in 4°. VIII. De Morbis Oculorum, Parigi 1748 in 12. IX. De Lue Venerea, Francker 1751 in 12, e Leyden 1762 pure m 12, uni avi una Dissertazione De utilitate explorandorum in agris excrementorum. X. Historia Plantarum Horti Lueduni-Batavorum, Leyden 1720 e 1727 in 12. (Ved. ARETEO). XI. Pralectiones Accademica in proprias Institutiones, Torino 1742 vol. 4 in 4° . XII. Confultationes Medica, aggiuntivi de Calculo libellus, ed Introductio ad Praxim Clinicam, Gottinga 1744 in 12. Ed in oltre varie Differtazioni, Lettere scientifiche e diversi altri opuscoli, tutti scritti con profonda dottrina ed erudizione. Tutte le suddette opere furono raccolte e stampate all'Haia 1738, ed indi in Venezia 1766 in 4º, Boerhaave mori a 22 settembre nel 1738, di 70 anni, ed egli, ch'era stato lungo tempo in necessità di dar lezioni di matematica, per avere di che sostentarsi, lasciò all' unica sua figlia quattro milioni di lire di francia, che corrispondono a circa un milio-

ne di docati napoletani. Eta di statura più che mediocre : e ben proporzionata, d' un temperamento forte e robusto: si manteneva con un trattamento semplice, grave e decente. I suoi occhi vivi e penetranti annunziavano il di lui genio , e la dolce fisonomia manifestava il di lui carattere buono ed umano Per molti titoli rassomigliava a Socrate, di cui aveva anche il naso rivolto all'insù, e la modesta giovialità. Eloquente oratore, declamava con dignità, e con grazia, insegnava con metodo e con precisione, e fissava interamente l'attenzione de' suoi discepoli. Talvolta condiva i suoi ragionamenti colla burla, ma la sua burla era fina e ingegnosa , atta solamente a render gioconde le materie senza veruna mischianza di fiele e di satira. Un' allegria onesta gli sembrava, che fosse, com'è realmente, il sale della vita, come la nera ipocondria e l' umor tetro, soglion esserne una specie di veleno. Consecrava la prima mattina, ed una parte della sera allo studio: l'intervallo tra l'una e l'altra era destinato al publico, il restante veniva dedicato a' suoi amici ed a piacevoli divertimenti, tra cui la musica, per la quale era appaspassionato. Finchè glielo permise la salute, regolarmente marciava a cavallo; quando per l'avanzata età non si troyò più atto a tale esercizio. faceva le sue passeggiate a piedi, e non potendo alle volte uscir di casa, divertivasi a suonare la chitarra. La di lui filosofia era incapace di ricever alcuna alterazione dalla malvagità degli uomini; ed ei disarmava la maldicenza e la satira non curandole. Ne paragonava i tratti a quelle scintille, che vengon lanciate da un gran fuoco, e ch' estinguonsi tosto, se non vi si soffi sopra. Si è innalzato in Leyden nella chiesa di S. Pietro un monumento, alla gloria di questo Ippograte moderno. La nobile semplicità, che distingueva un sì grand' uomo, spicca in questo medesimo monumento, ove si legge nel basamento, Salutifero BOERHAA-VI Genio sacrum. Era sì estesa la riputazione di quest' illustre Genio, il quale alla profondità del sapere, e all'amenità della conversazione univa il complesso delle migliori virtù morali, che tutti bramavano di conoscerlo e trattarlo. Quando nel 1715 il Czar Pietro il Grande su in Olanda per imparare la marina, volle far una visita a Boerhaave, e seco si trattenne famigliar.

mente per più ore : lo stesso fece il gran-duca di Lorena e-Toscana, poi imperatore Francesco 1. Gli venne anche rimessa una Lettera d'un Mandarino della China, che gliavea fatto l'indirizzo in questi soli termini . All' illustre BOERHAAVE medice in Europa. Si pretende, che venisse trovato nella di lui biblioteca un grosso libro magnificamente legato, da esso preventivamente annunziato, come contenente i più bei segreti della medicina; ma che aperto che fu, si troyò in bianco dalla prima sino all' ultima pagina, a riserva delle seguenti parole, che formavano il frontespizio; Tenetevi la telta fresca, i piedi caldi, il ventre libero, e burlatevi de' medici. Resta a sapere, se questo aneddato riferito in ultimo luago da alcuni Giornalisti, non sia del numero di quelli, che sono più scherzevoli che veri. Abbiam letta la medesima storietta, riferita in proposito d' un medico Inglese: chiaro argomento d'essersi inventata da qualche faceto, che volea screditare l'arte medica. Checchè sia di ciò, egli è certo, che contiene una delle più grandi ed utili verità.

BOERIO, Ved. BOYER, BOETIE, (Stefano della) di Sarlat nel Perigord, con-

sigliere nel parlamento di Bordò, coltivò un successo la poesia latina e francese. Fu autore in età di 16 anni, e morì di 32 nel 1563 a Germignan, due leghe distante da Bordo. Montagne suo amico, cui lasciò la sua libreria raccolse le di lui Opere nel 1571 in 8°. Vi si trovano Traduzioni di varie opere di Senofonte: Diversi Discorsi Polititi, Poesie, &c. Il suo Authenoticon, ovvero la Schiavità Volontaria, venne publicato il 1575, in tempo delle sanguinose discordie di religione in Francia.

\* I. BOEZIO, (Anicio Manlio Torquato Severino) i soli nomi di Anicio, e di Manlio Torquato manifestano . l' antichità, e nobiltà della famiglia, da cui discendeva, una delle più illustri di Roma. La vita di questo grand' vomo è tutta sparsa di ambiguità, e di critiche quistioni, di cui c'ingegnaremo di svolgere in succinto le principali. Non si sa l'anno preciso della sua nascita; ma deve ragionevolmente collocarsi circa Panno 470, non già al 425, come hanno fatto i sig. compilatori francesi, mentr' egli stesso, trovandosi prigione nel 524, esprimesi in modo da mostrare che non era ancor vecchio. Diversi l'hanno ac-

scrito console tre volte; ma anche in ciò v'ha da esser errore, ed assai più verisimilmente l'unico suo consolato cadde nel 510, e gli altri due. quello cioè del 487, e quello del 522, furono l'uno del suo genitore, l'altro di un suo figlio. Molti scrittori moderni, e i siciliani specialmente gli hanno attribuite due moglj, la prima delle quali fosse una Elpide Dama di Sicilia celebre pel raro sapere, e per bellissime Poesie da lei composte, di cui nou ci rimangono però che alcuni Inni su i SS. Apostoli Pietro e Paolo, che ancor si leggono, corretti però nel Breviario Romano. Ma di questa moglie di Boezio non v'ha nè scrittore nè monumento antico, che ne faccia menzione, ed in oggi la rischiarata critica non suole dar fede alle asserzioni di autori molto posteriori, mancanti di prova. La sola, che sappiam di certo essere stata sposa di Boezio, si fu Rusticiana, matrona Romana figlia di Simmaco, e celebre per le rare sue cristiane virtù, e per l' animo suo caritatevole, onde, morto il marito, tutto profuse in sollievo de' poveri, riducendo se medesima ad un' estrema mendicità. Che Boezio pronunziasse il panegirico-نه

di Teodorico re degli Ostrogoti in occasione del suo ingresso in Roma, e che divenisse ministro di questo Principe, si è pur asserito da taluni, ma senza verun positivo fondamento. Vero è bensì, che tu in somma stima presso il medesimo - Teodorico; manifestandolo apertamente l'onorevolissima lettera scrittagli in di lui nome dal famoso Cassiodoro. In essa entrando nelle lodi di questo grand' uomo. gli dice ,, e tu per tal maniera anche da lungi hai , penetrato nelle scuole degli , Ateniesi, e così hai saputo unire il filosofo pallio alla , toga, che hai rendute ro-" mane le opinioni de' greci... e per te si leggono da' Romani nella natia lor , lingua la Musica di Pitta-" gora, l'Astronomia di Tolomeo, l'Aritmetica di "Nicomaco, la Geometria " di Euclide, la Logica di " Aristotile , la Meccanica a, di Archimede, e tutto ciò, , che intorno alle scienze , ed alle arti si è scritto da " molti Greci, tu solo hai donato a Roma, recato in lingua latina; e con tal ,, eleganza, e con tale proprietà di parole hai tradot , ti tai libri, che i loro stes-🤧 si Autori, se l'una e l' altra lingua avesser saputo.

" avrebbero avuto in pregio " il tuo lavoro ". Così Cassiodoro, che in altri luoghi ancora fa grandi encomi del sapere di Boezio per sino nella stessa musica. E veramente le di lui opere cel mostrano uomo versatissimo nelle scienze, e zelantissimo insieme della loro coltura. Oltre le accennate ed altre traduzioni, varie opere filosofiche e teologiche egli compose, da cui siscorge, che fu il primo a render latina, per così dire, la scolastica filosofia, ed anche ad introdurre l'applicazione della stessa alla teologia . Alcuni hanno esaltato di troppo, il suo scrivere, uguagliandolo perfino a Cicerone, e Virgilio ; ma bisogna esser molto ignaro dello stile latino, per non conoscervi l'evidente diversità. Nondimeno si può dir con ragione, che la prosa, e molto più i versi di Boezio sono sentenziosi ed eleganti, quanto mai potevano esserlo in un età, in cui aveva già cominciato barbarie a diffondersi su tutte le arti, e che però furono i migliori di quanti ne fossero composti dagli autori non solamente coetanei; ma anche del 4 e 5 secolo. Alia dottrina, ed erudizione uni Boozio un ingenuo amore dell' equità, un animo compassio-

nevole e liberale, e tutte l' altre virtù degne d'un vero cristiano, qual egli si pregiava di essere. Ma tutto ciò a nulla gli valse per evitare una sventurata morte, circa la quale tra le tante diverse opinioni il buon senso ci detta di attenerci a quella, che appoggiata viene alla testimonianza degli scrittori o coetanei, o poco da lui lontani. In sua vecchiaja divenuto Teodorieo sommamente geloso della sua autorità, e sospettando di qualche disegno, contrario alla medesima per parte di Giustino, s'investì di una fatal prevenzione e di un fiero sdegno spezialmente contro i cristiani. Quindi un certo Cipriane, uomo di pessimo carattere, facilmente diegli ad - intendere, che Albino, e con esso tutto il Senato di Roma tenessero segrete corrispondenze con Giustino per detronizzare il te de' Goti . Boszio prese corraggiosamente la difesa di Albino e del Senato., e Cipriano per non rimaner convinto di calunnia, fingendo e subornando testimonj, rivoltò l'accusa contro Boezio medesimo, imputandogli di avere d'accordo con Simmaco suo suocero, scritte lettere, che contencano progetti e disegni di ribellione . Boezio anche sol sentimento, secondo alcuni', del Senato, che prostitu? la dovuta gratitudine e giustizia ad un vil timore, su condannato e posto in carcere sul principio del 324 o in Pavia o come par più provato in Calvenzano, terra tra Milano e Pavia. Ivi fu detenuto miseramente vari mesi, e finalmente dopo averlo tormentato per lungo tempo con una fune strettagli alla fronte di maniera tale, che gli si crepavan gli occhi, se gli fece terminar la vita a colpi di bastone il di 23 ottobre 524. Delle prodigiose circostanze, che narransi avvenute alla morte di Boezio, meglio è non favellarne, perche gli Stranie-ri, (come dice l'egregio Tiraboschi) non pensino per avventura, che siavi ancora tra gl' Italiani chi troppe buonamente le creda. Fu sepolto in Pavia nella chiesa di S. Pietro in ciel d'oro, e tuttavia in essa città non solamente se ne mostra il sepolero, ma di più se ne celebra ogni anno il 23 di ottobre la festa come di Martire con rito doppio. Protestò sempre Boezio d'esser innocente delle imputazioni addossategli, e tutti gli antichi Scrittori parlano di lui , come d'uomo ingiustamente dannato a morte; anzi mostrano pure l'iniquità dei tre testimonj contro jui indotti "  $B_{4-}$ 

Basilio discolo e fallito, Opilione è Gaudenzio, frodatori e banditi. Or sebbene non vi sia neppur uno, che reo il dica; ciò non ostante M. de Blainville in un suo Viaggio, di cui si è dato l'estratto nella Biblioseca Britannica, assicura, che Teodorico fece morir Boezio ..., per buone ragioni, singolarmente perchè aveva contro di lui congiurato, Può egli meritar fede chi, viaggiando dopo 12 secoli, asserisce avere scoperta una verità, di cui non dà veruna prova, e che trovasi smentita dalla testimonianza di tutt' i contemporanei'o prossimi? Con più ragionevolezza si è regolato l'ab. Gervaise nella Vita, che ha compilata di quest' illustre vittima di un re diffidente e barbaro 1719 in 12. Oltre le sopra mentovate traduzioni , varj opuscoli teologici compose Boezio, segnatamente contro Nestorio ed Eutiche. In oggi viene communemente riputato per supposto il Libro De Disciplina scholarium, da talunt a lui attribuito, ed in varie edizioni unito alla sua Consolazione Fi*losofica* . Quindi cade l'opinione dedotta da un passo di esso libro, e dalle mal intese prime precitate parole della Lettera di Cassiodoro, che Boezio fosse stato per lungo tempo, (ed aleuni dicono per 18 an-Tom. IV.

ni) a studiare la lingue greca in Atene. Ma la più celebre e stimata di tutte le opere di Boezio, si è quella De Consolatione Philosophia in cinque libri, da lui composta mentre stava in prigione, scritta in prosa mista con versi, in cui introduce la filosofia a ragionare secolui, e a confortarlo nelle sue sciagure. Oltre le traduzioni fattene in quasi tutte le lingue, e perfia nell' Ebraica, tra le quali due in Francese, una di M. Francheville, Parigi 1744 in 2 voli in 12, e l'altra d'un più moderno 1771 pure in 12, ben cento edizioni ne annovera il Co. Mazzucchelli, di cui accenneremo le più rare e stimate. La prima rarissima è di Norimberga 1476 carattere gotico in f., preceduta però da una latina e tedesca, ivi 1473, meno ricercata. Rare sono pure e stimate quelle, di Gandavi 1485 in f. con miniature : di Firenze per Giunti 1512 e 1521 in 8°, di Basilea 1570 in f., di Amsterdam 1649 in 32, di Leydem cum notis variorum 1671 in 8°, di Parigi ad usum Delphini 1680 in 4°, ben difficile a trovarsi. di Padova per Giuseppe Comino 1721 e 1744 in 8°; ed è bellissima quella di Glascow 1751 in 4°. Di versioni italiane quella di Anselmo Tan-

zo è la prima, Milano 1520 in 12 gotico, edizione molto rara: quella di Cosimo Bartoli è stata stampata una sola volta, Firenze 1551 in 8º pel Torrentino, ed è rarissima : e tale si è pure quella di Renedetto Varchi, Firenze 1551 in 4°, di cui se ne ha pure una recentissima, Venezia 1785 in 🖇 , in fine della quale trovasi ancora la versione Italiana de due Inni di Elpide supposta moglie di Boezio. Quella finalmente di Alberto, con varie aggiunte di Brunetto Latini entra nella collezione della Crusça, e ve n' ha un' edizione, Firenze pel Manni 1735 in 4º . La Dialettica di Boezio fu impressa in Venezia 1735 in 4°.

II. BOEZIO EPO, celebre giureconsulto de' Paesi-Bassi, nacque a Roorda nel 1529; e morì in Davai nel 1599, ove insegnò con applauso la legge. Ha lasciati vari Trattati di materie giuridi-

che, ed altre opere.

III. BOEZIQ, (Ettore) Scozzese nato in Dundea di nobile famiglia nel xvi secolo, si fece amare e stimare dai dotti del suo tempo. Erasmo ne parla con lode, Si hanno di lui varie opere istoriche. La principale è la Historia Scotorum, Parigi 1575 in s.

BOEZIO', Ved. BOODT, BOETTE, Ved. BOUETTE, BOFFRAND, (Germano) architetto, figlio d'uno scultore e d'una sorella del celebre Quinault, nato a Nantes in Bretagna il 1667, morì a Parigi di 88 anni nel 1755. Allievo di Harduino Mansard, che gli affidò la direzione delle sue più grandi opere, și mostrò degno del proprio maestro. In vista de' suoi talenti venne ricevuto nell' accademia di architettura il 1709. Vari sovrani di Alemagna lo presero per loro architetto, e fecero innalzare molti considerevoli edifizi su i di lui disegni. La di lui maniera di fabbricare si approssima a quella del Palladio. Metteva molta nobiltà nelle sue produzioni . Ingegnero ed inspettorgenerale de'ponti e degli apgini, fece costruire gran quantità di canali, di cateratte, di ponti ed un' infinità di opere meccaniche. Di quest'illustre architetto si ha un'opera curiosa ed unile, intitolata Libro Architettura, Parigi 1745 in f. con fig. Ivi espone l'autore i principi della sua arte, e dà le piante, i profili e l'elevazioni de' principali edifizi civili, idraulici e meccanici, che ha fatti eseguire in Francia e fuori di essa. Si possono accennare con elogio

Palagi di Nancy, di Lune ville, della Malgrange in Lorena; i Palagi di Craon, di Montmorency, d'Argenson ; gli ornamenti interni del Palagio di Soubise a Parigi; le Porte del piccolo Lussembourg, e del Palazzo di Villars: la Facciata della fabrica Mercy ; i Pozzi di Bicetre; i Ponti di Sens e di Montereau, il grand' Edifizio de' fanciulli esposti nella strada nuova a Nostra signora, &c. In questo medesimo libro trovasi unita una Descrizione di tutt' i lavori, praticati nel fondere in un sol getto la statua equestre di Luizi xIV. Questo scritto fu anche impresso separatamente, Parigi 1743 in f. massimo in francese ed in latino, colle figure appartenenti all'arte del fondere, ed ivi l'autore viene intitolato Architectus Romanus. Aveva Boffrand una maniera di pensare nobile e disinteressata, era d'una piacevole conversazione, d'un carattere dolce ed ameno. Mori decano dell'accademia di architettura, pensionario delle fabbriche del Re, primo ingegnere ed inspettor-generale de' ponti e degli argini, architetto ed amministratore dell'Ospital generale.

BOGES, Ved. II. BUTES. BOGOMILI, (li) Ved. VI

RIS, primo re Cristiano de' Bulgari, dichiarò la guerra a Teodora per mezzo de'suoi amsasciatori nell' 841. Questa Principessa, che governava allora l'impero Greco per Michele suo figlio, diede ad essi una risposta degna di eterna memoria.,, Il vostro Re s' "inganna, (loro diss'ella) se " si figura, che l'infanzia " dell' imperatore, e la reg-" genza d'una donna gli of-, frano un' occasione favore-" vole di accrescere i suoi stati " e la sua gloria. Mi porrò io » stessa alla testa delle truppe; " s' ei sarà vincitore, qual glo-, ria ricaverà dal suo trion-,, to sopra una femmina? Ma' ,, qual vergogna non sarà per " lui, se rimarrà vinto "? Bogoris comprese tutta la forza

di questa risposta, e rinovò il suo trattato di pace coll'

imperatrice . Teodora gli ri-

mando la di lui sorella, che

avea fatta prigioniera su le frontiere. Questa principessa

gl'ispirò l'inclinazione al Cri-

stianesimo, che poi abbracciò

nell'865, e l'anno seguente spedì suo figlio a Roma a do-

mandare vescovi e preti dai

BASILIO capo della setta.

BOGORIDE o BOGO-

sommo pontefice.

BOHN, (Giovanni) Bobnius, professore di medicina
Lipsia nel 1679, coltivo

K 2 al-

astresì la chimica Egli è noto per un trattato De Acido & Alkali ben ragionato, ed in cui l'autore ha sparsa molia luce su tale materia. Si ha pure di lui un Corpo di Psicologia, in cui ha dato un quadro assai preciso delle opinioni e delle scoperte del suo secolo. Ei ne giudica con candore, e quasi con un po'

di scetticismo.

\*\* BOI, comunemente detto il Siracusano, fu giuocatore di scacchi famosissimo, considerato perciò assai alla corte di Spagna sotto Filippo II, che gli fece molti e considerevoli regali. Molti ne ricevè pure da papa *Urbano* viii, dal quale anzi, afferma il Bayle, che venissegli esibito un vescovato, ch' ei ricusò, non volendo esser ecclesiastico. Avendo incontrata la disgrazia di cader in mano de' corsari, si vide ridotto miseramente in ischiavitù; ma anche in tal incontro gli giovò l'accennata sua abilità ed intelligenza del giuoco. Mercè di essa gli riuscì di ammansare quegli animi barbari e feroci, che lo trattarono quindi con umanità, e finalmente furono contenti di alcuni mesi dilezione pel di lui riscatto.

\* BOJARDO, (Matteo Maria) conte di Scandiano, feudo insigne, oggi col ti-

tolo di marchesato nel ducato di Reggio in Lombardia. d'onde è distante solo sette miglia, luogo principalmente rinomato per li rari ingegni, che ha sovente prodotti, tra' quali nel nostro secolo il cav. Vallisnieri, che molte erudite notizie ha date dello stesso Bojardo, ed il chiarissimo ab. Spallanzani, che tanto illustra al presente le scienze fisiche e la storia naturale. Nacque il Bojardo nel 1430 alla Fratta presso Ferrara, ove allora trovavasi il Co. Gasparo suo padre, probabilmente impiegato alla corte Estense, Di fatti vi si trattenne molto anche il Co. Matteo Maria, che fu carissimo non meno al duca Borso, dal quale venne spedito ad incontrare l'imp. Federice III, mentre nel 1469 recandosi a Roma, passò per Ferrara, che ad Ercole I suo successore, dal quale nel 1472 fu destinato ad accompagnare a Ferrara la futura sua sposa Eleonora d' Aragona. Venne indi sollevato dal medesimo Principe ad onorevoli cariche, e tra l'altre ebbe nel 1478 quella di governatore di Reggio, nel 1481 quella di Capitano di Modena, indi ritornò Governatore di Reggio, ove terminò di vivere il 20 febrajo 1494. Bojardo fu uno de' più

colti uomini, e de' più leggiadri ingegni di quell'età; dotto nelle lingue greca e latina, come il dimostrano le varie traduzioni da esso fatte, ed eccellente nella latina, e molto più nell'italiana poesia. La sua opera più conosciuta, che gli acquistò gran nome tra i poeti italiani, ed universale celebrità, fu il poema dell' Orlando Innamorato. La morte non gli permise di condurlo a fine: onde non oltrepassò il canto ix del libro III; ed è probabile, che se avesse avuto più lunga vita, avrebbelo limato e corretto con attenzione. Ma pure, tale qual'è, ci manifesta abbastanza il poetico talento e la fervida fantasia del Bojardo, che anche in uno stile non assai colto, e in versi spesse volte duri e stentati piace nondimeno e diletta. Trasse egli in parte dalla Cronaca favolosa dell' arcivescovo Turpin i materiali di quest' opera, che compose ad imitazione dell' Iliade. L'amore di Orlando per Angelica è il soggetto di tale poema: l'àssedio di Parigi ivi tiene il luogo di quello di Troja. Angelica quello di Elena, e vari Negromanti fanno le veci delle pagane divinità. I nomi degli eroi da esso sostituiti a que' della favola.

Agramante, Sacripante, Gradasso, Mandricardo Oc., sono per la maggior parte i nomi stessi, che portavano i contadini delle di lui terre, e di fatti alcuni d'essi conservansi tuttavia nel paese, come tra gli altri quel di Mandricardo, passato in cognome di varie famiglie colà esistenti. Anzi i medesimi siti, che trovansi descritti nel suo poema, sono quegli stessi delle amene vicinanze di Scandiano, o di altri luoghi non molto distanti, che a lui appartenevano. L' Orlando Furioso dell' Ariosto viene ad essere in certa maniera una continuazione dell' Orlando Innamorato. Sono i medesimi gli eroi principali de' due poemi, e le stesse avventure, cominciate dal Bojardo, terminate vengono dall' Ariosto, di modo che giova molto per l'intelligenza del secondo l'aver premessa la lettura del primo. Non si può negare, che Ariosto gli sia di gran lunga superiore per lo stile ed il colorito; ma quanto alla brillante vivacità dell' invenzione, ed alla varietà degli episodi forse il Bojardo non cede punto all' Ariosto, nè questi ha mancato di ornarsi più volte delle spoglie di lui. Niccolò degli Agostini Veneziano nel secolo seguente volle continuare l'Orlando K

innamorato, e vi aggiunse tre libri divisi in xxx111 Canti. Ma questo mediocre poeta, sebbene partecipasse qualche cosa della facilità di verseggiare del suo modello, non ne avea però ne il talento, nè la fantasia, ne l'arte d' interessare. Quindi il suo lavoro non ebbe incontro ; e se fu impresso più volte, ciò avvenne perchè sempre stampossi unito col *Bojardo* . Nel medesimo secolo, e quasi al tempo stesso Lodovico Domenichi, e Francesco Berni si fecero a ripulire e correggere l'Orlando Imamorato; ma le fatiche del *Domenichi* non ebbero molto felice successo. Bensì al contrario l'Orlando. rifatto dal Berni, su accolto con grande applauso, ed è riputato tuttora uno de' migliori tra' Poemi Epici Romanzeschi. ( Ved. BERNI, ove se ne accennano anche le migliori edizioni ). Quanto al testo originale dell' Orlando Innamorato, la prima edizione fattane a Scandiano stesso da Pellegrini de' Pasquali il 1496. è rarissima. Tra le diverse poi, che in appresso se ne fecero in Venezia ed in Milano colla continuazione dell' Agostini. la migliore e più stimata si è quella di Venezia per Comin da Torino 1553 in 4º, e dopo d'essa quella pure di Ve-

nezia per Michele Bonello 1576, che però manca di buona correzione. Di altre opere è parimenti autore il nostro poeta Romanzesco: I. Di varie E*gloghe* latine, stampate in Reggio il 1500 in 4º molto stimate. II. Di diverse Canzoni e Sopetti, non meno pregiati, Reggio 1499, e Venezia 1501 in 40. III. D'una Commedia intitolata Timone, che scrisse ad inchiesta del duca Ercole d'Este, tratta da un Dialogo di Luciano, divisa in cinque atti, scritta in terza rima, il primo componimento di questo genere, che sappia essere stato scritto in versi italiani. Fu stampata a Venezia il 1517 in 80, ed è rarissima . IV. Di varie traduzioni dal greco, e segnatamente della Storia di Erodoto. e dell' Asino d'oro di Apulejo, stampate in Venezia, la prima 1565 in 80, e l'altra 1528 e 1554 pure in 8°. V. Il Bojardo divulgo altresì la Storia Imperiale di Riccobaldo Ferrarese, affermando di averla. tradotta dall'originale latino, ch' è la terz' opera attribuita a Riccobaldo. Ma due grandi luminari della storia critica, che hanno illustrato il nostro secolo, Muratori e Tiraboschi, appoggiati a valevoli ragioni, sono di sentimento, che il Bojardo, per burlarsi degli AnAntiquari del suo tempo, componesse egli stesso di pianta una tal opera, e la spacciasse poi per traduzione della supposta Cronaca di Riccobaldo .

\*\* BOID ( Roberto ed Alessandro ) fratelli d'una famiglia potente in Iscozia sotto Il regno di Giacomo 111. Come Alesandro aveva l'incarico nella prima età del nominato re d'istruirlo negli affati di guerra, seppe sì bene ádoperarsi, che non meno egli, che tutti della sua famiglia divennero i favoriti del principe, cui persuasero di sottrarsi all' autorità de'tutori, per disporne a loro arbitrio. Giunse di fatti Roberto ad esser fatto reggente del regno durante la minor età del re ed a fare sposare da Tomafo suo figlio la sorella primogenita di questo principe. Essendo così salita questa famiglia al più alto grado di gloria, di cui li privati possano lusingasi, divenne l'oggetto dell' invidia universale, onde nacque la di lei totale tovina. Li Kennedis, ch' etano un'altra famiglia potente della scozia, e nemica dei Boids, profittando dell'assenza di Tommaso, ch' era andato in Danimarca per condurte in Iscozia la nuova regina, lo posero in disgrazia del re con

tutta la di lui famiglia . Roberto fuggì in Inghilterra, Alessandro fu decapitato, e Tommafo dichiarato ribelle, onde fu annullato il suo matrimonio colla sorella del re, che fu maritata ad un altro. Così questa famiglia, la più florida di Scozia in quel tempo, s' innalzò all'apice dell' umana grandezza, e fu precipitata in pochi anni: tanto è fragile, e caduco il favore ne'giovani principi, che non hanno carattere.

BOIER, Ved.BOYER. BOILE, Ved. BOYLE.

I. BOILEAU, (Egidio) fratel maggiore di Despreaux; era figlio di *Egidio Boileau* cancelliere della gran camera del Parlamento di Parigi. Si disgustò con suo fratel minore, dacche questi cominciò averseggiare. E' noto un epigramma di Liniere riportato. nella =OLEANA, che diceva

Vuo. saper per qual saccenda Del fratel Boileau si offendat. Perche assai miglior di lui

Fa Despreaux i versi sui. Comunque sia, il primogenito per vendicarsi del nascente merito del suo fratello minore lo tenne relegato ne' primi anni in una loggetta sopra il granajo di sua casa. Alcuni scrittori, e tra gli altri Guèret, hanno rigerrata la colpa di questa disunione sopra Despre*au*≠ ; ma havvi maggior ap⊿

K

parenza, che Egidio realmente eccitasse contro di se l'odio di suo fratel minore mercè le sue troppo dure maniere. In prova di che i Francesi portano un epigramma di Despreaux:

E' ver, che del german vantansi l'opre;

Mille pregi in se discopre, Tranne solo un vero amore: In lui trovo il grande autore, L'oratore, e il vate urbano, Ma non mai trovo il germano. Ciò che v' ha di certo si è. che Despreaux, nato con un' anima fiera ed indipendente, non potea tollerare, che suo fratello facesse la corte a Chapelain. Pure, allorchè questopoeta fu nominato da Colbert per istendere la lista delle persone di merito, cui Luigi xiv volea accordare gratificazioni, *Egidio Boileau* , per entrar anch'esso a parte delle beneficenze del re, si abbassò sino a lodare il poema della Pulcella, al che Despreaux intese alludere in un passo della sua prima fatira:

> Io non saprei, per fare alcun vantaggio,

Piegarmi, vile a piè del Cappellano;

E pur, per fargli un lufinghiero omaggio,

Rinnega altri al bisogno il sno germano.

I versi di Egidio Boileau e-

rano per la maggior parte deboli e negletti. Alcuni assai buoni ne contiene la sua traduzione del quarto libro della Eneide, e lo stesso Despreaux non si sarebbe vergognato di quelli quattro versi ; che esprimono le invettive di Didone contro Enea; che così possono tradursi:

Perfido, no, non set, qual

vanti, figlio

Di Diva tu: tu d' una tigre il latte Bevesti in culla; e sol Por-

rendo e tri/to Caucafo te produsse, e l'al-

ma e'l core Ti se più duri assai delle

· sue selci . Le miglieri di lui opere sono quelle in prosa, tra le quali principalmente: I. La Vita, e la Traduzione di Epitteto e di Cebete, 1657 in 12. II. Quella di Diogene Lacrzio 1668 vol. 2 in 12. III. Due Dissertazioni contro Menagio 1656 in 4°, e contro Costar 1659 in 4°. IV. Opere Postume 1670 in 12 &c. Era egli dell' accademia Francese; e morì nel 1669 in età di 38 anni controllore dell'argenteria del Re. Boileau aveva letteratura e talento; scriveva con facilità in versi ed in prosa; ma non diffidaya abbastanza della sua facilità.

II. BOILEAU, (Giacomo)

frə-

fratello del precedente, dottore della Sorbona, Decano e Vicario-generale di Sens sotto il vescovo di Gondrin, "indi canonico della S. Cappella di Parigi, era nato in questa città nel 1635, ed ivi morì nel 1716 decano della facoltà teologica di anni 81. Avea, non altrimenti che suo fratello, l'ingegno proclive alla satira ed al motteggio; talchè Despreaux soleva dire di lui, che se non fosse stato dottore di Sorbona, sarebbe flato dottore della commedia italiana. Le sue opere aggiransi sopra materie singolari, ch' ei rende ancor più piccanti, mercè uno stile duro e mordace, e per mille tratti curiosi. Le scriveva sempre in latino, per paura, diceva egli, e forse non fuor di proposito, che i vestovi non le censurassero. Le principali sono: I. De antiquo jure Presbyterorum in regimine Ecclesiastico, 1678 in 83, per provare, che ne' tempi della primitiva chiesa i preti avevano parte nel governo assieme co' vescovi . II. De antiquis, O majoribus Episcoporum causis 1678 in 4°. III. Il Trattato di Ratramne, intitolato De corpore, O sanguine Domini con note 1712 in 12, di cui aveane data una versione francese nel 1686 pure in 12. IV. De sanguine

Corporis Christi post resurrectionem 1681 in 8°. Ivi dimoștra contro il ministro Alix, non avere mai S. Agostino rivocata in dubbio, che il corpo di G. Cristo avesse sangue . V. Historia Confessionis auricularia 1683 in 80. VI. Marcelli Ancyrani disquisitiones de residentia Canonicorum, con un trattato De Tactibus impudicis probibendis , Parigi 1693 in 80. Prova nella prima parte, che la decretale. intorno questa materia non accorda punto a' professori delle università il privilegio di goder delle prebende senza l' attuale residenza, e nell'altra, che i toccamenti impudici sono peccati mortali. VII. Historia flagellantium, de resto, O perverso Flagrorum usu apud Christianos, contro l'uso delle discipline volontarie. In questo trattato storico, stampato a Parigi in 12 nel 1700. si ritrovano de' minuti racconti, che appena si sarebbero tollerati in un libro di chirurgia; e di fatti Cerceau e Thiers lo criticarono. venne publicata nel 1701 una traduzione francese ancor più indecente dell' originale; mal'ab. Granet la riformò, e la diede di nuovo alle stampe, Amsterdam 1732 in 12. VIII. Disquisitio Historica de re vestiaria hominis sacri vi-

sam communent more tivilitraducentis 1704 in 12. Fu composto questo trattato per provaré, non esser meno vietato agli ecclesiastici il portare abiti troppo lunghi, che trop-10 corti. Videsi quest' abbate negli ultimi suoi giorni andarsene per Parigi con una veste, che teneva il luogo di mezzo, tra la sottana e l'abito corjo. IX. De re benefitidria 1710 in 8º. X. Tratiato deel' impedimenti del Metrimonio, stampato in Sens, colla data però di Colonia 1691 in 12, opera rara, solida e curiosa. XI. De librorum circa res Theologicas approbatione 1708. in 16. XII. De adoratione Eucharistia libri duo cum disquisitione theologica de pracepto communionis Jub utraque specie, Parigi 1685 in 8º . XIII. Disquisitio theologica quastionis samosa, nova, O singularis, an Cephas a Paulo reprahensus suerit &c. Parigi 1713 in 12. &c. Sono altresì stati faccolti i suoi detti faceti, e le sue singolarità. In tempo delle dispute, insorte in proposito de' riti Cinesi, pronunzio un discorso nella Sorbona, in cui disse, che l'elogio de' Cinesi avea sconquassato il suo cervello Cristiano. Essendo passato per Sens il gran Conde, venne incaricato Boileau di compli-

mentarlo. Il principe si pose a guardarlo fisso in volto pet farlo smarrire. Il dottore finse di provar perturbazione, Signore, diss' egli al principe stesso, V. A. non deve rimener sorprese in veggendomi iura bato alla testa d'una compaenia di Ecclesiastici ; tremerei molto più alla testa d'un' armata di 30 mila uomini Compiacendosi il principe di questa prontezza, abbracciò l' ctatore ed invitollo seco a pranzo . Ved. 11. BOYER é IX LAMBERT.

III. BOILEAU , ( Nicola ) Signor Despreanx, nacque à Crône, presso Parigi nel 1676 da Egidio Boileau padre de'.precedenti. Moko travagliosa tu la sua infanzia; e, se credasi all' autore dell' Anno Letterario, restò mutilato dá un gallo d'india; onde in età di otto anni bisognò fargli il taglio. Essendo morta sua madre, e trovandosi suo padre ìmmerso nëgli affari , venne abbandonato ad una veechia serva, che trattavalo con asprezza Raccontasi, che il di lui genitore alcuni giorni prima di morire, esaminando il carattere de' propri figli, dicesse ,, Egidio è un vanaa glorioso a Giacomo un dissolu-, to ; Nicolino un buon fi-, gliuolo, che non ha pun-., to di spirito, e non dirà "ma-

male di alcuno ,, L'umore taciturno del piccolo Nicola diè mótivo ad un tale giudizio, il quale non tardò a trovarsi mal fondato. Non era ancora, che nella quarta classe della grammatica, quando sviluppossi il di lui talento per la poesia. L' assidua sua Lettura, che appena veniva interrotta nel tempo necessario a prender ristoro, annunziava, ch'egli era nato per qualche cosa di più di quel, che aveva pensato suo padre. Terminato ch' ebbe il suo corso di filosofia, si fece aggregare tra gli zvvocati ; ma la sterilezza del codice e del digesto lo fecero ben presto disgustare di questa carriera. " Ciò produsse ( dice M. d'. " Alembert ) una perdita pel foro. Pieno di cognizioni " di buon gusto, ei sarebbe , stato legislatore su questo ss gran teatro, come lo fu sul " Parnaso . Avrebb' egli in-" trodotta la vera eloquenza , in un paese, in cui a no-, stri giorni non è che trop-" po sovente ignorata, ed o-" ve l' era ancor più cent" " anni fa. Egli avrebbe fatta mano bassa sopra quella " rettorica triviale, che con-,, siste in annegare un am-" masso di sofismi entro un " mare di parole inoperose, e di ridicole figure,... Non dis...

simulava Despreaux nelle occasioni, cosa pensasse circa le declamazioni, di cui sentonsi risuonar i tribunali. Difenden-'do un giorno lá causa de**l** buon gusto innanzi un grave magistrato, che immaginavasi d'essere gran giudice non meno nella letteratura che negli affari forensi, il nostro poeta lodava Virgilio di non dir mat cosa di soverchio... Non mi sarei mai creduto, disse argutamente il magistrato, che de ciò ne risultasse si gran merito .... Si grande, rispose Despreaux, che di fatto è quello, di cui maneano tutte le vostre aringhe. Il seguente aneddoto può far giudicare del suo gusto pel mestiere di giureconsulto, cui i suoi parenti volevano applicarlo per forza. Dangeois, suo cognato, cancelliere del parlamento, avealo ricevuto in propria casa, per fargli apprendere lo stile della tela giudiziaria, la di cui assurda barbarie sembrar dovea molto disgustante a chi erasi esercitato in leggere Cicerone e Demostene. Un giorno, che il cancelliere dovea stendere un decreto in un 2ffare d'importanza, lo compose con entusiasmo, dettandolo a Despreaux. Terminato che l'ebbe, disse al suo scribente, che gliene facesse la lettura, e siccome questi non rispondea

dea punto, si avvide ch'erasi addormentato, ed avea appena scritte alcune parole di questo capo-d'-opera. Acceso quindi di fiero sdegno riman-. do Despreaux a suo padre, compassionando lo stesso genitore di aver un figlio imbecille, ed assicurandolo, che questo giovinetto senza emukazione, senza giudizio e quasi senza istinto, non sarebbe che uno stolido in tutto il restante di sua vita. Dalla giureprudenza passò alla teologia scolastica, per la quale altresì prese ben poco gusto. Disgustato non meno de' cavilli forensi, che degli scolastici, abbandonossi interamente alla sua inclinazione ed al suo talento. Comparvero le sue prime Satire nel 1666, e furono con ansietà ricercate dalle persone di gusto e dai maligni, e dilaniate all'opposto con furore dagli autori, che fi giovine poeta avea criticati. A tutti i loro rimproveri rispose Boileau nella ix Satira, diretta al suo spirito, e che riguardata viene come un capo-d'-opera. Ivi è sparso tutto il sale delle Lettere Provinciali, e delle buone commedie di Moliere. L'autore nasconde la satira sotto la maschera dell' ironia, ed immerge il pugnale, fingendo di scherzare. Cotal componimen-

to è stato posto al di sopra di tutti que', che aveanlo preceduto: la facezia ivi è più fina, più sciolta, più sostenuta. Sebbene vi sieno di bellissimi tratti anche nelle prime composizioni, ed ammirinsi in più luoghi l'esattezza, l'eleganza, la giustezza, l' energia dell' ultime, pure vi s'incontrano de' pezzi deboli. Nell'attaccar che fa i difetti degli scrittori, non risparmia sempre le loro persone. Non fa buon senso il trovarvi, che Colletet, incurvata tutta schiena, andava mendicando il pane di cucina in cutina; che St-Amand non avesse in tutto altra eredità, che l'abito che tenea indosso, Oc. Quindi allorchè gli si citavano que' versi della sua 1x Satira, che esprimono il seguente sentimento:

La satira si dice, che sia mestier funesto, Che sol piace ad alcuni, e of-

fende tutto il resto; Dessi temerne il frutto: per

essen troppo ardito

Spesso Regnier per tema, mangiossi il pan pentito. Ed io ancora, dicea egli françamente. Dopo le satire diè al publico la sua Arte-Poetica; poema che contiene i sondamentali principi dell'arte di verseggiare, e di tutt'i diversi generi di poesia, ristretti in versi

versi energici, e pieni zeppi di cose. Roileau avea mostrate nelle sue satire vari esempi da evitarsi; poscia nella sua Poetica prescrive i precetti, che debbono seguirsi. Quella di Orazio non è che una leggiera epistola senza ordine e senz' artificio in paragone di Boileaux. Deve esser questo il libro ordinario di tutti i poeti , ed il codice delle persone di gusto; ed in esso precisamente si conosce il ve-10 merito di Despreaux, quando si voglia giudicarne senza prevenzione. Consiste un tal merito nell'arte di far parlare la ragione con versi armoniosi e pieni d'immagini, nella disposizione dell'idee, tutte giuste e sensate, ne'passaggi felici, co'quali le incatena, nella naturezza, ch' è il vero frutto del talento, e in uno stile, che se non troppo si eleva, non cade però giammai. Il re di Francia, il quale non conosceva per anche Boileau che pe' suoi versi, fu indotto a rivocare il privilegio, che aveagli accordato per quest' opera ; ma Colbert, a cui il Monarca ne rimise l'esame, non volle privar la Francia di un tale capo-d'-opera. Nel 1664 fu publicato LE LUTRIN ( cioè il Leggio, stromento che sostiene il libro specialmente a' lettori e cantori); in occasione d'una controversia tra il tesoriere ed il cantore della Santa Cappella. Il primo presidente di Lamoignon propose a Despreaux di metterla in versi; ed un soggetto sì piccolo in apparenza acquistò grandezza e fecondità sotto la penna del poeta. Si è questa una delle più ingegnose facezie nella lingua francese; ma in mezzo agli scherzi vi si scorge ciò che costituisce la vera poesia. Anima egli e personifica le virtù ed i vizi, e sotto di lui tutto prende anima ed aspetto. Specialmente ammirasi l'arte, ond' egli introduce nel suo poema eroi-comico gli elogi i più delicati. Questo poema è stato tradotto in bei versi latini nel 1781. ( Ved. BONNECORSE ). Tante belle produzioni avezno già annunziato favorevolmente il loro autore alla corte; e però ebbe l'onore di recitare alcuni canti del suo Lutrin a Luigi xIV, il quale di più volle sentirsi da lui ripetere alcuni pezzi delle prime sue opere. Allorché ebbe recitato il paragone di Tito, sì ben espresso nella sua Epistola, il monarca alzossi con entusiasmo, dicendogli: Ecco un pezzo veramente bellissimo! oh questo è ammirabile! Io vi loderei di più, se voi non mi

aveste lodato tanto. Vi assegno una pensione di due mila lire, e vi accordo il privilegio per la stampa di tutte le vostre opere. Per ordine del te venne espresso nel privilegio: ch' ei voleva procurare al Publico, merce la lettura di quest' opere, quella stessa soddisfazione, che avevane provato egli medesimo. A tali beneficenze il Principe aggiunse quella altresì di sceglierlo per iscrivere la sua storia unitamente a Racine. Ben tosto l' Accademia Francese lo ammise tra' suoi, e come tale parimenti venne ascritto alla nascente accademia delle iscrizioni e belle lettere. Egli meritava un posto in quest' ultima compagnia per la sua traduzione del Trattato del Sublime di Longino, una delle migliori, che abbiansi in francese. Boileau, dal suo titolo di storiografo, chiamato sovente alla corte, era solito comparirvi con tutta la franchezza del suo carattere; franchezza, che talvolta sentiva un poco d' incivilrà . Dimandandogli un giorno il re, quali autori avessero fatta miglior riuscita per la commedia; non ne conosco che uno, ripigliò il satirico, ed è Moliere; tutti gli altri non hanne fatto che delle farse, come i cattivi componimenti di Scarron. Un al-

tra volta declamando contro la Poessa burlesco innanzi al re e madama di Maintenon: felicemente, diss' egli, questo gusto è passato; e non si legge più Scarron, neppure in provincia. Quindi madama di Maintenon, paragonando Racine e Boileau, diceva del primo: ho piacer di vederlo, egli ha pel tratto tutta la semplicità d'un fanciullo; ma tutto ciocche posso fare, è di leggere Boileau, perchè troppo poeta. Dopo la morte del suo amico Racine, non comparve più Boileau alla corte, che una sola volta, per ricevere dal re gli ordini relativi alla di lui storia. Guardando il proprio oriuolo, dissegli questo gran Principe: ricordatevi, che ho sempre un ora da accordurui ogni settimana, che vogliate venire. Passò il restante de' suoi giorni nel ritiro, ora in città, ora in campagna. Disgustato del mondo non faceva più visite, è non ne riceveva che dagli amici. Da essi non volca adulazioni; ed era solito dire, che amava meglio esser letto, che esser lodgto. Qualora venivagli riferito, che qualche sua opera fosse stata molto criticacta: Tanto meglio, rispondeva egli, le opere cattive sono quelle, delle quali non se ne dice ng hene ng male.La sua conver-

sazione era per verità languida, ma nondimeno aggradevole, perchè condita da qualche arguzia ed utile, per gli esatti giudizi intorno tutti gli scrittori. Quando conobbe di approssimarsi al suo termine, vi si preparò da cristiano, che conosceva i suoi doveri. Cessò di vivere nel dì 11 marzo 1711 in età di 75 anni . La religione, she fece risplendere negli ultimi suoi momenti, lo aveva animato in tutta la sua vita. Avendo goduto per 8 in 9 anni un priorato semplice, lo rinunziò in mano del collatore, per farne la nomina a favore d'un altro , e distribuì in benefizio de'poveri tutte le rendite, che ne aveva percepite. Colla sua religione andava del pari il zelo pe' suoi amici. Trovatosi il celebre Pateu in necessità di vendere la propria biblioteca, Despreaux ne fece l'acquisto per un terzo di più di quello, che venivagli offerto da altri, e gliene lasciò ciò non ostante il godimento in vita. La sua borsa fu aperta a sollievo de'letterati; e tra gli altri di Cassandre . Tre le numerose edizioni, che si sono fatte delle opere di Boileau, si distinguono quella di Ginevra 1716 vol. 2 in 4 sogli schiarimenti storici di M. *Brossette* dell' accade-

mia di Lione ; quelle Amsterdam e dell' Haja con note e colle figure di Picart, la prima 1718 tom. 3 in f. carta grande, la seconda 1722 vol. 4 in 12, ch'à assai bella e poco comune; quella di Parigi presso la vedova Alix 1740 vol. 2 in 4° con figure di Cochin, che unite alla bellezza de' caratteri la fanno annoverare tra le rarità tipografiche : e le due di Parigi presso Durand 1747 vol. 5 in 8°, e di Amsterdam 1775 yol. 5 in 12, entrambe con figure, ed oltre gli schiarimenti di Brossette, arricchite di note e dissertazioni di M. di St. Marc. In quest'edizioni trovansi: I. Dodici Satire, di cui le migliori sono le II, VII, VIII, IX 🕏 x e la meno buona è la duodecima su l'equivoco. II. Dadiçi *Lettere* piene di versi molto energici, di pitture diverse e di massime morali espresse a proposito; ma si sarebbe bramato, che non avesse frammischiate alle cose grandi certe picciolezze, a cagion d'esempio, il nome di Cotin a quello di Luigi xiv. Alcuni rigidi censori lo tacciano altresì d'aver usate varie idee superfiziali , certe facezie troppo ripetute, e come suol dirsi monetone, come pure corte vedute, e piccoli

disegni; ma la maggior parte de'suoi soggetti non comportavano quelle idee grandi, che certi filosofi si lagnano di non trovare nelle di lui opere. Il suo amico Chapelle, cui egli aveva chiesto, che ne dicesse del suo stile, e che risposegli: Tu sei un bue, che fa bene il suo solco, non pensava di lui molto vantaggiosamente. Boileau ha fatto benissimo tutto ciò, che volea fare. e l'ha fatto sovente in un modo piacevolissimo. Ei guida sempre il suo lettore per agevoli cammini, e talvolta per fioriti sentieri. III. L'Arre Poetica, poema didascalico. o sia istruttivo in 4 canti, di cui havvi pur un' edizione particolare, unita alle tre altre poetiche di Aristotile, di Orazio e di Vida, in latino ed in francese con note dell'ab. Batteun e del gesuita Oudin, Parigi 1771 vol.2 in 8°. IV. Il Lutrin, poema eroicomico in sei canti, di cui abbiam fatta menzione di sopra. V. Due Ode, una contro gl'Inglesi fatta in sua gioventù, l'altra su la presa di Namur, lavoro di più matura età, ma non perciò di magglior pregio; due Sonetti, alcune Stanze a Moliere un poco deboli; 56 Epigrammi molto inferiori a quelli di Rousseau; un Dialoge intorno la

poesia e la musica; una Parodia; tre piccoli Componimenti Latini; un Dialogo su gli Eroi de'romanzi; la Traduzione del Trattato del Sublime di Longino; varie Riflessioni Critiche su lo stesso autore &c. La traduzione o le riflessioni, quantunque sieno troppo critiche, e talune non s' internino abbastanza nella materia, hanno il suffragio del publico. La sua prosa, malgrado la prolissità delle frasi, e malgrado i pronomi relativi, e le particelle indeclinabili, che servono ad allungarla, è sempre chiara ed intelligibile; merito che di giorno in giorno va divenendo più raro. Il maggior merito di *Despreaux* consiste nell'abilità di esprimere le sue idee in una maniera precisa . viva ed energica; di dare a suoi versi ciò, che chiamasi armonia imitativa, e di servirsi quasi sempre del vocabolo adattato. E' gran verseggiatore, talvolta poeta e buon poeta: a cagion d'esempio nella sua lettera sul passaggio del Reno, in alcune descrizioni del suo Lutrin, ed in altri luoghi delle sue opere; ma non lo è sempre in talune delle sue *Satire* e delle sue Lettere, essendo state sol esse i primi e gli ultimi frutti della sua musa. Si conviene che che abbia superato Giovenale, ed uguagliato alcune volte Orazio che è sembrato creatore anche in copiando, ma gli si rimprovera ( e parea di convenime egli stesso) di non aver dato sufficien-. te varietà alle frasi ed allo stile delle sue opere sì in versi che in prosa. Viene biasimato altresì, non già di aver inveito contro la morale voluttuosa di *Quinault* ; ma di non aver renduta giustizia ai talenti di questo poeta, che per lo meno avea altrettanto di grazia, quanto di giudizio e di ragione aveva il suo Critico. Bisogna confessare, ch' ei non trattava gli altri colla stessa indulgenza, con cui grattava se stesso, sì nel suo conversare, che ne' suoi scritti. Ecco i versich' ei fece per lo suo proprio ritratto

Alla ragione assoggettai le

rime

E parvi, anche imitando, originale;

E i pregi, or dotto, or gajo ed or sublime,

Temprai di Persio, Orazio e Giovinale.

I suoi più grandi ammiratori non avrebbero poruto dirne di vantaggio. Nella sua 1x Lettera affetta di moderare i propri elogi, ma nel tempo stesso, che vuol modificarli, li acaresce maggiormente.

Tong. IV.

Sai perchè i versi miei girano il mondo , Ricercati dai grandi e dai `

volgari?

Non già perchè le lor dolci e sonore

Tempre tuttor Insingano P orecchio,

Ne san sorza al pensiero, e un solo accento

Non vi odi mai, che cada inopportuno:

Ma fol perche l'error vinte è dal vero,

Che da per tutto si palese al guardo,

E nell'alma trapaffa : e il ben col male

Si libra efattamente sì, che mai

Non vedi in alto rango un vil ripofto:

Perche ragion guidando il cor non dice

Nulla ad altrui, che prima a se nol dica;

Perchè nudo il pensier mai sempre si offre,

E il verso, qual ch'ei sia, di senso è grave.

Boileau faceva sempre il secondo verso avanti di fare il primo, e credeva, che, mediante un tale metodo, i versi avessero più sentimento e più forza. Era questo, secondo lui, uno de' grandi segreti della poesia francese, che aveva comunicato a Racine, a cui diceva di aver insegnato a difficil-

maniera di dialogizzare. III. Il Porto di Mare insieme con la Moste, e più degna di far nascere tra di essi una disputa. Essa fu applaudita, ed è tuttavia ammessa sul teatro-. IV. Il Zerbinotto di Toga, troppo semplice, comechè bene dialogizzata. Alla testa di questo primo volume leggesi una Memoria intorno la fua vita e le sue opere, composta da lui medesimo. Ivi quest' uomo, che piccavasi d' esser filosofo, dà a se medesimo senza verun ritegno tutti gli elogi, che uno stipito panegirista non avrebbe avuto spirito di accordargli. Si ha pure di lui una Memoria molto circostanziata e molto calunniosa, in cui accusa dopo 40 anni, la Motte, Saurin e Malaffaire negoziante, di avere maneggiato il raggiro, che fece condannare il celebre e sventurato Rousseau. Ecco come vien dipinto nel Tempio del Gusto:

Già con stridulo tuon grida-

va un secco

Ragionator: io son uom giu-

sto e saggio,

Che ognor parlo, riprendo e contradico.

E a fischiar vengo ciò, che ogni altro applaude.

Comparve allor la Critica,

e gli disse: Affe, caro Bardou, tu sei gran mastro,
Ma non sperar l'accesso in
questa amica

Sede: tu vieni ad oltraggiare il nostro

Nume; e fia meglio affai, che nol conosca.

I costumi di Boindin erano puri, quanto il posson essere que'd'un ateo : avea un cuor generoso; ( Ved. MAS ); ma univa a queste virtù la presunzione e la ostinatezza, che n'è la conseguenza; un umore bizzarro, ed un carattere insociabile. Era felice parlatore e mediocre scrittore. Sfuggi la persecuzione ed il castigo non ostante il suo ateismo, perchè nelle dispute tra i Gesuiti e i loro avversari, perorò sovente nei caffe contro questi ultimi. Riferisce M. de la Place, ch'ei diceva ad un uomo, il quale pensava come esso; ed al quale volevasi dar dell'inquietudine : Voi venite tormentato, perchè siete un ateo Giansenista; ma quanto a. me mi lasciano tranquillo, perchè sono un ateo Molinista... Non è già, ch' egl' inclinasse più per Molina, che per Gian-*∫enio ;* ma vedeva , che -gua-dagnerebbe più, volgendosi alla parte di questi, i quali allora godevano il favore. Gli spiriti' i più duri sanno ammollirsi, allorchè trattasi del loro interesse o del loro riposo-\*\* I.

\*\*I.BOINEBOURG(Corrado ) famoso guerriero , favorito da Carlo v , che lo innalzò alla qualità di barone dell'Impero. Il primo saggio di valore lo diede nella battaglia di Pavia, per cui l' anno seguente, essendosi tro**vato** infermo il Generale *Fronsberg*, non si ebbe difficoltà di affidare a Boinebourg tutto il comando. Egli attaccò Roma, ia prese per assalto, ed assediò nel castel S. Angelo Clemente vII, che obbligò ad una vantaggiosa capitolazione, in forza della quale il papa dovea pagare 400000 scudi alle truppe dell' Imperatore. Ma come il pagamento si ritardava troppo, e Boinebourg si trovò in pericolo tra' suoi soldaai, così li sedò colla sua propria borsa. Nel 1528 difese da città di Napoli contro i francesi, e dopo averli obbligati a togliere l'assedio, l' inseguì , e tolse loro un ricco bottino. Si trovò all'assedio di Firenze, comandò l' infanteria nella Guerra contro i Turchi, e nella battaglia di S. Quintino, dando in tutte le sue spedizioni pruove di sommo valore. Boinebourg non fu meno fortunato giuocatore, che valoroso guerriero. Durante l'assedio di Firenze guadagnò a Filippo principe d' Orange tutto il denaro, che Clemente vii gli aveva mandato pel pagamento delle truppe, e questa perdita pose il nominato principe in uno stato da non poter uscire d'intrigo con onore, modo che non pensò che a terminare prontamente la guerra. Fece perciò un progetto d'accomodo, che i Fiorentini non vollero accettare, e fecero avanzar Ferrucci lor Commissario generale, per obbligar li nemici a togliere l' assedio. Il principe d'Orange vedendo ciò, prese la disperata risoluzione di piombare coi suoi soldati in mezzo degl' inimici; ma questa temerità gli costò cara, poiche vi lasciò la vita. Boinebourg finalmente si fissò nella Svevia . ov'ebbe un figlio, che fu ucciso avanti a Troyes nel 1591. \*\*II.BOINEBOURG(Gio: Cristiano barone di ) Consigliere privato dell' Imperatore e dell' Elettore di Majenza, e Gran maresciallo del medesimo Elettore, nacque in Eisenach a 12 aprile 1622. I suoi talenti, che aveva coltivati, lo portarono non solamente ad essere onorato di diverse gravi incombense, che dissimpegnò tutte con somma abilità destrezza , ma giunse a tal grado di riputazione stima presso le potenze ger-

maniche, che non vi era qua-

si affare importante nell' Impero, che non si terminasse sul sentimento di lui . Ma questo suo gran credito gli produsse un rovescio, poichè l' Elettore vedendo, che Boinebourg diveniva troppo potente, lo privò nel 1665 di tutti gl'impieghi, e lo fece cacciare in un carcere, col pretesto d'avere scritto egli una lettera satirica contro Reistenberg, ch'era stato inviato in Francia, per domandare soccorso contro Erfurt. Essendosi però esaminate tutte le sue carte, non vi si trovò menomo indizio, che potesse renderlo sospetto, e quindi dopo cinque mesi fu liberato dal carcere; ma dopo avergli fatto promettere, che non avrebbe per tutta la sua vita pensato a vendicare quanto gli era accaduto: e per consolarlo di ciò che aveva sofferto l'Elettore, diede la figlia di lui per moglie a un suo nipote. Dopo di ciò Boinebourg si ritiro dalla Corte, e passò i suoi giorni in parte su le sue terre, ed in parte a Francfort, attaccandosi quasi unicamente, allo studio, come l' unico suo sollievo dopo la sofferta tempesta. Nondimeno gli convenne accettare nuovamente alcune altre ambascerie, dalle quali uscì felicemente. Compose alcune opere come 5 libri De usu errorum in Republica, che non sono stati impressi, ed una disesa del dritto dell' elettore di Majenza alla corona d'Imperatore. Tutti i libri della sua biblioteca erano pieni nelle margini di savie note, scritte di suo carattere.

BOIS ( Du ) Ved. BRET-TEVILLE; CALINIERE; CRE-TIN; I. SILVIO.

I. BOIS, (Giovanni) in latino Joannes a Bosco, nato a Parigi, fu dapprima Celestino; ma poi avendo ottenuta licenza di uscire dal chiostro, prese il partito dell'atmi, e vi si distinse talmente. che Enrico III non soleva chiamarlo, se non col nome d' Imperatore de' Monuci. Dopo l'estinzione della Lega rientrò nel suo ordine . e divenne predicatore ordinario di Enrico IV, e meritò la benevolenza del card. Oliviero che gli permise di portar il suo nome e le sue armi, e gli procurò l'abbazia di Beaulieu in Argone. Seguita la morte di Enrico IV., si scatenò ne' suoi sermoni contro i Gesuiti, che ne credè gli autori, e che seppero ben fargliene pagare il fio, poichè essendo egli andato a Roma nel 1612, ivi fu rinchiuso in castel Sant-Angelo, ove morì nel 1626. Fece Stamstampare la Bibliotheca Floriacensis, Lione 1605 in 8°. Sono questi piccoli Trattati di antichi autori ecclesiastici, cavati da' manoscritti della biblioteca del monistero di Fleuri-su la-Loira. La terza parte solamente contiene alcuni opuscoli dell'autore: il Ritratto Reale d'Enrico IV, (quest' è la sua orazion funebre) 1610 in 8°; quello del card. Oliviero suo benesattore, Roma 1610 in 4°, ed alcune Lettere.

II. BOIS, (Filippo Goiband signore di) nato a Poitiers, membro dell' accademia Francese, maestro di ballo ed indi governatore di Luigi-Giuseppe di Lorena duca di Guisa, ha tradotte molte opere di S. Agostino e di Cicerone due talenti molto diversi, intorno a' quali nondimeno impiega il medesimo stile. Morì a Parigi nel 1694 in età di 68 anni.Le sue traduzioni sono arricchite di erudite e curiose note. Quelle, che accompagnano le lettere di S. Agostino, gli furono somministrate da Tillemont. La lunga prefazione, che ha premessa a' Sermoni del medesimo Santo, è scritta ottimamente, ma pessimamente pensata, secondo che ne dice l'ab.Trublet. Il dottore Ansonio Arnauld ne fece una giudiziosa critica.

III.BOIS, (Gherardo di) prete dell'Oratorio, nativo di Orleans, morto nel 1696, succedette al P. de la Cointe suo amico nel posto di bibliotecario della casa di S.Onorato, ed ereditò vari di lui scritti, che non furono inutili nelle sue mani . Rivide egli l'ottavo volume degli Annali Ecclesiastici di Francia, e lo publicò nel 1682. Questo lavoro gli procurò una pensione di mille lire, con cui venne gratificato dal clero. Intraprese indi ad istanza di *Harlai* arcivescovo di Parigi la Storia di questa Chie*sa* 1690 vol. 2 in f., de'quali il secondo non comparve che otto anni dopo la di lui morte, per cura de'PP. de la Ripe e Desmolets pure dell' Oratorio Esso ha sovente frammischiata l'istoria civile coll' ecclesiastica. Le sue digressioni hanno renduta l'opera più lunga ; ma vi hannoa'tresì sparsa maggior varietà. Le dissertazioni, che vi ha unite, provano la molta sagacità, di cui era dotato per discernere il vero ed il falso. Ha scritta la sua storia in latiño con uno stile puro ed elegante..

IV. BOIS D'ANNEMETS, (Daniele di) gentiluome Normanno, primo maresciallo della casa di Gastone di Francia, restò ucciso in duello a Venezia da Juvignì, altro gentiluomo Francese nel 1627. Si hanno di lui delle Memorie d'un Favorito del Duca d' Orleans in 12, ove trovansi alcune curiose particolarità.

V.BOIS, (N. du) capitano nel reggimento del Bovese, si segnalò nel 1708 mediante un' ardita azione. Veniva stretta di assedio la fortezza di Lilla difesa da Bouflers . Il duca di Borgogna, che comandava l'armata destinata a frastornar l'assedio, non sapeva come far passare nella. piazza un avviso di somma importanza. Du Bois si esibì pronto per tale servizio non men difficile che interessante. Siccome era nuotator eccellente, sperò di venime a ca-. po per la via di sette canali, che bisognava attraversare. Giunto al primo si spogliò, nascose le sue vesti, e passò successivamente tutt' i canali. nuotando sott'acqua, senza esser veduto, nè inteso dalle guardie situate in quella parte. Eseguita ch' ebbe quest' uomo intrepido la sua commissione, ricevè gli ordini del maresciallo di Bouflers, e restituissi al campo nella medesima maniera, e colla stessa felicità, con cui era penewato nella città.

VI. BOIS, (Filippo du ) nato nella diocesi di Bayeux, dottore della Sorbona, bibliotecario di le Tellier arcivescovo di Reims, morì nel 1703. Si hanno di lui : I. Un Casalogo della biblioteca, affidata alla sua custodia, 1693 al Louvre in f. II. Un' edizione di Tebullo, Catullo e Properzio in 2 vol. in 8°. ad ufo del Delfino 1685. III. Un' edizione delle opere teologiche di Maldonato, Parigi 1677 in f. La lettera dedicatoria e la prefazione, nelle quali ha fatto un'apologia de' costumi e della dottrina di questo gesuita, mancano in molti esemplari.

VII. BOIS, (Guglielmo du ) o piuttosto DUBOIS, cardinale, arcivescovo di Camprincipale e primo ministro di stato. nacque a Brieve la-Gaillarde nel basso Limosino da uno speziale. Fu dapprima lettore, indi precetttore del duca di Chartres, di cui ottenne la confidenza, servendo a' di lui piaceri. Ebbe l'abbazia di S. Giusto nel 1693 in ricompensa d'aver persuaso al suo allievo di sposare Madla di Blois. L'autore delle Memorie di Maintenon dice, che a-. vendolo proposto Luigi xIV al P. de la Chaise, questo gesuita gli rappresentò, che

dи

du Bois era dedito alle femmine, al vino ed al giuoco. Questo può essere, rispose il Re; ma ei non s'impegna, non si ubbriasa, nè perde giammai. Tali parole possono caratterizzare l'ab. Du Bois, ma per verità non vi si riconosce Luigi xIV. Lo stesso autore fa dire al nostro abbate: il giorno, in sui ie sard prese farà quello della mia prima comunione. E' credibile, che questa sia una calunnia ¿ èd ecco ciò che può aver dato luogo ad una tale ciarla. In contingenza che l'ab. Dubois trovavasi assente, per essersi portato alla sua ordinazione nel 1720, venne chiesto ad un buffone di corte, ove foss'egli andato; al che rispose, essersi recate a far la prima sua comunione a Cantalupo presso Triel. Checchè ne sia, l'ab. Du Bois giunse a coprire i posti più importanti. Fu consigliere di stato, ambasciatore ordinario e plenipotenziario del Re di Francia in Inghilterra l'anno 1715, arcivescovo di Cambrai nel 1720, cardinale nel 1721, e primo ministro di stato nel 1722. Nell' anno stesso fu ricevuto dall'accademia Francese, onorario di quella delle scienze e delle belle-lettere. Fontenelle, che aveagli già detto in proposito della sua nomina al

cardinalato, sollecitata da vary Principi, ch' egli era sembrato essere il prelato di tutti pli stati Cattolici, e il ministro di tutte le Corti, gli disse nel riceverlo all' Accademia: Voi vi ricorderete, che i mies voti vi chiamavano qua de lungo rempo, prima che vi poteste recare tanti titoli. Niuno sapeva meglio di me, che vi avreste recati quelli, che noi preferiamo a tutti gli altri. Non lo lodaron meno Voltaire, la Motte ed altri spoeti; e se venne lacerata la sua memoria dopo morte, fu, secondo l'usanza, incensato mentr'erain vita. Ebbe molta parte a tutte le rivoluzioni della reggenza; ed egli fu, che portò il duca d' Orleans a non sottomettersi ad un consiglio di reggenza. Segui la di lui morte il di 10 agosto 1723 in età di 67 anni, prodotta da suoi disordini. Il suo magnifico Mausoleo, che vedesi nella chiesa di S. Onorato a Parigi, è uno de' capi d'opera di Coustou: Et disticere, ut nos , marmora falfa loqui : Venne coniata dopo la di lui morte una medaglia in suo onore. Da una parte era la di lui effigie, dall' altra un albero rovesciato dalla tempe: sta, con queste parole all'intorno: Visa est, dum stetit; minor. Ben diverso su l'Epi-

tafio, che gli venne composto dalla satira; e considerando i mezzi del suo innalzamento, e i talenti che sviluppò ne' suoi posti, meritava forse l'uno e l'altro. Molti ( dice l'ab. di S. Pietro ne' suoi Annali Politici ) furono sorpresi della grandezza e celerità della sua fortuna, specialmente quando sovvenivansi della nascita e de'vizi di lui. Ma non riflettevano, ch'egli aveva molto talento per conoscere il debole degli uomini, e molta abilità a prenderli per questo verso. Non riflettevano, ch'ei non dormiva quasi niente, che leggeva pochissimo, che non amava la tavola, nè la conversa. zione; e che per conseguenza aveva quattro volte più tempo degli altri per pensare continuamente ad accrescere la sua fortuna, per prevenire gli ostacoli, che aveva da terrere, e per cercare i differenti mezzi, onde superarli. Non pensavano, che un focoso ingegno, il quale abbia più ozio di un altro, e che non abbia in vista se non un solo fine. trova venti volte più di ripieghi per arrivarvi; e che chi non ha në amicizia, në gratitudine, ne probità, non viene trattenuto ne' suoi progetti, come un uomo giusto. Non osservavano, che un

ambizioso la di cui fortuna dipende da un sol uomo, cui sta sempre intorno, e che fa attorniare dalle sue spie, può giugnere ben presto al suo fine, qualora non mai si stanchi, soffra tutto con pazienza, e voglia risolutamente: qualora possa e soprattutto attraversare nell'animo del suo padrone, o a forza di porli in derisione, o col mezzo di calunnie, tutti coloro, che potrebbero approssimarglisi -Se que', che sono rimasti sorpresi della sua fortuna, fatte avessero tali riflessioni, avrebbero veduto, che secondo le leggi ordinarie della provvidenza era impossibile, che l' ab. du Bois non disponesse di tutta l'autorità del reggente. Ma dopo tutto ciò fu egli più selice di un altro? No: poiché diceva sovente a Fontenelle, che procutava di consolarlo della di lui elevazione, ( Ved. questa parola ) vorres starmene a Parigi in un quinto piano con und governante, e 500 scudi di rendita. Ecco lo stato di quest'uomo agitato da una continua febbre di ambizione, incapace di gustare i divertimenti e i piaceri ordinari dioso o ridicolo agli occhi del suo padrone, che prendevasi giuoco del suo ministro nell'atto stesso, in cui impiegavalo. Quanto profittar

tar dovrebbero di tali esempi glie sopravvisse al marito. que', che giacciono in bassa fortuna , per godere tranquillamente della loro mediocrità. Aggiugniamo coll'ab. di S. Pietro, che questo porporato fece molto male al regno, persuadendo al suo padrone,, che non vi era nè " probità negli uomini, nè " virtù presso le femmine; e , che nel ministero bisognava " preferire gl' ingegni furbi e " fecondi di ripieghi agli uo-" mini retti e giusti " Duclos pretende, ( e non vi è fatica a crederlo ) che il Reggente non provasse alcun dispiacere per la morte del ministro, che avea voluto insinuargli tali principi. " giorno, dic egli, che gli si " fece l'operazione, l'aria " sommamente calda minac-🙀 ciava burrasca. Questo Prin-" cipe non pote ritenersi dal dire. Spero, che questo tem-" po farà partire il mio buffo-" ne . Godeva Du Bois alla " sua morte due milioni di ., rendita senza calcolare il " denaro contante e un'im-" mensa suppelletile ". Queste particolarità sembrano più vere, di quanto viene aggiunto da Duclos, ch' erasi maritato giovine in un villaggio del Limosino con una vezzosa contadina: che la miseria li separò, e che la mo-

Questo ci sembra un aneddoto inventato a capriccio. Dubois prese la tonsura assai di buon' ora; fu educato merce una borsa o sia un posto gratis in un collegio; e passò giovinetto a Parigi. În qual tempo avrebb' egli contratto un tale matrimonio? Come mai il vescovo Diocesano, che ne sarebbe stato consapevole, 2vrebb' egli permesso, che entrasse nello stato ecclesiastico? Senza dubbio si è confuso qualche passaggiero intrigo amoroso con una unione legittima. All'incontro quando un uomo è stato libero nella sua maniera di pensaré e ne' suoi costumi, adottansi facilmente tutti eli scandalosi racconti, che di lui si spacciano. Ma convien rispettare la verità " anche parlando di coloro, che non hanno rispettata nè la virtà, nè la decenza, nè il publico. Ved. DESTOUCHES, MASSILLON , MONGAULT , IV. NOAILLES, FILIPPO NUM-2Z e XIII. INNOCENZO .

VIII. BOIS DE LA PIER-RE, (Luigia Maria du ) nata nel 1663 nel castello di Courteilles nella Normandia, morta il 14 settembre 1730, aveva talento per la mesia : il suo stile in prosa è elegante, e degno de' buoni scrittori. Ha composta l' Istoria

del Monisteto della sede di Dio, e di quello della casa dell'Aquila. Radund altresì varie Memorie, per servire alla stotia di Normandia.

BOISARD, Ved.BOIZARD. BOISDAUPHIN, Ved.LA-VAL. n.III.

BOISGARNIE, Ved.CHA-UMONT n. II.

BOISGUILLEBERT,

Ved. PESANT (le)

BOISMONT, ( Nicola Thirel de ) uno de' 40 dell' accademia Francese, ab. di Grestain, anziano vicario-generale di Amiens, canonico onorario della chiesa metropolitana di Roano, predicatore ordinario del re, dottore in teologia della casa di Navarra, morì a Parigi il 20 Dicembre 1786 di 71 anno. Sono noti al publico i suoi talenti per l'eloquenza sagra, mercè la stampa d'un Panegirico di S. Luigi, e di tre orazioni funebri, l' una del Delfino, l'altra della regina consorte di Luigi xv, la terza di questo medesimo sovrano. La fecondità delle idee, i movimenti e la rapidità dello stile, la nobiltà e la vivacità delle immagini, la filosofia e il sentimento, tutto concorre a distinguere questi quattro discorsi. In quelli, ne'quali il soggetto gli somministra poca materia, l'ora-11.4

tore supplisce a tale sterilità, a forza di arte e d'ingegno; ma questi sforzi vi si fanno un pò troppo sentire, e le persone di gusto gli hanno rimproverato troppo apparecchio, troppe antitesi, troppa affettazione di bello spirito. Questo difetto dà a vari pezzi delle sue orazioni funebri un'aria manierata ed uniforme, che talvolta ne offusca le bellezze.

BOISMORAND, (l'Abb. Chirone di ) nato a Quimper verso il 1680, fu Gesuita lungo tempo, e morì a Parigi nel 1740 cinto d'un ispido cilicio, dopo d'essere stato uno de'più grandi spergiuri, e de' più viziosi giuocatori di Francia. Dopo aver esaurita la sua borsa al giuoco, uno de'suoi sollievi era di scaricare contro i gesuiti, suoi antichi confratelli, ingiuriosissimi opuscoli, che publicava senza il suo nome . Andava nel tempo stesso ad esibirsi a quei medesimi, che aveva oltraggiati, di confutare le ingiurie, sparse in copia contro di essi, e realmente le confutava, riportandone buone ricompense. Questo picciolo raggiro, il quale forse non è che una novelletta inventata a capriccio, fu scoperto da' Gesuiti, che credettero dover dissimulare con un uomo, la

di cui penna era formidabile. In effetto l'ab. Boismorand aveva molto talento, ed una fantasia vivace, forte e feconda. Abbiamo di lui molte Memorie per affari spinosi e celebri. Ve n'ha tre o quattro, che paragonansi a quanto si è fatto di più eloquente in tal genere. Molti scrittori gli attribuiscono le Memorie della corte di Filippo Augusto, note sotto il nome di Modla di Iustan

di Madla di Lussan. BOISROBERT, (Francesco le Metel di ) dell' accademia francese, al di cui stabilimento contribuì non poco, abbate di Châtillon su la Senna, era nato a Caen l'anno 1592, e morì nel 1662. Era uomo di gioviale conversazione. Sapeva a memoria molte novelle del Boccaccio e di Beroaldo, e specialmente il Mezzo di pervenire di quest' ultimo. Nutrita di buon' ora la sua fantasia colla lettura di tutti gli autori faceti, fornivagli il mezzo di divertire, e di far ridere. Citois, primario medico del cardinale di Richelieu era solito dire a questo ministro: Monsignore, inutili sono tutte nostre droghe, se non vi frammischique una dramma di Boisrobert. Il cardinale non potea far a meno delle di lui facezie, e tenealo pel suo

bell' ingegno insieme è pel suo buffone. Essendo Boisrobere caduto in disgrazia, stimò ricorrere a Citois, che appiedi della memoria presentatagli, scrisse a foggia di medica ricetta, RECIPE BOISRO-BERT; e questa inezia gli se ottenere d'esser richiamato. Il gusto dalla buffoneria fu in esso costante sino alla morte. Veniva pressato 'nell' ultima sua malattia, acciocchè facesse venir un confessore: sì, voglio bene, diss' egli, che si vada a cercarmene uno; ma che però non sia un Giansenista . . . Ma è egli da credersi ciò, che riferisce Niceron? che avendo trovato un uomo mortalmente ferito su d' una strada, tutta l'esortazione. che fecegli, fu di dirgli: Amico mio, pensate a Dio, dite il vostro BENEDICITE. Simili racconti, inventati dai nimici dell'autore, non dovrebbero aver luogo nella sua storia . Di Boisrebert si hanno : I-Diverse Poesie; la prima par-1647 in 4°; la seconda 1659 in 8°. II. Varie Lettere in una Raccolta di Fares in 8°. III. Delle Tragedie, Commedie e Novelle, che portano il nome di suo fratello Antonio le Metel signore d' Ouville : ( Ved. OUVILLE ) . IV. Istoria Indiana di Anassandro ed Orosia 1629 in

s°. V. Novelle Eroiche 1627 in 8°. I di lui Componimenti Teatrali, applauditi dal cardinale di Richelieu, e da alcuni suoi adulatori, restano oggi sepolti nella polvere. Malleville in un suo Rondò, o sia componimento a ritornello, lo ha ben dipinto e caratterizzato. Per altro, sebbene ei fosse amante delle femmine, della crapola e del giuoco, era nondimeno d'un' indole benefica, ed il suo maggior piacere era di far servi-

gio a' letterati,

BOISSARD, (Gian-Giacomo ) nato a Besanson il 1528 e morto in Metzli 30 ottobre nel 1602, di anni 74, fu erudito ed appassionato antiouario. Scorse l'Italia e varie delle sue isole, la Grecia e l'Alemagna, perraccogliere gli antichi monumenti, sparsi in queste diverse regiomi. Da per tutto osservò con molta attenzione tutto ciò, che potea trovarvi in tal genere, facendone annotazioni perticolari, e prendendone i disegni. Merita d'esser riferito ciò, che gli avvenne in tale proposito nel giardino ( o sia Villa, come chiamasi in Roma ) del cardinal Carpi. In questa villa posta al Monte Quirinale, e piena di antichi marmi, essendo ega entrato un giorno con vari suoi amici

per visitarla, restò sì incantato alla vista di tanti oggetti così soddisfacenti per un antiquario, che allontanatosi destramente dalla compagnia, si nascose in un schetto, sinchè tutti se ne fossero usciti. Chiuse che furone le porte, cominciò a riandar tutto a suo bell'agio, ed impiegò il resto del giorno a copiar iscrizioni, e a disegnar monumenti: esercizio, da cui non desistette, se non giunta la notte, e che prontamente riassunse al comparire del nuovo giorno. La mattina stessa calato il cardinale nel suo giardino, vi trovo Boisfard, occupato nel predetto travaglio, e fu curioso di sapere come fosse colà entrato; onde avendogli egli raccontata naturalmente la cosa com'era seguita, il porporato ne fu sì commosso, che ordino, che gli venisse apprestata buona collazione, e gli diè licenza di copiare e disegnare tutto ciò, che troverebbe di raro nel di lui palazzo. Boissard aveya radunato con molta fatica gran numero di antichi monumenti, che avea lasciati a Mont-Beliard presso una sua sorella, ma li perde quasi sutti, quando i Lorenesi diedero il guasto alla França-Contea. Le sue principali opece sono: I. Theatrum

Vita humana, Francfort 1592 al 1598 quattro parti in 4°. Sorto questo titolo singolare celi ha raccolte le Vite di 198 Personaggi illustri, o almeno da lui creduti tali, con i loro ritratti in rame, incisi da Teodoro de Bry. Quest' opera è quella stessa, che poi colla Seba/liano continuazione di Turchio fu ristampata col titolo di Biblioteca Chalcographice, Heildelberga 1669 vol. 2 in 4°. II. De Divinatione, O Magicis prastigns, Opera postuma impressa in Oppenheim in f. III. Emblemata, Francfort 1593 in 4°, con figure incise dallo stesso Bry. IV. Topographia Urbis Roma, o sieno le Antichità Romane. raccolte in 4 volumi in f., e divise in sei parti, di cui le tre prime uscirono alla luce nel 1597, la quarta nel 1598, la quinta nel 1600, e la sesta nel 1602 : opera arricchita di stampe, incise dal medesimo Bry e da' due suoi figli. In tutti i noverati scritti trovansi varie cose, che non s'incontrano altrove. Anche le Inscriptiones antique totius orbis Romani del Grutero, Amsterdam 1707 tom. 2 in f. sono arricchite cum Tabulis aneis a Boissardo confectis.V. Varie Poesie Latine in 8°, inserite anche dal Grutero nella Raccolta intitolata: Deli-

zie de' Poeti Francesi, onde se non sono di grand'eleganza, neppur meritano il dispregio, in cui taluno le ha poste. VI, Parnassus Biceps.

Francfort 1627 in f.

BOISSAT, (Pietro di ) nativo di Vienna nel Delfinato; chiamato nel suo paese Boissat lo Spirito, prese successivamente il collarino e la spada, e poi lasciò l'uno e l' altra. Alcune bastonate, che ricevè per aver tenuti certi discorsi liberi alla contessa di Sault, lo fecero rientrar in se stesso. Cominciò a trascurar i suoi capelli, si lasciò crescere la barba, si vestì rozzamente, si pose a far de' catechismi su gli angoli delle strade, ed ando pure in pellegrinaggio. Essendosi presentato in quest' arnese alla regina Cristing di Svezia, quando passò a Vienna nel 1656, ed in vece d'un discorso avendole fatta una predica, intorno il giudizio di Dio, Cristina disse : questi non è punto quel Boissat, ch'io conosco; questi à un predicatore, che usurpasi il suo nome; nè volle più vederlo. Morì Boissat nel 1662 in età di 68 anni, ed era dell'accademia francese. Di lui si ha la Storie Negropontica, ovvero Gli Amori d'Alessandro Castriot 1631 in 8°, romanzo tradotto dali' Italia-

mo, che alcuni letterati stimano per le avventure, le situazioni ed i sentimenti : ma che oggi non leggesi più. Si hanno pure del suo vari Componimenti in presa ed *an versi*, stampati sopra fogli volanti, e di cui se ne sono Taccolti alcuni esemplari in un volume in f. Comeche l'ab. d' Artigni dia molto vanto a queste produzioni, in realtà però la sola rarità forma tutto il loro merito. L'autore aveane fatte tirare 1200 copie, che non volle dar fuori. e nel suo testamento lasciolle a titolo di legato all'Ospitale di Vienna. Madamigella di Boissat sua figlia le fece mutilare. Nel 1720 se ne venderono 150 esemplari, ed il resto fu rilasciato agli speziali, per li quali talvolta Boissat avea travagliato. Egli publico altresì la Storia di Malta, e dell' ordine de' Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, scritta da suo padre, di cui si hanno due edizioni di Parigi in f. con varie aggiunte, rami e carte, l' una del 1643, l'altra del 1659, ch'è la migliore.

BOISSIERE, (Giuseppe de la Fontaine de la ) prete dell'Oratorio nato a Dieppe, e morto in Parigi nel 1732, in età molto avanzata è noto per li suoi Sermeni, in cui

trovasi un'eloquenza assaì pizcevole, e talvolta troppo fiorita. Essi furono publicati in Parigi nel 1730 e 1731 in 6 vol. in 12. Uscì pure nel 1731 in 8° una di lui Raccolta di Lettere intorno i Maleficj ed il Sortilegio, in risposta alle lettere del sig. di S. Andrea. Veggasi anche MALEZIEN verso il fine.

BOISSIEU, (Dionigi di Salvaing di) primo presidente della camera de' conti del Delfinato, oratore di Luigi XIII nell'ambasceria del maresciallo di Créqui a Roma nel 1653, morì il 4683 in età di 83 anni. Di lui si hanno: I. Un Trattato dell' uso de Feudi e de Diritti di Signoria nel Delfinato, Grenoble 1731 in f. II. Diverse opere in versi ed in prosa,raccolte a Lione il 1622 in 8° sotto il titolo di Miscella . III. Silvæ septem de totidem miraculis Delphinatus, Lione 1661 in 8°. Queste pretése meraviglie in realtà non sono sembrate che cose affatto ordinarie a que', che le hanno examinate con attenzione.

BOISSY, (Lodovico di) nacque a Vic nell'Auvergna l'anno 1694. Dopo aver portato qualche tempo il collarino, si applicò al teatro sì francese, che italiano. Da principio sè rappresentare una

tragedia di Admeto ed Alceste, che fu fischiata. Veggendo, che Melpomene non gli era favorevole, si rivolse dalla parte di Talia, e vi riuscì. L'accademia Francese lo aggregò tra i suoi soci nel 1741. e quattro anni appresso egli ebbe il privilegio del Mercurio di Francia. Morì nel 1758 di anni 64. Il suo TEATRO è in 9 vol. in 8°, ed i migliori suoi pezzi sono; I. L' Impaziente in 5 atti ed in versi, ove havvi del buon comico. II. Il Francese in Londra di un atto solo, ed in prosa, è uno di que' piccoli drammi, che hanno de'difetti e delle grazie, ma che la platea vede con piacere. L autore non avea conosciuto gl'Inglesi se non nello Spettatore; ed il componimento è una specie di caricatura, ma vi è da ridere. III.Le Apparenze ingannatrici di cinque atti in versi: havvi della facilità nel verseggiare non men che nel dialogo, della finezza nelle moralità, dell' ingegnoso nell' espressioni; ma pecca ne' caratteri. Ciò non ostante alcuni critici giudicano, ch'essa meriti la preferenza sopra l'altre di lui commedie . IV. Il Ciarlone, di un sol atto in versi, una delle migliori composizioni di Boissy, bene scritta, che offre Tom. IV.

accidenti veramente comici, ed in cui il personaggio principale è introdotto con precisione, e vi si sostiene dal principio al fine. V. La Sorpresa dell' Odio 'in 3 atti in versi, ove trovansi alcune scene ben dirette, ed alcuni passi graziosi. VI. Il Conte di Neuilli di 5 atti in versi armoniosi ed andanti; quest' è un componimento nel genere comico lagrimoso, anzi lagrimosissimo. VII. La \*\*\* componimento senza titolo in tre atti in versi. Vi sono alcune scene piacevoli, vi si vede dell' ingegno, del buon comico; ma il piano ha assai del bizzarro, e lo stile è negletto, &c. Il principal merito di Boissy era di porre sul teatro le novità ridicole; le sue rappresentazioni sono la Gazzetta delle mode. Tra un numero troppo grande di ritratti se ne trovano alcuni assai bene eseguiti, vi sono certi tratti singolari, ed alcuni versi ingegnosi e formati; ma ei peccava sovente pel piano e per l'intreccio. Il suo talento era più epigrammatico, che comico. Si hanno pure di lui tre pieeioli Romanzi satirici ed osceni, che non meritano punto d'esser tratti dall'obblio. Assai ricercato fu il Mercurio di Francia, quand' ei ne avea la direzione: gli diede un metodo nuovo; e, sebbene inclinato alla satira, lodava tutto senza distinzione.

BOISSY, Ved. GOUFFIER. I.BOIVIN, (Francesco di) barone di Villars fu segretario del maresciallo di Brissac, e l'accompagnò nel Piemonte sotto Enrico II. Abbiamo di lui l'Istoria delle guerre del Piemonte dal 1550 sino al 1561, Parigi 2 vol. in 8°. Questa storia non è nè elegante, ne esatta; ( Ved. CHARRI) ma è buona consultarsi circa le imprese, di cui egli stesso fu testimonio. Boivin cesso di vivere in età decrepita nel 1618, e la sua Storia, continuata da Cl. Malingre, comparve nel 1630.

II. BOIVIN, (Giovanni) professore di lingua greca nel collegio reale era nato in Montreuil l'Argile Chiamato a Parigi da suo fratel maggiore, fece ben presto grandi progressi nelle lettere, nelle lingue e specialmente greca. Morì nel 1626 in età di 64 anni membro dell'accademia Francese, di quella delle belle-lettere, e custode della biblioteca del Re di Francia. Profittar seppe di questo tesoro letterario, e ne ricavò molto estese cognizioni . Aveva tutte le qualità, che si desiderano in un uomo dotto.

Dolci costumi, ed una semplicità, che amasi nelle persone di talento ancor più che nelle altre, ma che non sempre in esse ritrovasi. Di lui si hanno: I. L' Apologia di Omero circa lo scudo di Achille in 12. II. La Traduzione della Batracomiomachia d'Omero, o sia Il Combattimento de' l'opi e delle Rane, in versi francesi, sotto il suo nome latinizzato in Biberimero. III. L' Edipo di Sofocle, e gli Uccelli di Aristofane, tradotti in francese in 12. IV. Varie Poesie greche, in cui tanto più ammiransi la delicatezza, la dolcezza e le grazie, in quantoché sono opera d'un Francese'. V. L'edizione dei Mathematici Veteres 1693 in VI. Una Vita latina di Claudio le Peletier in 4°, scritta in uno stile un pò troppo Traduziogonfio. VII. Una ne della Storia Bizantina di Niceforo Gregoras, esatta, elegante ed arricchita d'una prefazione curiosa e di note piene d'erudizione.

Luigi Boivin di lui fratello, che abbiamo accennato al principio dell'articolo, era morto nel 1724 di 75 anni Di costui si hanno diverse Memorie tra quelle dell'accademia delle Iscrizioni, di cui era membro. Questi era d'un carattere tutto diverso da quello del suo fratello minore. Dipingesi egli stesso per uomo d'un umore selvaggio, franco sino alla rusticità, fiero sino all'indipendenza, titubante ed incerto, che ambiva di saper tutto, e che dava un nome onorevole a tutt'i suoi difetti.

BOIZARD, (Giovanni) consigliere nella corte delle monete di Parigi, fu incaricato nel 1663 e 1664 di far il saggio delle monete. Compose un buon Trattato sopra questa materia in 2 vol. in 12, di cui fu proibita la ristampa, perchè contiene un trattato della Lega, che non si è voluto, che passi a cogniziene del publico. Quindi un tale libro, impresso a Parigi nel 1711, è piuttosto raro. Ve ne sono degli esemplari colla data del 1714; ma sono pur essi della medesima unica edizione. L'autore morì alla fine dell' ultimo passato secolo.

BOL, (Giovanni) pittore Fiammingo nativo di Malines, morto nel 1593 in età di 60 anni, riuscì particolarmente nelle pitture ad acquerella, nella miniatura e ne' paesaggi.

Antonio ) nato in Roma di civile famiglia, ivi lasciò di vivere nel 1750 in avanzata età. Fu uomo versatissimo

pelle scienze e nelle lingue, e massime nell' ebraica, di cui in concorrenza di molti valentuomini fu prescelto scrittore nella Biblioteca Vaticana sotto il ponteficato d' Innocenzo x11. Ebbe altresì varie altre incombenze, relative a tale sua singolare abilità, e le disimpegnò con onore, onde ottenne poscia un canonicato in S. Maria di Trastevere. E siccome tenne ancora per più anni la carica di Custode de' sacri cimiteri, così compose un'opera intitolata, Osservazioni sopra i Cimiteri de' SS. Martiri O'c. aggiuntevi / alcune Riflessioni pratiche sopra il culto delle sacre reliquie, che venne stampata presso il Salvioni 1740 vol. 2 in f.

\*\* BOLDONI, (Sigismondo) nativo di Milano, morì in età di soli 33 anni in Pavia, ov'era pubblico lettore di Filosofia, nel 1630. Fu nomo di molto grido al suo tempo per la vasta sua erudizione, e per la profonda cognizione, che aveva nelle lettere greche e latine. Fra i molti şaggi, che del suo felice ingegno diede alle stampe con alcuni volumi di Discorsi, Orazioni e Lettere latine, scrisse altresi un Poema sulla Caduta de' Longobardi in venti canti, che fu poi finito e publicato dal P. Gian-Nicolò

M 2 Bar-

Barnabita di lui fratello nel 1636. Alcune opere di questo non ispregevole poeta sono state di fresco stampate circa il 1775 in Avignone, coll'aggiunta di più cose inedite per cura dell' Em. Sig. cardinale

Angelo M. Durini .

BOLENA, OBOLEYN (Anna ), che alcuni co'Francesi chiamano BOULEN O BUL-LEN, figlia di Tommaso di Boleyn gentiluomo d'Inghilterra, passò in Francia con Maria moglie di Luigi XII. Fu indi damigella d' onore della regina Claudia, che la cedè alla duchessa d'Alençon poi regina di Navarra. Al ritornar che fece in Inghilterra, vi portò un ardente gusto per li piaceri e per la civetteria; una conversazione amena, sostenuta da molta giovialità, e da maniere libere e . lusinghiere, che altamente celavano una profonda dissimued una smoderata lazione ambizione. Non era ella veramente di una beltà perfetta; ma le sue grazie ed i suoi vezzi fecero obliare i difetti della di lei figura. E' stato scritto, ch'ella avesse sei dita nella mano destra, un tumore nel seno, ed un sopraddente; fatto si è che Enrico VIII la mirò, e non se ne avvide punto. Egli dichiarò i suoi sentimenti amorosi, ed Amia

sulle prime ne parve più offesa, che lusingata. Questa ritenutezza, che non si aspestava dal Principe, irritò più vivamente la sua passione, e d'allera in poi non pensò che a ripudiare la propria consorte, per isposare la favorita. (Ved. BARTON) Avendo ricusato Clemente vII di accordargli il divorzio, il matrimonio si fece segretamente nel di 14 novembre 1532. Rolando Lée, nominato al vescovato di Conventri . (al quale Enrico diè ad intendere, avergli permesso il papa di abbandonare Caserina di Aragona, e di ripigliare un' altra sposa, purchè ciò seguisse senza scandalo) loro diede la benedizione nuziale in presenza di alcuni fidi testimoni. Dapprima restò la Bolena unicamente qualificata col titolo, conferitole di matchesa di Pembrock; ma poscia essendo divenuta incinta, fu dichiarata moglie e regina nel 1533. Il suo ingresso in Londra fu magnifico. Quell' aria di civetteria, che avea appresa alla corte di Francia, non abbandonolla punto sul trono d' Inghilterra. Venne accusata di tenere vergognose e ree corrispondenze con diversi de' suoi domestici, con Lord Bochefort suo proprio fratello, ed anche con uno de' suoi musici

sici. Enrico VIII, che dopo aver amata perdutamente per qualche tempo la sua Bolena, ed essersi lasciato da essa predominare, si era poi invaghito con sommo trasporto di Giovanna Seymur, non durd fatica a credere, che la prima si fosse renduta colpevole di tante esecrabili disonestà. La fece condurre alla torre, e sottomettere agl' interrogatori, e tutte le di lei risposte si restrinsero a' dire, ch' ella era trascorsa in parole libere, ed a trattare con troppa famigliarità ; ma che del resto la sua condotta era sempre stata innocente. Que', che venivano indiziati per di lei amanti, diedero pure le medesime risposte, all'eccezione del musico Smeton, che colpito dal timore, o strascinato dalla forza della verità, confessò d'aver violato il talamo del suo Sovrano. Tutti furono condannati alla morte: Roshefore decapitato, ed il musico appiccato. Enrico, volendo togliere alla sua sposa la consolazione di morir regina, fece pronunziare una sentenza di divorzio, anzi di totale nullità del suo matrimonio, sotto il vano pretesto, ch'ella fosse già maritata con milord Percy, prima di dare a lui la mano. S'indusse Anna ad accordare, che ciò fosse vero, sulla speranza, che mercè una tal confessione salverebbesi dal supplizio del fuoco, cui veniva destinata, e non avrebbe a soccombere, che al taglio della testa. Prima di salire sul palco scrisse ad Enrico una lettera piena di nobili sentimenti: Voi m' avete sempre innalzata di grado in grado, gli diss' ella ; di semplice damigella mi face/te marchesa di Pembrock, di marchesa regina, ed ora di regina volete farmi santa. Avea colmato di beneficenze una quantità di cortigiani, che la pagarono d' ingratitudine nella sua disgrazia. Morendo rascomando ad Enrico VIII Elisabetta la sua figlia.,, Cony tinuò essa sino alla fine ., (dice l'ab. Millot) le sue " proteste d'innocenza, e ri-. cevè il colpo della morte " con intrepida fermezza ". Ciò seguì il 19 maggio 1536. Alcune ore prima di sua morte disse, che si consolava, poiche il carnefice era destro, ed esta aveva il collo piccolo; e nel tempo stesso vi portò la mano, e si pose a ridere. Questo scherzo in un momento sì funesto non proverebb' egli forse, che l'avvicinarsi del supplizio le avea cagionata alienazione di mente? L'amore l'avea posta sul trono; l' amore ne la discacció. Nulla M 3

v'ha di più opposto, quanto i giudizi portati dalli diversi scrittori relativamente a questa celebre femmina. Pretendesi da taluni, che, quando Enrico VIII s'invaghì di essa, Francesco I avesse già goduti i di lei favori, non altrimenti che vari suoi cortigiani, e che però si chiamasse in Francia la mula del Re e la Chinea d'Inghilterra. Altri storici (e tra di essi M. du Radier, che la giustifica nel vol-IV de'suoi Aneddoti delle Regine di Francia) hanno posta la maggior parte di questi fatti nel novero de' racconti satirici., Questa celebre don-, na (dice parimenti M. Mil-, lot ) è un mostro sotto la , penna degli scrittori cat-, tolici, ed è virtuosa ed ir-,, riprensibile sotto quella de' Protestanti; come se la sua , buona o la cattiva condot-" ta importassero molto all' onore dell'una o dell'altra " Religione. Così giudica or-33 dinariamente lo spirito di 20 partito. Se si attende alla , verosimiglianza ed alle pro-, ve, se si riflette sul carat-, tere del suo barbaro mari-, to, essa sembrerà piuttosto innocente che rea . Enrico, , (giusta il divisamento di 5, M. Hume ) fece in certa " mahiera la di lei apologia, , sposando Giovanna di Sey-

" mour un giorno dopo l' ese-" cuzione. Nulla pareva di " gran prezzo a questo prin-" cipe per soddisfare una fu-" riosa passione ". Sembra nondimeno, che Anna Bolena avesse somministrati ella stessa al suo sposo li motivi, onde accusarla, con quelle maniere libere, che possono bensi conciliarsi coll' onore, ma che hanno un'apparenza di civetteria, e talvolta di vizio. Convengono i di lei apologisti medesimi, che la sua vanità non era insensibile al piacere di ricevere omaggi. L' indiscreta sua giovialità lasciavala talvolta trascorrere in pericolose imprudenze. La gelosia del marito, la malvagità de' cortigiani facilmente convertivano queste imprudenze in delitti; soprattutto quando la principessa accusata, pria di salire sul trono. avea dato più d'un motivo di maldicenza. ( Ved. l'articolo di ENRICO VIII ) Sandero pretende, che Anna Bolena fosse figlia dello stesso Enrico VIII, " perchè il re " essendosi innamorato di Ma-" dama di Boleyn, relegò il " marito in Francia in quali-" tà di ambasciatore, ed An-, na Bolena nacque due anni " dopo la partenza di Tom-" maso, ond' ella non poteva ., essere di costui figlia ,. Ma

Sandero sembra troppo appassionato contro Enrico villed Anna Bolena, perche non possa prestarsi fede a tutto ciò; che ne dice.

BOLESLAO i, primo re di Polonia, succede nel 969 a suo padre Micislao. L'imperator Ottone 111 gli conferì il titolo di re, e libero nel 1001 il di lui paese dalla dipendenza dell'impero. Bolestao era dotato di grandi qualità. Vinse i popoli della Moravia, e rendetteli tributari. Non avea in veduta che la religione e il bene de' suoi stati. Morì nel 1025.

BOLESLAO II, Ved. I. STANISLAO (Santo).

BOLESLAO III, Ved. JA-

ROPOL .

BOLLANDO, (Giovanni) nacque in Tillemont ne'Paesibassi il i 3 agosto 1596. La compagnia di Gesù, di cui avea vestito l'abito, lo scelse per eseguire il gran disegno, che aveva già avuto il P. Rosweide, di raccogliere tutt' i monumenti, che servir potessero a comprovare le vite de' Santi; sotto il titolo di Acta Sanctorum. Dotato era Bollando della sagacità erudizione e zelo negessari per tale impresa. Nel 1643 si videro comparire i Santi del mese di gennajo in 2 vol. in f.; e nel 1658 que' del mese

di febbrajo in tre volumi. Aveva egli cominciato il mese di marzo, quando morì nel 1663, a' iz settembre di anni 70; il che fece dire al P. Rapin:

Bollandus sacrum fastis dum

scriberet annum,

Mors imperfectum barbara

rupit opus :

Il P. Henschenio di lui compagno fu il suo continuatore, e fu ancora meno disposto di lui ad accreditare le tradizioni popolari. Gli venne dato per socio il P. Papebrockio, uno de' più degni successori di Bollando, comunemente denominati Bollandisti . Quest' opera immensa contiene attualmente 47 vol. in f., l'ultimo de quali comprende il principio del mese di ottobre. I- mesi gennajo, febbrajo, marzo ed aprile hanno tre volumi per ciascuno, maggio ha 6 vol., a' quali si è aggiunto per settimo il Propuleum ad Acta Sanctorum, ch' è una storia de' Papi; giugno e luglio hanno sette vol. per ciascheduno; agosto ne ha 6; settembre 8; vi si aggiugne il Martirologio d'Usuard, Anversa 1714. Si è paragonata questa raccolta ad una rete, che prende ogni sorta di pesci. Vi si trovano tutte le leggende, vere, dubbie o false. I dotti collettori discu-M

tono la maggior patte de' fatti, e separano l' Istoria de' Santi dalle favole, onde l' ignoranza, e talvolta la cupidigia aveanla involta. Bollando, il padre di cotal compilazione, era meno buon critico che i suoi continuatori. La collezione de' Bollandisti, interrotta per la soppressione de' Gesuiti, su ripigliata nel 1779 per ordine dell' Imperatrice-regina . Ne comparve già il 4° vol. di ottobre nel 1781, onde in oggi tutto il complesso opera oltrepassa i 47 volumi.

BOLLINGBROKE, Ved.

**BOLLYNGBROCKE** .

BOLOGNA, (Giovanni di) nativo di Dovai, discepolo di Michel-Angelo, ornò la piazza di Firenze, d'un bel gruppo, rappresentante il Ratto d'una Sabina. Si ha pure di lui il Cavallo di Enrico il grande, che vedesi sul Ponte nuovo a Parigi. Morì in Firenze verso il 1600.

BOLOGNA, (S.Martin

di ) Ved. PRIMATICE.

BOLOGNESE, (il) Ved: GRIMALDI e GIOVANNI num.

LXXVII.

\*\*BOLOGNETTI, Francesco) senator Bolognese, rinomato poeta del secolo xvt, è autore d'un poema eroico intitolato il Costante, del quale uscirono i primi otto can-

ti in Venezia nel 1565, e poscia l'anno seguente se ne fece in Bologna una nuova edizione in 16 Canti, ed altri quattro ne avea già composti, che non han mai veduta la luce. Egli ne avea già fatta buona parte fin dal 1550, come si rileva da una lettera scritta dal *Pigna* in proposito delle doglianze fatte dal Giraldi, che vi avesse inserite molte Stanze proprie di esso Giraldi. Tutti gli autori contemporanei e di gran concetto lodano altamente il Costante, in maniera tale, che alcuni, come il Vettori e l'Anguillara, giungono a paragonarne l'Autore, non solamente al Trissino ed all' *Alamanni* , ma anche allo stesso Ariosto a Ciò non ostante bisogna confessare, che il Costante, sebbene universalmente applaudito, non potè uguagliare in fama l'Orlando Furioso, nè sostenersi al confronto della Gerusalemme liberata, che comparve alcuni anni dopo . Oltre alcune altre Poesie si ha pute del Bolognetti un Capitolo in terza rima sulla legge contro il 'susso', stampato, non ha molto, negli Aneddoti Romani vol. u pag. 419.

\*\*BOLOGNI, (Girolamo)
nato in Trevigi il 1454, si
volse principalmente agli stu:

di legali, ed oftenne anche alcuni onorevoli impieghi.Ma il suo genio inclinava ad altri studi più dilettevoli, e specialmente a quelli dell' erudizione e delle belle lettere.Per raccogliere iscrizioni ed antichità, fece diversi viaggi, ed egli stesso ci lasciò la descrizione di quello di Milano, pubblicara poscia nel 1526 . Frutto de di lui viaggi e fatiche è il suo Antiquario, o sia Raccolta d'Iscrizioni, di cui conservasi una copia nella libreria Burchelati in Trevini. ed un'altra nella biblioteca del re di Francia Anzi a sua lode bisogna riflettere, ch' ei fu il primo a darci raccolta d'Iscrizioni colla loro spiegazione : onde se nelle spiegazioni non è sempre molto felice, non è da stupirne, riguardando il secolo, in cui scriveva. Attes'egli in oltre all'edizione di vari libri, che in que'primi tempi della stampa pubblicaronsi in Trevigi, ed a quella di *Plinio*, fatta nel 1479. premise un' Apologia di quel dotto arittore. Molto si dilettò altresì della poesia latima, di cui lasciò 20 libri, che conservansi manoscritti nella libreria Soderini in Ve-, e de' quali piccola parte ha veduta la luce. Dall' imperatore Federico 111 venne onorato della corona d'alloro, ma non perciò furmolto fortunato; anzi ebbo a soffrire tali vicende e disastri, che dal Valeriano viene annoverato tra i letterati infelici. Cessò di vivere in Trevigi il 23 settembre 1517.

\*\*BOLOGNINI, (Anglolo) dotto e celebre chirurgo. che fiorì nel principio del secolo xvr. Molti autori Padovani il dicono natio della Pieve del Sacco, territorio di Padova; ma tutti gli scrittori Bolognesi il vogliono loro concittadino; senza però che nè gli uni nè gli altri ne adducano le prove. Il dottissimo Morgagni inclina a creder più verisimile la pretesa de' Padovani . Comunque siasi . certo è, che circa il 1508 sino al 1517; ei fu professore di chirurgia in Bologna; dopo il qual tempo, aggiungono gli scrittori Padovani, chi ei si ritirò a vita tranquilla nella sua patria. Quello, per cui merita di esser quì annoverato tra gli uomini illustri. è per essere stato uno de'primi a scrivere in materia chirurgica Di fatti i due suoi libri. De cura ulcerum' externorum 4 O unquentis communibus in solutione continui, stampati la prima volta in Bologna il 1514; gli hanno fatto aver luogo tra i buoni scrittori di chirurgia; e si può vedere l'onorevole estratto datone da M. Portal :

\* BOLSEC, (Girolamo Ermete) era nato a Parigi, poi fu medico a Lione. Calvino gl'inspirò i propri errori, ed egli lo segui in Ginevra: ma poi essendo venuto con lui a contrasto, rientro nel grembo della Chiesa. Abbiamo di lui le Vite di Calvino, Parigi 1577, e di Teodoro di Beza; Parigi 1582; l'una e l' altra in 85. Dai protestanti si assicura, che sieno queste Vite piene di calunnie, e d' imposture, e che il nome di Bollec sarebbe rimasto immerso nelle tenebre dell'obblio. se non si fosse renduto famoso per le sue vili qualità. Hanno essi asserito i che fosse un carmelitano apostara; che fuggì in Ferrara sotto la protezione della duchessa Rinata di Francia, dove si eresse in medico, si maritò, e si acquistò il merito d'esser cacciato: che passò in Ginevra, ed ivi non profittandogli la medicina, si pose a fare il teologo e a dogmatizzare, spargendo il pelagianismo sul mistero della predestinazione : che non avendo voluto rinunciare ai suoi errori fu bandito dai domini della repubblica sotto pena di esser frustato e battuto; che ritornato in Francia, e non essendo riuscito a riconciliarsi

colla chiesa di Ginevra : si gittò nel partito cattolico, e si stabilì ad Autun, dove fece il marito commodo in .favore de canonici del luogo : che cambiò moltè volte dimora, perchè non si trovava bene in alcun luogo, ed altre cose simili. Ma se le Vite. scritte da Bolsée non meritano credenza, non ne meritano sicuramente mággiore racconti, che si fanno di lui dai Protestanti . Quel ch' è certo, si è , che Bolsec , arrogavasi i titoli di teologo e di medico ; e che non era ne l'uno, ne l'altro. Viveva tuttavia nel 1580.

BOLSWERD (Scheldt)
nativo de' Paesi Bassi, ha intagliato molto a bulino su le
opere di Rubens, Van-Dyck
e Giordano; ed ha perfettamente imitato il gusto di questi grandi maestri. Adamo e
Boezio Bolswerd; eccellenti
incisori del medesimo cognome; non hanno però uguagliato Scheldi.

BOLYNGBROCKE, (Paoletto di S. Giovanni Visconte di ) segretario di stato sotto la regina Anna, ebbe molta parte negli affari, e nelle rivoluzioni, accadute gli ultimi anni del regno di questa principessa. Fui inviato a Parigi per terminare la negoziazione della pace tra l'

In-

Inghilterra e la Francia. Era uomo instrutto ed eloquente; e i suoi talenti, siccome in Inghilterra, furono applauditi anche in Francia: dove la prima volta che andò al teatro dell'opera, tutti alzaronsi in/ piedi per fargli onore. Dopo la morte della regina ANNA; Bolyngbrocke perseguitato dai nimici del vecchio ministero ( Ved. GIORGIO 11. ) si ritirò dalla corte, ripartendo il suo tempo tra lo studio ed i piaceri Nulladimeno, siccome temeva di soccombere alle persecuzioni de' suoi nimicia che l'avevano fatto escludere dal parlamento, passò in Francia ove si scelse una deliziosa abitazione in distanza d' una lega da Orleans. Si rimaritò egli con madamigellà di Villette , nipote di Mad. di Maintenon. Finalmente tipassò in Inghilterra, e fu ben accolto. Era d'un carattere assai trasportáto; ma la sua conversazione era interessante. e condită di brillanti facezie. Morì senza prole in Bettersea, patrimonio de' suoi antenati, il 25 novembre 1751 in età di 79 anni. Ha lasciato gran quantità di Opere di politica, di Memorie, di Lettere, Oc. . Si ammira in esse la profonda cognizione della storia, la vastità delle idee, e la sua eloquenza maschia e

republicana; ma vien tacciato di oscurità, d'esser troppo verboso, e di molti pensieri mal espressi. Talvolta av vanza delle verità troppo ardite, come quando dice nelle sue Lettere intorno l'Istoria, che il governo del suo paese è composto d'un re senza splendore, di nobili senza indipendenza, e di comuni senza libertà. Nel 1754 diede M. Mallet una magnifica edizione delle diverse sue opere in 5 vol. in 4° ed in 9 vol. in 8°. Le sue Lettere in 2 vol., e le sue Memorie in uno in 8º sono state tradotte in francese. Trovansi anche tradotte e separatamente stampate 1766 in 8º le sue Lettere a M. Pope per servir d' introduzione alle Lettere Filosofiche. Il suo Testamento Politico, o considerazioni sopra lo stato della Gran Bretagna &c., scritto da lui stesso (se pur non è falsamente supposto, secondo la più comune di simili testamenti), e tradotto dall'Inglese in francese, è stampato colla data di Londra 1754 in 12. Si è pure publicato sotto il suo nome un Esame importante della Religione Cristiana in 89, scritto violento contro il cristianesimo. Quantunque milord  $B_{m{q}-}$ lyngbrocke fosse incredulo, pure a torto si è tentato disonorarne la memoria, attribuendo-

dogli un tale libro. Nelle opere, che sono realmente sue, ei parla del Vangelo, come del sistema di religion naturale il più semplice, il più chiaro, il più perfetto; come della dottrina la più atta ad estinguore i principi d'avarizia, d'ambizione, d'ingiustizia e di violenza. Se per altro egli ha avanzate alcune cose contrarie al Cristianesimo, il suo nome poco deve imporre. Il lord Che-Berfield assicura, che le pas-, sioni di Bolyngbrocke, sem-, pre impetuose, erano spin-, te sovente sino alla strava-"ganza; che la sua imma-"ginazione "non altrimenti 33 che i suoi sensi, spesso e-, saltavasi, ed esaurivasi co-, gl'idoli de'suoi piaceri not-,, turni, e che le sue crapo-, le potevano venir parago-" nate alla frenesia de'Bacca-" nali ". Con tutti questi piaceri ei non era punto felice., Ho veduto (dice uno de'suoi più grandi partigiani) Bolyngbrocke, che impegnò , Pope a metter in versi il Tutto è bene, io l'ho ve-, duto, divorato dalle afflizioni e dalla rabbia.

\*\*I.BOLZANI, (Fra Urbano Valeriano) conosciuto anche sotto il nome di Valeriano, nacque di antica famiglia nella città di Belluno nello stato Ve-

neto circa il 1440, e cesso di vivere in età di circa 81 anni. Entrò da giovinetto nell' ordine de'Minori, e quanto fu amante delle cristiane virtù e della religiosa povertà, altrettanto fu alieno dall' ambire cariche ed avanzamenti, che ricusò costantemente. La sua passione fu di raccoglier notizie in materia di antichità, di geografia e di storia naturale. Può egli annoverarsi tra più celebri viaggiatori, che avesse avuto l' Italia; perciocchè scorse tutto l'Egitto, la Palestina, la Soria, la Grecia, la a pie-Tracia, e sempre di. Furono probabilmente da esso intrapresi questi viaggi in occasione, che accompagnò a Costantinopoli Andrea Gritti, che poscia fu Doge Nè viaggiava egli da spensierato; ma ogni cosa osservava diligentemente, non arrestandosi per qualunque fatica e disficoltà. Due volte sall sull'erta cima del Mongibello in Sicilia, e dall' orlo di quella vasta voragine ne osservò la profonda apertura. Benchè in età già avanzata, faceva ogni anno qualche viaggio or per l'una, or per l'altra provincia d'Italia, e senza mai salire a cavallo, fuorchè talvolta per qualche miglio di via disastrosa ; e se gli ultimi anni non potè più seguire il solito uso

uso, fu perchè raeconciando alcuni arboscelli del suo giardinetto, mancatagli la scala, cadde, e contrasse una permanente imperfezione in un ginocchio. Aveva egli scritto l'Itinerario, in cui notate avea le cose più memorabili, che avea vedute, e singolarmente i monumenti antichi, come ne fa menzione egli stesso nella prefazione alla sua grammatica greca, e lo attestano diversi autori di quel tempo, che sommamente il lodarono; ma quest' Itinerario non si sa, che uscisse alla luce. Era egli in oltre versatissimo nella lingua greca, ed avea passata gran parte di sua vita in Venezia, istruendo nel greco una considerevole quantità di scolari, tra i quali ebbe anche Giannantonio Flaminio e Jacopo Antiquario. Fu pure maestro per qualche tempo di Giovanni de'Medici, che poi divenne papa Leone x. Il desiderio di promovere, non solo colla voce, ma ancor colla penna lo studio del greco, gli fece formar l'idea di scriver latinamente una grammatica greca; cosa da niuno ancor tentata, mentre quella del Lascari stampata in Milano il 1476, era scritta in greco. Ne fec' egli la prima edizione nel 1497, e presto divenne sì rara, che Erasmo

sin da que'tempi si dolse di non poterne ritrovar copia. L' accrebbe poscia di molto, e nel 1512 ne diè una seconda edizione, dietro la quale ne vennero altre; e benchè ora non sia ella più in uso, non è però leggier pregio l'esser essa stata la prima Grammatica, che venisse alla luce, e l'avere servito di norma a quelle, che sono state publi-

cate in seguito.

\*II.BOLZANI, (Giovanni Pierio Valeriano ) nipote del precedente, ed anche più conocciuto sotto il nome di PIE-RIO VALERIANO, nacque in Belluno nello stato Veneto nel 1477. La povertà di sua famiglia non gli permise l' applicarsi che tardi agli studi, e già avea quindici anni, quando cominció ad apprenderne i primi elementi . Lo chiamò poscia a Venezia l'accennato suo zio; ma egli era sì povero, che, dopo essersi mantenuto per alcuni mesi, dovette porsi a servire per aver come vivere; nè si sa intendere, come il P. Niceron abbia affermato, ciò esser falso, quando egli stesso il Valeriano chiaramente lo dice nella bella Elegia, de Calamitate sua vita:

A Patruo demum Venetas accitus ad undas, Vix menses nostro viximus pare decem.

Patriciis igitur servire coegit egestas

Arumnosa, bonis invida principiis.

Ajutato poscia dallo zio, e fors' anche da talun altro, ripigliò gli studi, ed ebbe celebri maestri, fra i quali il Valla, il Lascari e Marc-Antonio Sabellico, dal quale, gli fu cambiato il nome di Giampietro in quel di Pierio, e si vuole, che ciò facesse per allusione alle Muse, in latino Pierides, dalle quali -sin dall' infanzia Valeriano comosceasi favorito. Di fatti per una specie di pedantismo di quel tempo, bisognava portar un nome, che richiamasse qualche idea dell'antichità. Sì rapidi furono i suoi progressi, che si vide ben presto stimato ed amato dai più celebri letterati di quell'età. -Passo indi a Padova per fare -i suoi studi filosofici, nella qual occasione trasferendosi sovente a Monte Oliveto nel Veronese, contrasse amicizia col gran Fraçastoro, che però si duole di non aver potuto yedere tanto spesso, quanto avrebbe voluto. Compiuti gli studi, ritornò in patria, oy' era quando nel 1509 fu occupata dall' esercito Imperiale, e ne descrive egli stesso i gravi danni, e come fu co-

stretto fuggirsene tra mille pericoli, per venire a ricoverarsi a Roma. Svanite le speranze, che ivi venivangli date dal Ministro Cesareo per parte dell'imp. Massimiliano. avea divisato di partirsene; ma si tratenne poscia ad insinuazione del cardinal Egidio di Viterbo, e del cardinal Bembo, da quali era a sai amato, come pure del yescovo Gian-Francesco dalla Rovere, che avendo il governo di Castel S. Angelo, ivi seco lo tenne per qualche tempo. Fu indi conosciuto dal card. Giovanni de' Medici, poi Leone x, in cui trovò uno splendido protettore; perciocchè egli, fatto pontefice, lo ammise alla sua corte, e gli diè di che vivere onorevolmente. Morto questo pontefice, fece alcuni viaegi e passò anche per -qualche tempo al delizioso soggiorno di Napoli; ma poi fece ritorno a Roma, ove per opera del Datario Giberti ebbe la cattedra d' eloquenza, ed il titolo di protonotario, e di cameriere segreto con un canonicato, e qualche altro beneficio in Belluno. Gli furono offerti i vescovati di Giustinopoli e di Avignone; ma ei preferendo lo studio ed un'onesta mediocrità a tutto ciò, che poteva distrarnelo, fu contento de'

de<sup>7</sup> suddetti provvedimenti . Nulladimeno non potè esentarsi dall' esser incaricato di varie interessanti negoziazioni ed incombenze, che tutte disimpegno con onore. Vivente Leone x, ebbe ad istruir nelle lettere Ippolito ed Alessandro de' Medici di lui nipoti, co' quali passò poscia a Firenze, ed ivi per sua sventura trovossi, quando nel 1527. amendue ne furono cacciati. ed egli pure dovette fuggirsene, e cercar altrove ricovero. Trovollo dapprima in Bologna, ove tu da Achille Cocchi amorevolmente accolto e sollevato in diverse maniere dalle sue gravi sciagure. Indi invitato da Celio Calcaenini passò a Ferrara, ove fu onotato dai più dotti uomini di allora florida città. quella Ritirossi in seguito per qualche tempo alla sua patria, finche, richiamati nel 1530 i Medici in Firenze, egli pure vi fece ritorno. Il P. Niceron. seguito da alcuni altri, dice, ch' ei trovossi al sacco di Roma, e che a gran pena camponne, conducendo salvi a Piacenza i due Principi suoi discepoli; ma Valeriano, che narra tutte l'altre sue disgrazie, non ne dice motto. In fatti i Medici erano ancora in Firenze, quando seguì il sacco di Roma; come adunque potea Pierio fuggir con essi da questa città. Finalmente morto nel 1535 il cardipal Ippolito, e ucciso due anno dopo il duca Alessandro, ritirossi di nuovo Valeriano a Belluno, benchè un'altra volta l'abbadonasse per recarsi a Padova, ove visse tranquillamente tra gli amati studi il restante de suoi giorni, il corso de'quali compì nel 1558 in età di 81 anno. Le principali sue opere sono: I. Quella de' Geroglifici, divisa in 58 libri, la quale ci fa conoscere, quanto ei fosse versato nella lettura degli autori greci e latini. A dir vero, non ben si apporrebbe chi volesse cercar in essa le notizie delle antichità egiziane. Quest'opera vien ad essere una specie di Comentario latino sopra le lettere sacre degli Egizi, e di altre nazioni, in cui Valeriano raciona de'Simboli, che o erano, o potevan esser disegnati ne' Geroglifici, e di que' Simboli dice tuttociò, che può rinvenire presso gli antichi scrittori abbracciando la storia naturale, la fisica, le significazioni allegoriche, e qualunque cosa ad esse appartenga. Celio-Agostino Curione aggiunse a quest' opera due libri, che ornò di figure, e che fece stampare nel 1579 in f. La miglior edizione è quel-

quella di Lione 1686 in f. Enrico Schwalemberg ne diede un Compendio nel 1606 a Lipsia in 12. II. Il suo Tratnoto De Inselicitatato sì te Litteratorum , di cui gli fu suggerita per avventu-ra l'idea dall'infelicità del primiero suo stato. In esso leggonsi molte belle cose, ed interessanti notizie, benchè l'ansietà di narrar meraviglie abbiagli fatto adottar più volte racconti improbabi-Ii o favolosi. Fu impressa la prima volta quest' opera mel 1620 in Venezia per cura di Luigi Lollini vescovo di Belluno, che conservavane il manoscritto nella sua bibliotesa. Venne ristampata di poi assieme co' Geroglifici il 1647 in Amsterdam; ed a Lipsia nella raccoita intitolata Analesta de calamitate litteratorum in 8º con una prefazione di · Burcardo Menckenio . III. Pro Sacerdotum barba Apologia nel 1533 in 8°, dedicata al cardinal Ippolito de' Medici, e ristampata co' Trattati di Mau-Sonio ed Hospiniano intorno l'uso di radersi la barba, e di tagliarsi i capelli, Leyden 1639 in 12. Questo scritto presenta curiose ricerche circa le lunghe barbe, che autorizza colla legge di Mesè, cogli esempi de' papi Giulio 11 e Clemente VII, di mol-

ti magistrati del suo tempo, e di molti cardinali e vescovi. IV. Il libro intirolato, Antiquitates Beliudenses, stampato in Venezia il 1320 unitamente a quello De Infelicitate Litteratorum. V. Castigationes, O Varietates Virgiliane Lectionis, presevole fatica, ch' ei fece sopra Virgilio, paragonando insieme più codici manoscritti , e osservando le diverse lezioni, che in essi s' incontrano. Queste sono state impresse nell' edizione di Virgilio con i Comenti di Servio presso Roberto Stefano, e più altre volte; ma la prima edizione di esse, e di cui si fa assai conto, è quella di Roma 1521 in f., divenuta rara. Oltracciò lasciò alcuni altri opuscoli, e non poche Poesse latine, scritte coll' eleganza ordinaria di quel coltissimo secolo.

BOMBELLES, Ved. BON-BELLES.

BOMBERG, (Daniele) celebre stampatore nato in Anversa, e stabilitosi in Venezia, morto nel 1549, si acquistò gran fama colle sue edizioni ebraiche della Bibbia e de'Rabbini. Diè fondo a tutte le sue sostanze per l'intrapresa di queste grandi opere. Dicesi, ch'ei mantenesse quasi un centinajo di Ebrei per sorreggerle o tradurle. A lui

lui dobbiamo il Talmud in 11 vol. in f. Vien accertato. che stampasse libri per quattro milioni di oro. Si è fatto gran conto della sua *Bibbiq* Ebraica, Venezia 1549 vol. 4 in f., Ved. IX FELICE.

BOMILCARE, generale Cartaginese, e primo magistrato della republica, credendo aver trovata l'occasione favorevole d'impadronirsi della sovrana autorità, entrò nella città, e trucidò quanti gli și fecero incontro sul cammino. Essendosi ben presto radunata la gioventù Cartaginese, e posta in marcia contro i ribelli, questi si arresero, ed il loro capo fu appeso ad una croce verso l'anno 308 av. G. C. Bomilcare dall' alto del patibolo rinfacciò a' suoi concittadini l'uccisione di tanti generali, che aveano fatti perire; ma avrebbe dovuto riflettere, che questi generali erano grand-uomini, e ch'esso non era che un malandrino ed un traditore.

BON DI S.ILARIO, (Francesco Saverio), primo, presidente onorario della camera de' conti di Montpellier, uni alle cognizioni proprie d'un magistrato quelle d'un uomodi lettere. L'accademia delle Iscrizioni, e le società regiedi Londra e di Montpellier, informate del suo merito, lo

Tom.IV.

aggregarono tra, i loro membri. Morì quest' uom dotto nel 1761, dopo aver publicate alcune opere: I. Memoria sopra i Marroni d' India in 12. II. Dissertazione sopra l'utilità della seta di Raeno Oc., Avignone 1748 in 8°, Ved. BOND.

\*\*I.BONA, (Dea) o pure BONA-DEA, nome che i Romani davano ad una, che dicevano che fosse stata moglie d' un antico re d'Italia, chiamato Fauno. Avendo un giorno questo principe trovata ubbriaca la sposa, si sdegnò in guisa, che la sè morire a sorza di percosse con un bastone di mirto. Preso poscia da orrore di una tale crudeltà. per risarcire in parte il male, e placar l'ombra della consorte, le fece alzar un altare, per venerarsi come. Dea, Questo culto si dilatò nell'Italia. e venne pur adortato in Roma, talchè le matrone Romane ogni anno ne celebravano la festa nella casa del sommo pontefice, scegliendo 2 tal uopo la notte, ed affettando segreti misteri, ed una rigorosa esclusione non solo delle persone, ma per sino delle statue e pitture di sesso maschile. In occasione appunto de'notturni misteri di Bona-Dea avvenne la famosa avventura di Clodio, che vi s'inrrodusdusse segretamente in abito di donna (Ved.CLODIO). Anche talvolta, e da alcuni popoli sotto nome di Bona Dea si è intesa la Terra, o pur Cerere, ovvero una certa Fauna antica regina in Italia, che forse fu la prima ad introdurre il culto della Terra medesima, riguardata come madre di tutti gli uomini.

\*\*II.BONA, figlia di Gio. Sforza Galegzzo duea di Milano, fu moglie di Sigismondo 1 re di Polonia. Per aver avuti alcuni disgusti con Sigismondo suo figlio, venne in Bari nel 1956, dove mon di anni 65, dopo averci dimoraro poco men che due ana ni. Esiste in Bari un mansoleg: adorno di quattro statue, che le innalzò sua figlia Anna, moglie del Re Stefaz no Battori . Bona lascio nel suo testamento varie terre a un tal Pappacoda, ch'era stav to di lei favorito, e Bari e Rossano al Re Cattolico, Si dolse di questo il Re di Polonia, e, secondo l'uso de' tempi, si perorò la causa dagli avvocati dell' una e dell' altra parte al cospetto dell' imperator Fordinando, che pronunciò a favore del re Filip-

\* HIF. BONA, (Giovanni) nato a Mondovi nel Piemonte-l'anno 1609, entrato nel-

la congregazion riformata de' Monaci Cisterciensi nel 1625. e passato indi sempre lodevolmente, sebbene contro voglia, per molte cariche, e poi Generale della medesima nel 1651, dopo essere stato consultore di varie congregazioni in Roma, e dopo aver ricusato il vescovato di Asti, fu onorato della porpora nel 1669 da Clemente rx. Presso la morte di questo papa, tutte le persone dabbene destinavangli Bong per successore, il che, secondo l'uso di Roma, diè adito a questa pasquinata : PAPA BONA sarebbe un solecismo. Il P. Daugieres gesuita rispose a Pasquino col seguente epigramma.

Grammation leges plerumque

Ecclesia spernit:

Forte erit, ut liceat dicere Papa BONA.

Vana solecismi ne te conturbet imago;

Esser Papa bonus, si BONA papa foret.

Con tutto ciò Bona degno della tiara, non l'ottenne, e se ne morì poi in Roma il 1674, in età di 65 anni. Univa egli ad una pròfonda erudizione, e ad una vasta cognizione in materia di autichità saera ed ecclesiastica, una tenera ed illuminata pietà. Lo splendore della porpora, che

non aveva ambito, anzi eraseire schermite sotto Alessandro vii, dal quale pure era stimato, non gl'impedi di coltivar le lettere. Si hanno di lui molti scritti, raccolti a Totino dal 1747 al 1753 in 4 vol. in f. Le sue principali opere sono: I. Rerum Liturgicarum Libri duo, nella quale con ampia erudizione e pari dottrina ragiona di ciò, che concerne la celebrazione della Messa, delle cerimonie di essa, della loro origine e diversità secondo le diverse chiese, delle preci, de'riti, degli abiti sacerdotali e di qualunque altra cosa appartenente a tale materia. IT. Manuductio ad Calum, tradotta in francese da Lombert . III. Horologium asceticum. IV, De principiis Vita Christiana, tradotta in francese dal presidenre Cousin e dall' ab. Gouiet. V. Psallentis Ecclesia harmonia; ovvero De Divina Psalmodia, deque variis ritibus omnium Ecclesiarum in psallendis Divinis Ufficiis, ove abbracciando tuttoció, che appartiene all'uso di cantar salmeggiando le lodi divine, antichissima ne dimostra la pratica, ed aggiugne una quantità di curiose ed erudite ricerche, onde forma il più ampio trattato, che ancor si fosse veduto in tale materia. Oltracciò diverse altre opere ascetiche e di pietà, nelle quali tutte spicca la sua dottrina, mentre nel tempo stesso servono uon meno a convincere l'intelletto, che a movere il cuore. Il cardinal Bona avea letteraria corrispondenza colla maggior parte degli uomini dotti, e specialmente con que'della Francia. La quistione della consecrazione nel pane azimo e nel fermentato, trattata nella sua. opera Liturgica, col sostenere che ne' primi otto secoli la chiesa latina avesse usato comunemente il pane fermentato, gli diè occasione di qualche contesa col Mabillon, che ne impugno il sentimento con una dotta Dissertazione, stampata nel 1674, e dedicata allo stesso cardinale. Questa contesa però fu, qual sempre esser dovrebbero tra gli eruditi, piena di saviezza e moderazione per l'una e l'altra parte; perciocchè ciascuno di essi ben conosceva il valore del suo avyersario, e non moveasi a scrivere, che per amore della verità. Non così saggiamente si diportarono altri avversari del cardinale, e singolarmente il celebre P. Macedo minor osservante, che aspramente lo impugno. Amelot de la Houssate, pretende, che il cardinale potesse es er benissimo della casa di BONNE N orion-

originaria del Delfinato; e che perciò egli desse parte della sua promozione, come congiunto, ai sig. duca di *Les*diguières e conte di Saulx di lui figlio con una lettera di complimento, sugellata coll' arme di Bonne. Il duca gli fece una risposta obbligante, tanto più, che riguardava questo nuovo cardinale, come un soggetto universalmente stimato, e degno di pervenire al triregno. Pregavalo in fine della sua lettera di voler compiacersi aggiugnere all' onore, che aveagli fatto di prevenirlo, la grazia d' inviargli il suo ritratto, per collocarlo, diceva egli, con quello di M. il Contestabile nostro comun parente. BONA, Ved. BONNE.

BONAC, (Giovan Luigi d' Usson marchese di ) di un' antica famiglia del paese di Donnezan, fu dapprima capitano de' Dragoni . Luigi xIV, avendo conosciuta in lui molta abilità per le negoziazioni, lo nominò nel 1701 suo inviato straordinario presso Carlo xII re di Svezia, ed indi presso Stanislao re di Polonia. Ritornato in Francia nel 1710, venne inviato nel 1711 in Ispagna, per impegnare Filippo v ad entrar nel maneggio di pace incamminato coll' Inghil-

terra. Riuscì egli in questa

commissione, benche difficile, a motivo che la Spagna era molto mal contenta de' Congressi, che teneansi in Gertrudemberg. Spedito nel 1716 ambasciatore a Costantinopoli, vi dimorò pel corso di noanni tenuto sempre in molta considerazione. Per di lui opera si determinò il Gransignore ad inviare una solenne ambasciata al re di Francia, e questa fu la prima, che i monarchi francesi ricevuta avessero dagli Ottomani Imperatori ; perilchè fu il soggetto d'una medaglia coniara nel 1722, Il soggiorno del marchese di Bonac alla Porta fu altresì contrassegnato con un altro avvenimento. Il Gran-Signore ed il czar di Moscovia lo elessero per ministro mediatore in occasione delle turbolenze di Persia , e dell'invasione, che Pietro il Grande avea fatta in alcune provincie di quest' impero Gli riuscì di terminar tali differenze con soddisfazione di ambe le parti, che lo ricolmarono di onori. Il czar gli diede la collana dell' ordine di S. Andrea. In seguito destinato il marchese di Bonas ambasciatore negli Svizzeri, non vi si trattenne che poco tempo a motiyo della cattiva sua salute. Morì di apoplesia in Parigi nel 1738 in età di

66 anni, col titolo di consigliere di stato di spada. Alle cognizioni in materia di politici maneggi, univa egli anche quelle di letterato, e molto naturale talento per tutte le

virtù di cittadino.

\*\* BONACCIUOLI,(Lodovico ) nobile ed illustre medico Ferrarese, fiorì sul principio del secolo xv1, e la fortuna, ch' ebbe nelle cure degl' infermi gli acquistò molto credito, e gli fece accumulate non indifferenti ricchezze. In occasione che si trasferì a Reggio, la Duchessa di Ferrara menò seco il Bonacciuoli, il quale ivi contrasse amicizia col celebre Pontico Virunio, ed indi entrò col medesimo in aspre contese : ( Ved. l'articolo di quest' ultimo ). Sembra per altro verisimile, che le imputazioni del Virunio fossero in parte almeno insussistenti o esagerate, mentre le invettive da questo publicate, poco o nulla detrassero alla riputazione, di cui il Bonacciuoli godette costantemente sino alla sua morte, la quale, secondo le più probabili congetture, segul non molto prima del 1540 circa l'anno 60 di sua età. Fu uomo di acuta penetrazione e sperienza nelle ricerche della natura, ed oltre la medicina versato anche nelle belle-lettere greche e latine; essendosi anche distinto nel comporre in poesia latina all' improvviso. Le opere mediche da esso lasciate sono: I. Annotationes in Librum Galeni đe Methodo medendi . II.  $oldsymbol{De}$ Uteri, parciumque ejus confe-Stione. Quonam usu in absentibus etiamnum Venus citetur, Oc. Argentina 1537 in 8°. III. De Conceptionis indiciis, nee non maris, Famineique partus significations. Qua utero gravidis accidant, O'c. Argentina 1558 in 8°: opera indi ristampata più volte sotto il titolo De conformatione Fætus, in Lione, in Leyden, in Amsterdam, ed inserita nelle loro Raccolte da Gasparo Wolfio e da Israello Spachio, che ne fanno molti elogi .

BONACCORSI, (Filip-po) Ved. ESPERIENTE.

BONACINA, (Martino) canonista di Milano, era dottore in teologia ed in dritto canonico. *Urbano* viii lo spedì aunzio in Germania, ma morì per cammino pria di arrivate a Vienna nel 1631. Egli è autore d'una Teologia Morale, d' un Trattato circa l'elezione de' Papi, e d'un altro De Beneficiis. Di queste diverse opere se ne fece un' edizione in Venezia nel 1754, in tre vol. in f. Una N 3

cotal raceolta non ha avuto ne dovea aver veruno incontro, essendovi opere migliori intorno le materie trattate dal Bonacina. Se ne fece anche un Compendio stampato in Milano il 1680 in 8°.

BONAMICI, Ved. BUO-

NAMICI.

\* BONAMY, ( Pier-Nicola ) nato al Louvre in Parigi, sotto-bibliotecario di S. Vittore, poscia storiografo e bibliotecario della città di Parigi, morì in questa capitale il 1770 in età di 76 anni . Era un uomo pieno di candore e di probità, il quale non ebbe che passioni dolci; e fu sinceramente attaccato alla religione, poichè il suo cuore non davagli alcun motivo di non amarla. L'accademia delle Iscrizioni annoveravalo tra i suoi membri, ed egli arricchì le Memorie di questa compagnia con molte Differtazioni. ( Ved. CŒUR . ) Un'erudizione varia , ma scelta ; una dicitura semplice , corcetta; una critica solida e giudiziosa caratterizzano i componimenti usciti dalla sua penna. Incaricato dopo l' anno 1749 della riduzione del Giornale di Verdun, ei n'escluse tutto ciò, che potez recare il menomo pregiudizio ai costumi, alla religione ed all' amor proprio degli autori. Tra

le mentovate sue Dissertaziosono degne di particolar menzione, per la vastissima erudizione ed ingegnoso raziocinio, quella intorno Empedocle d' Agrigento, inserita nel tomo x, e l'altra, ch'è la prima da lui somministrata all' Accademia, nella quale mette in dubbio, e quasi nega assolutamente la spedizione, fatta dai Romani in Grecia per istruirsi, onde formar le leggi (Opinione per altro sostenuta prima dal celebre *Gio: Battifta Vico* nella sua opera, Principi di una scienza nuova). Il celebre Terasson confuta poscia con tutta energia tale sentimento del valoroso Accademico, pel quale per altro professa tutta la sti-

I. BONANNI, o BUO-NANNI, (Giacomo) nobile di Siracusa in Sicilia, e duca di Montalbano, morto nel 1636, publicò nel 1624 in 4º le Antichità della sua patria sotto il titolo di Syracusa illustrata, che D. Francesco Bonanni duca di Montalbano fece ristampare magnificamente in Palermo nel 1717 in 2 vol. in f. Quest'opera è ricercata dagli amatori di antichità.

\*\* IL BONANNI, o BUO-NANNI, (Filippo) dotto Gesuita, morto in Roma nel

1725

1725 in età di 87 anni, dopo aver esercitati con distinzione vari impieghi nel suo ordine. Egli ha la ciate molte opere di generi diversi, che per la maggior parte aggiransi intorno alla storia naturale, per la quale aveva un gusto predominante. Venne incaricato nel 1698 di mettere in ordine il celebre gabinetto del P. Kirker, comunemente detto Museo Kirkeriano, dipendente dal Collegio Romano; e continuò poscia ad averne cura sino alla sua morte, unicamente occupato in abbellirlo ed accrescerlo. Le sue principali opere sono. I. La Ricreazione dell'occhio e della mente sull' osservazione delle Chiocciole, Roma 1681 in 40, aggiuntevi da 500 figure, e che poi in grazia degli stranieri traslatò in latino, e fece ristampare similmente in Roma il 1684 col titolo, Recreatio mentis O oculi in observatione animalium testaceorum, arricchita di varie aggiunte, ed indi impressa di nuovo il 1709. Benchè egli non sosse il primo a trattare di questo argomento, e a divider le chiocciole nelle diverse loro classi , e benchè non sempre le abbia esattamente disegnate, la di lui opera nondimeno, per le molte ricerche e per le diligenti

sperienze da esso fatte, fu non poco applaudita. Non così però la di lui opinione, poiche, fermo ne' principi peripatetici, negò, che gli animaletti in esse rinchiusi nascessero dall'uovo, nel che èbbe acerrimo contraddittore il celebre Redi, la di cui più ragionevole sentenza trionfò universalmente . II. Istoria della chiesa del Vaticano, con le piante antiche e moderne, scritta in latino, Roma 1606 in f. III. Raccolta delle Medaelie de Papi da Martino v sino ad Innocenzo XII, pure in latino, Roma 1699 vol. 2 in f. IV. Catalogo degli Ordini sì religiosi, che militari, e di cavalleria con figure, che raple loro vesti ed presentano ornamenti O'c. in latino ed in italiano, Roma 1700, 1907, 1710 e 1711 vol. 4 in 4°. Le figure principalmente rendono quest'ultim'opera interessantissima e molto ricercata. V. Observationes circa viventia in non viventibus, Roma 1691 in 4°. VI. Musaum Collegii Romani Kirkerianum, Roma 1709 in f., ristampato similmente nel 1763 e 65, e contiene 45 tavole in rame. VII. Un Trattato delle Vernici, tradotto dall' italiano in francese, e stampato a Parigi 1713 in 12. VIII. Gabinetto. Armonico 1723 in 4°. Era N 4

anche abilissimo il Bonanni per certi lavori meccanici, e ara l'altre cose sapeva travagliare a persezione i microscopi. In generale le sue opere sono piuttosto in pregio, ne si trovano sì comunemente.

BONARDI, (Giovan Battista) erudito dottore della Sorbona, nato ad Aix, e morto in Parigi nel 1756, si distinse per la sua erudizione bibliografica . Ha lasciato, ma tutte manoscritte: I. La Storia degli Scrittori della facoltà teologica di Parigi. II. La Biblioteca degli scrittori di Provenza . III. Un Dizionario degli Scrittori anonimi, e pseudonimi, erudito e curioso. L'autore prometteva di publicare quest' ultima opera, che avrebbe certamente inaccoglienza contrata buona presso i letterati. L' ab. Bonardi era legato in amicizia con molte persone dotte e di talento, e godeva della loro stima e benevolenza.

"I. BONARELLI, (Co. Guidobaldo della Rovere) nato a 25 dicembre del 1563 in Urbino, ove allora era in molta grazia di quel duca il conte Pietro di lui padre nobile Anconitano. Dopo la morte di quel duca, sembrando al giovane Bonarelli di non essere ugualmente caro al successore Francesco Maria 115

passò col genitore alla corte del conte Camillo Gonzaga di Novellara, ed indi fu inviato studiare in Francia, ove diede tali prove del felice suo ingegno, che in età di soli 19 anni gli venne esibita dal Collegio della Sorbona una cattedra di filosofia. Ma richiamato dal padre in Italia, fu qualche tempo presso il card. Federigo Borromeo, indi al servigio di Alfonso 11 duca di Ferrara, e poi di Cesare duca di Modena, onorato da essi di ragguardevoli cariche. e di cospicue legazioni, in cui fece risplendere il suo bel talento per li maneggi. Chiamollo poscia a Roma il card. d' Este all' impiego di suo maggiordomo; ma nel viaggio, sorpreso in Fano da mortal malattia, cessò di vivere H dì 8 gennaro 1608 in età di 45 anni. Una Cronaca di Modena, additata dal ch. Tisaboschi, riferisce, che nel 1600 irritato il duca Cesare per il matrimonio, da lui contratto con Laura Coccapani in modo e con circostanze, che ad esso principe erano riuscite spiacevoli, in vece di mandarlo suo ministro in Francia, come avea destinato, lo mandasse in esilio, coll'intimazione di partire dagli stati in termine di 24 ore.Oltre gli altri talenti, avea GuiGuidobaldo ottime disposizioni per la poesia, le quali però non si manifestarono che tardi. Il primo saggio, che ne diede fu il dramma pastorale, intitolato la *Filli di Sciro* , che fu da lui publicato in Ferrara il 1607, e tosto fatto rappresentare dagli Accademici Intrepidi di quella città, de'quali era egli stato uno de' primi fondatori. E' inesprimibile l'applauso, con cui fu ricevuto un tale dramma. se ne moltiplicarono ben presto le edizioni, e alcune se ne sono fatte nel hostro secolo ancora e in Italia e Oltremonti, nè si è mancato di tradurlo anche in Francese e in Inglese. Di fatti è scritto con somma finezza e delicatezza, ed è sentimento comune de'dotti, che, se non istà del pari onninamente, tenga almeno il primo luogo dopo l' Aminta del Tasso, e il Pastor Fido del Guarini. Ma se questi due drammi vengon ripresi, perchè i pastori vi s' introducono a ragioriare con sentimenti e con espressioni troppo raffinate, e le pastorelle co' loro modi e discorsi vi figurano piuttosto da scaltre donnicciuole di vicolo; molto più deesi questa critica alla Filli di Sciro, in cui, oltre un fassinamento anehe maggiore, veggonsi non

pochi saggi del guasto stizi le, che allora tanto piaceva. Fu anche tacciato l'autore di non aver fatto, che un personaggio episodico, della sua Celia, che ha tanta parte nel dramma; oltredichè, come può star a martello quel doppio amore egualmente vivo, di 🗥 cui la Celia è accesa per due pastori al tempo stesso? Volle egli difendersi da quest' accusa con alcuni Discorsi, che in guisa di trattato publicò 🛎 tal uopo, Anversa 1612 int 4°; ma una tal giustificazione fece più ammirare il suo talento e la sua erudizione . che il suo gusto e il suo giudizio. Si hanno altresì di lur alcuni Discorsi Accademici . Tra le più belle e più pregiate edizioni della Filli di Sciro si noverano specialmente quella d'Elzevir 1678 in 24 colle figure di le Clere: quella di Londra 1728 in 87 grande, e quella di Glascow 1763 in 8°.

Prospero) fratello del precedente, morto nel 1650 in està di circa 70 anni, fu autore di una celebre Tragedia intitolata il Solimano, stampata la prima volta in Venezia nel 1610, e poscia ristampata più volte. Questa tragedia, a giudizio degl' intendenti, se troppo non ares-

se dello stile lirico, e se gli Episodi fossero in essa al genere tragico più adattati potrebbe à ragione star al confronto delle. Fu aggregato il Bonarelli a più acletterati , caro a' cademie ed a varj principi, a' quali ebbe l'onor di servire, e fra gli altri all' arciduca, poi imperator Leopoldo, per di cui comando avendo composti alcuni drammi, n'ebbe in dono il ritratto giojellato, accompagnato da un sonetto, composto e scritto dall'Arciduca medesimo. Oltre la riferita tragedia ci sono anche pervenute altre di lui operette, che mostrano il suo buon gusto per le belle-lettere, dal quale molto migliori cose avremmo avute. se non avesse dovuto lottare contro il depravato gusto de' suoi tempi.

"I. BONAROTA o BUO-NARROTI, ed anche BUONA-ROTTI, (Michel-Angelo) bene spesso suole enunciarsi sotto il suo nome di battesimo. Basta il nominar MICHELAN-GELO per dare l'idea di un grand' uomo, e di uno di que'genj sublimi e rarissimi, il nome solo de'quali equivale ad ogni più glorioso encomio. Era nato nel 1474 nel castello di Chiusi, o sia Caprese territorio di Arezzo, da genitori di condizione mol-

to distinta, talmente che si pretende, che Luigi Bonarota suo padre fosse discendente dalla nobile ed antichissima famiglia de'conti di Canossa. Il nominato suo padre non solo il destinò alle scienze; ma riprendevalo sovente, perchè sin da fanciullo perdevasi a disegnare, sembrandogli, che l'arte della pittura derogar dovesse alla nobiltà. Sciocco pregiudizio, che se avesse nell'animo del figlio prevaluto, avremmo perduto un portento di eccellenza nelle belle arti imitatrici della natura, per guadagnar forse o un mediocre giureconsulta, o un comune teologo. Ma troppo forti erano in Michel-Angelo il genio e l' taclinazione naturale per le riferite arti, onde bisognò cedere e contentarlo. Mandato alla scuola di Domenico Guirlandai, ossia Grillandajo, uomo mediocre, ma bravo per inseguare la pittura, ben presto si lasciò addietro tutt'i condiscepoli, e superò di gran lunga lo stesso maestro . All' età di 16 anni appena, del a dire all' uscir dall'infanzia, facea già delle opere di pittura e di scultura, che si paragonavano a quelle dell'antichità. Egli era nato pittore; lo scalpello poi avealo cominciato a maneggiare, per così dir, da bambing

bino in casa della sua nutrice, moglie di un tagliapietra. Lorenzo de'Medici fu il primo. che informato delle felici disposizioni di questo giovinetto lo accolse, lo abbracció, e colla voce non meno, che con generosi ajuti, lo incoraggì vieppiù a farsi quel grand' uomo, che poi divenne. Morto il gran Duca, si portò a Bologna e Venezia, per osservare i più famosi pezzi di pittura, esistenti in queste città, nelle quali non mancò di dare varj saggi della sua grande abilità. Passato poi a Roma fu ivi trattenuto dal cardinal di S. Giorgio nel proprio palazzo, ed indi ritornato a Firenze, allora fu, che, tra i diversi rari pezzi discultura, fece quel Cupido si bello, che per consiglio di vari amici, spedì segretamente a Roma. e fece sotterrare in una vigna, in cui presto dovean farsi degli scavi, onde avvenne di fatti ciò, ch'erasi immaginato. Allo scavar che si fece, trovatosi il Cupido, tutti gl'intendenti lo riputarono figura antica, nè seppero disingannarsi, se non allor quando Michel-Angelo portò a Roma, e fece confrontare il braccio, che presso di se ne aveva ritenuto. Uscì in quest? occasione dal suo scalpello il bel gruppo della Pietà, che

scorgesi nella prima Cappella a mano destra, entrando in S. Pietro, nel qual gruppo non altro difetto ha saputo criticarsi, se non nel volto della Ss. Vergine un'aria troppo giovine non conveniente all'età. che dovea avere, allorche si recò sulle ginocchia l'esangue spoglia del Divin Figlinolo. Fatto ritorno di nuovo a Firenze, fece l'impareggiabile figura del Davide colla sua fionda, ed indi fu impiegato nella gran sala del consiglio in concorrenza con Leonardo da Vinci, ove dipinse a chiaroscuro la Guerra di Pisa, i di cui disegni furono così stimati, che i pittori faceano a gara per copiarli. Lo stesso divin Raffaello fu tra coloro, che li ammirarono; ma la grand' opera, che fece per avventura maggior onore al nostro Bongrosa, si è il famoso Bacco. Quando Raffaello vide la prima volta quest' immortale lavoro dello scalpello di Michel-Angelo, resto talmente sorpreso ed ingannato dalla rare di lui bellezza, che non esitò di attribuirlo a Fidia o a Prassitele. Ma sarebbe troppo lungo il voler tener dietro con ordine a tutte le grandi opere ed a tutt' i progressi di Michel-Angele. Basta dire in succinto, che tutt'i Romani pontefici da Giulio 11 sino

sino a Pio IV (toltone Adriano vi, che forse credeva disonorar la Tiara, curando le belle-arti ) profusero a gara sopra di Michel-Angelo le loro beneficenze. Ce fimo de'Me-\*dici cercò più volte con amplissime offerte di averlo a' suoi servigi, per abbellire tutta Firenze, ove già aveva date diverse prove del suo talento. Alfonso I duca di Ferrara si mostrò pronto a contargli ta mila scudi, se con lui volesse tràttenersi.La Republica di Venezia gli fece offrire l'annuo stipendio di 600 scudi, senz'altro incarico, che di onorare quella città col suo soggiorno, poichè, adoperato in qualunque cosa, avrebbe ricevuto la debita ricompensa, come se non avesse avuto stipendio veruno. Francesco I re di Francia, invitandolo alla sua corte, gli fece la generosa profferta di tre mila scudi pel solo viaggio. Non meno vantaggiose offerte fecegli l'imperator Carlo v. Per ultimo lo stesso Solimano cercò ei pure di averlo a Costantinopoli, lasciandogli in arbitrio di chiedere pel viaggio ciò, che gli fosse piaciuto. Tutti però questi onorevoli e vantaggiosi inviti non valsero a trarlo fuori di Roma, ove soggiornò la maggior parte della lunga e laboriosa sud vita, che ivi terminò il dì 17 febbrajo 1564 in età di 90 anni. I Fiorentini, quasi per rifarsi della troppo breve dimora che avevà fatta nella loro patria, ne vollero avere il corpo, e dopo che il gran-duca Cosimo avevalo fatto seppellire onorevolmente in Roma, lo fecero furtivamente disotterrare una notte, e trasportare a Firenze, per seppellirlo in S.Lorenzo. I begl' ingegni, i dotti e gli artefici di questa città tutti concorsero a gara a fargli magnifici funerali. L'Accademia di pittura e del disegno intimo, che chiunque mancasse d'intervenire quella mattina ad onotar il cadavere di Michel-Angelo, sarebbe bandito dalla compagnia. Dagli stessi Accademici gli venne innalzato un maestoso deposito nella chiesa di S. Croce, ove cambiarono le tre ghirlande, che prese avea per sua divisa, in tre cotone con questo motto: Ter geminis tollis honoribus. Accorsero a cotal cerimonia genti da tutte le parti d'Italia. Il Varchi pronunciò la sua orazione funebre, e Leonardo Salviati un discorso in di lui onore. E per verità metitava tutto quello entusiasmo, poiche ei fu in sommo grado esimio in ciascheduna delle tre belle arti, pitpittura, scultura ed architettura; nè si troverà sicuramente alcun altro, che in tutte fosse, com' egli, eccellente per modo, che rimanesse problematico in quale maggiormente si segnalasse. Oltre quelle, che abbiamo accennate. pressocchè innumerabili sono le opere, che saranno alla più tarda posterità, più che tutt' i mausolei, una durevole testimonianza del raro suo genio, e della singolare sua abilità. In genere di pittura; oltre la conversione di S. Paolo e la crocifissione di S. Pietro nella cappella Paolina; nove soggetti del vecchio testamento nell'alto della volta della cappella Sistina, e più abbasso i Profeti e le Sibille: il Davide, che atterra Golia, il Gesù nell' Orto ed il Ganimede nel R.Palazzo di Francia; il Cristo Flagellato nella Certosa di S.Martino di Napoli, e tant'altri pezzi stimatissimi, il suo Giudizio Universale nella cappella Sistina è il gran lavoro, in cui ha superato non solo gli altri, ma se medesimo. Questo capo-d'opera è dipinto a fresco con tanta forza ed energia, che in osservarlo sembra di sentir già in effetto lo spavento, che al dire de' SS. Padri, animerà quel giorno terribile. Tutti que' difet-

ti, che gli vengono attribuiti di aver usato troppa fierezza nell'aria delle sue teste, troppa tristezza nel colorito, e talvolta troppa bizzaria e troppo ardire nelle composizioni, e di aver avuta poca grazia, nell'esprimer le maniere e gli atteggiamenti; questi stessi, hanno vieppiù contribuito a dare a sì grand' opera quell' aria sorprendente e spaventevole, che doveva avere . Cheçchè sia degli annoverati difetti, su de' quali ha forse esagerato il sig. Du-Fresne, certo è, per confessione del medesimo, che il pennello di Michelangelo, benchè fiero e terribile, nel tempo stesso era sublime ed espressivo al naturale, diretto in oltre da un giusto disegno, e da un' esatta cognizione della notomia. di cui aveva fatto uno studio particolare, L' idea di questo suo Giudizio Universale, lavoro di otto anni, che gl'intendenti non cessano mai di ammirare, aveala cavata dalle poesie di Dance, ch' era il suo favorito autore. Egli vi ha rappresentati nell' inferno i sette peccati mortali attorniati da molti diavoli, tra' quali dipinse il maestro di cerimonie del Papa, che sparlato avea del suo lavoro. Non meno però della disperaziono de' dannati traspira e commo-

we in questa grand'opera, che contiene un' infinità di figure e di attitudini diverse, la gioja degli Eletti. In materia di-Architettura tra i tanti altri monumenti del suo disegno, si distinguono il Duomo di Firenze, il superbo Ponte di Rialto in Venezia, la Vigna di Giulio 111, la Facciata del Campidoglio, ove spicca la sua invenzione d'una nuova maniera di Voluta nel capitello Jonico. Ma, oltre le rilevanti correzioni, da esso fatte al magnifico tempio di S. Pietro, alla cui fabbrica soprastette per 17 anni, la gran Cupola innalzata, giusta il di lui disegno sul tempio me lesimo di egual diamerro ed altezza alla celebre chiesa della Rotonda, è un capo d'opera, che formerà sempre l' ammirazione, non solo de professori, ma di chiunque altro abbia qualche discernimento. Quanto poi alla scul. tura, che sembra essere stata in qualche modo la sua prediletta su le altre sorelle, oitre quelle opere, che abbiamo accennate, l'altro Cupido, che formò assieme col Bacco già riferito, i Mausolei de' Medici in Firenze, quello di Giulio 11 in Roma, e sopratutto il famoso Mosè colle due figure, accanto di Lia e di Rachele in S. Pietro in Vinculis,

che non si cesserebbe mai di osservare, scoprendovisi sempre nuove bellezze, bastano a far comprendere quanto sapesse collo scalpello animare i marmi ed imitar la natura. Nè solo nelle dette tre Arti fu considerato Michel-angelo, come uno de'grandi genj, che mai fossero vissuti; ma nella fortificazione ancora delle città e delle piazze, fu adoperato sovente e dai Pontefici, e dai Fiorentini. Esercitossi innoltre a coltivar le lettere, specialmente nella volgar poesia; e le Rime, che ne abbiamo alle stampe, ci provano, che per quest'arre ancora aveva egli ricevuta una felice disposizione dalla natura, per cui sarebbe divenuto non men che nell' altre celebre, se vi si fosse applicato con uguale impegno. Furono raccolti i suoi Sonetti e Rime da un di lui nipore, e stampati in Firenze, la prima volta dai Giunti 1623 in 40, e poscia dal Manni 1726 in 8°. Queste sono le due edizioni, che vengono citate dalla Crusca: ve n'ha un'altra, fatta pure in Firenze dal Gori nel 1746. Si ha parimenti alle stampe, La nuova ed uleima aggiunta della parte d'Architettura di Michel Angela Buonarotti, Roma 1610 in f. I rami, che si sono incisi del-

delle opere più celebri di questo grand' artefice, e che ascenderanno a circa 300 pezzi, sono assai ricercati. E' una pretta e sciocca favola, ch' ei facesse appendere e morite un uomo in croce, per meglio disegnare e rappresentar al naturale cristo moribondo, quasichè la testa ed i movimenti d'un uomo, che muore disperato, potessero ben esprimere un Dio, che si sacrifica volontariamente per gli uominį. Michelagnolo non aveva bisogno di un tal espediente, opposto interamente a ciò, che narrasi del suo carattere e de'suoi costumi. Sebbene alquanto inclinato alla malinconia , era nondimeno buon parente, zelante cittadino ed amico sensibile. Dicesi, che mai volesse ricevere danaro per i lavori della fabbrica di S. Pietro. Travagliò assai più sovente per amicizia, e per amor della gloria, che per la speme della ricompensa Narrasi pure, che divenisse amante della celebre marchesa di Pescara, affascinato dalle sue spiritose maniere; ma, malgrado un cuore, che forse rendevalo propenso alla voluttà, egli manifestò costantemente un' invicibile ripugnanza al matrimonio . Dicevagli un giorno un prete suo amico: è un

peccaro, che non vi siate maritato: avreste avuti de' figli, a quali avrefte lasciati i vostri capi-d'-opera — . Ho , rispos' egli, una moglie, che mi ha sempre perseguitato; questa è la mia arte, ed i miei figli sono le mie opere. Di fatti ci non conobbe mai riposo: indefesso ne' suoi lavori, e premuroso, che gli riuscisser bene, andava talvolta a bella posta fino a Carrara per iscegliersi i marmi. Era d' una statura mediocre, ma ben proporzionata, d'una complessione secca e nerboruta, che avea fortificata coll' esercizio e la sobrietà. Avea molto entusiasmo e vivacità nelle sue risposte, ed invenzioni. Per sar capire a Rafaello . d' esser egli stato a vedere la Storia di Psiche, che il gran pittore d' Urbino dipingeva nella Farnesina, disegnò col carbone una bella testa 雄 Fauno in un angolo della voita, ove scorgesi tuttavia. Allorche giunse Rafaello, e la vide, esclamò: ah! non altri che Michelagnolo può aver fatta cotale testa! La Vita del Bonarota fu scritta da Ascanio Condivi suo discepolo, e l' ultima edizione, che se ne ha, è quella di Firenze 1746° in f. fig. Da questa poi hanno presi i materiali sì il Vasari, nella sua, che l'ab.

Honchecorne in quella, che ne ha publicata in francese Parigi il 1783. Non sarà fuor di proposito per aversi idea zdella franca destrezza ed attiva celerità del Buonarotti nell'adoprare lo scalpello, il zapportare ciò che dice M. Vigenères, scrittore del xvi secolo., Ho veduto Miche-, langiolo, benchè in età di , 60 anni, e non de'complessi " più robusti, far saltar via , più scaglie di un marmo , durissimo in meno di un , quarto d'ora, di quel che avesser potuto fare tre gio-, vini tagliapietre in tre o quattr' ore; cosa incredibile " a chi non la vedesse! E , travagliava egli con tal im-" petuosità e furia, ch'io mi " pensava, che tutta l' opera a, dovesse andarsene in pezzi: n facendo saltar a terra con un sol colpo grossi pezzi 🛌 di tre o quattro dita di , grossezza , sì esattamen-, te sino il segno , to, che per poco di più a, che l'avesse oltrepassato. avrebbe avuto il danno n di perder tutto, poichè , trattasi d'una materia, che , non si può riparare, nè in-., tonacar di nuovo, come le "zopere di stucco, e di cre-9, ta ,, . \*\* II. BONAROTA, o BUONARROTI (Michelangelo il Giovine ) nipote del precedente, che cessò di vivere il di 11 Gennaro 1646 in Firenze, alla di cui nobiltà era in allora scritta la sua famiglia. Varie cariche egli ebbe in diverse Accademie della sua patria, ed in varj impieghi venne adoprato da' suoi sovrani, a quali soddisfece con esattezza e con lode . Oltre diverse Orazioni , Cicalate, Poesse, Lezioni altre operette, da esso publicate, rendette celebre il suo nome con due Commedie assai stimate. La prima, che uscì per le stampe del Giunti 1612 in 4°, è intitolata la Tancia, in cui vivamente seppe descrivere il linguaggio non meno, che le maniere, e i costumi de' Contadini Fiorentini, e si mostrò imitatore felice di Terenzio e di *Plauto* . L'altra è intitolata la Fiera; ma questa non vide la luce, se non 1726, allorché assieme colla Tancia, venne stampata in Firenze dai Tartini e Franshi in f., colle Annotazioni aggiunte ad entrambe dall' ab. Anton-Maria Salvini.

Filippo ) Senatore, discendente pure della stessa famiglia de' precedenti, morto il di 8 dicembre 1733. Fu cavaliere molto dedito allo studio, e principalmente a quel-

lo delle antichità. Diede alle stampe: I. Un' Appendice all' Etruria Regale di Tommaso Dempstero . II. Osfervazioni Istoriche sopra alcuni medaglioni antichi ( erano questi nel Museo del card. Gasparo di Carpegna), Roma 1698 in 40. III. Osservazioni sopra alcuni frammenti di vetro, ornati di figure, trovati ne' cimiteri di Roma, Firenze 1716 in 4°. Queste opere sono piuttosto rare ed apprezzate, e l'ultima di esse traducevasi in latino dal P. Niccolò Galeotti gesuita; ma non sappiamo, se tale traduzione siasi poscia stampata.

\*\* BONATTI, (Guido) famoso astronomo del secolo xIII, credesi comunemente di patria Forlivese, quantunque alcuni scrittori Fiorentini il pretendano loro concittadino, ma senza addume ragionevoli prove . Non nascesse ; in qual anno ei ma certamente nel 1222 ein età di cognizione, perciocchè narra egli stesso, che in quell'anno vide in Ravenna un certo Riccardo, il quale diceva di avere quattrocento anni; come pure narra, che allora ei fu il solo, il quale ricusasse di riconoscere per santo il celebre Fra Giovanni da Vicenza Domenicano, e che perciò era dal Tom. IV.

popolo considerato, come empio ed eretico. Quindi siccome Bonatti morì cettamente circa il 1296, così convien inferire, che arrivasse almeno ai novant' anni, e fors' anche gli oltrepassasse. L' astrologia giudiziaria fu il suo studio più caro, e tanto se ne lasciò acciecare, che lunge dal sospettare in essa superstizione o colpa alcuna, invoca spesso ne'suoi scritti il Divino ajuto, affine di sciogliere le proposte quistioni, e giugne a dire, che Gesù Cristo medesimo si valse dell' astrologia giudiziaria . Viveva il Bonatti in un tempo, in cui gl' impostori fasilmente trovavano fede; e perciò fu avuto in conto del più grande e del più dotto uomo, che allor ci fosse, e molti de' principali signori italiani voleano averlo seco . Narra egli d' aver più volte letto nelle costellazioni il futuro, e di aver fatte tante predizioni avveratesi, massime in proposito delle guerre tra i Guelfi e Gibellini, che in allora ardevano. Quindi si guadagnò l'amicizia del conte Guido signore di Mentefeltro, che sempre lo ebbe in molta stima, e dice anche d'essere stato onorato assaissimo dall? imp. Federigo 11, perchè lo avvisò nel 1233 d'una segretis-

tissima congiura, che contro di lui tramavasi, e che conobbe dalla combinazione de' pianeti. Ma non sa poi motto delle tant' altre imposture. che sarannogli andate a vuoto, come gli accadde col famoso Ezzelino, che poco dopo le gloriose e favorevoli predizioni, da lui fattegli con accertata sicurezza, si sentì inaspettatamente assalito dalla morte nel 1259. Spesso dolevasi amaramente de' Regolari, ( e per questo nella Biblioteca del Gesnero dicesi, ch' ei scrivesse un libro contro i Francescani, il quale però non si è mai veduto ) cui dà il nome di Tunicati, perchè si opponevano alle sue predizioni, e chiamavano la sua scienza un' impostura e un inganno. Si loda però di Fra Corrado da Brescia Do-. menicano, perchè credeva all'Astrologia giudiziaria, e però dice di averlo conosciuto uomo molto discreto, e che intendeva bene il vero, e hene. me usava, il quale pel suo profondo sapere fu fatto vescova di Cesena. Pure il Wadingo. ed altri scrittori Francescani vogliono, che Bonatti, non ostante la superstiziosa sua astrologia, e la fiera avversione a'Tunicati, negli ultimi suoi anni si ravvedesse ed entrasse nell'Ordine de'Minori

ove finisse poi i suoi giorni. Ma di tuttocciò non n'abbiamo alcuna prova. Dante parla di lui, ma nulla dice di cotal conversione; anzi lo pone francamente all'inferno, assieme col mago Michele Scotto; e coll'Astrologo Asdente. La sua opera, inuitalata Astronomia, su stampata in Basilea il 1550 in s., ed è molto rara.

\* I. BONAVENTURA. (S.) nato nel 1221 in Bagnarea nella Toscana da Giovanni Fidanza e da Ritella, fu ancor fanciullo risanato da mortal malattia ad intercessione di S.Francesco, che ancor vivea; e quindi vuolsi, che la madre piena di gioja per l'inaspettata grazia, ad insinuazione del medesimo santo, gli cambiasse il nome del battesimo in quello di Bonaventura. L'anno 1243 entrò nell'Ordine de' Minori, e 12 anno seguente mandato a Parigi vi attese agli studi sotto il celebre Alessandro Hales. Questo maestro, soleva dire, sambrar, che il peccato di Adamo non fosse passato nel frate Bonquentura. Sette anni appresso cominciò egli stesso a tenere scuola, prima di filosofia, poi di teologia, e ad interpretare il Maestro delle sentenze; e dopo essere passato per gli ordinari gradi scolastici, l'anno 1257, poichè furono terminate le controversie tra l'università di Parigi e i Mendicanti, nelle quali egli pure si adoperò per li suoi, insieme con S. Tommaso di Aquino, venne onorato della dignità di Dottore. Frattanto l'anno precedente egli, benchè giovine di soli 35 anni, era stato eletto Ministro Generale dell' Ordine . Considerabile in allora era il rilassamento ne'Frati Minori, ed egli se ne lagna ne' seguenti termini in una sua lettera, riportata dal Fleury. — " Indagando le cagioni, per cui " lo splendore del nostr' Or-" dine siasi oscurato, trovo , una moltitudine di affari, " pe'quali dimandasi danaro, " e si riceve senza cautela, benche sia questo il mag-" gior inimico della nostra povertà. Trovo l'ozio di alcuni nostri Fratelli, che si addormentano in uno stato mostruoso tra la contemplazione e l'azione. Trovo la vita yagabonda di molti, che per dar sol-" lievo a'loro corpi, sono di aggravio a'loro ospiti, e " scandalizzano in vece di e-" dificare. Trovo le diman-" de importune, che fanno " temere a' passaggieri l'in-" contro de nostri Frati, non " altrimenti che quello de'la-

., dri; la grandezza e la cu-", riosità degli edifizi, che , turbano la nostra pace, in-" comodano i nostri amici, e " ci espongono a' cattivi giu-" dizi degli uomini. — Procurò egli di rimediare a tutti questi abusi, e ne riuscì in parte. Clemente IV lo avea nominato l'anno 1265 all'arcivescovato di Yorck : e il Wadingo ha publicato il Breve, che perciò gli scrisse; ma il Santo seppe destramente sottrarsi all'onore destinatogli. Morto il detto pontefice, i cardinali essendo stati lungo tempo senza poter accodarsi nella scelta, solennemente convennero tra di loro di eleggere quello, che venisse indicato da Bonaventura. Quegli, su di cui il dotto Arbitro pose gli occhi, fu Tibaldo arcidiacono di Liegi, che prese il nome di Gregorio x. Il nuovo pontefice non tanto per ricompensa d'aver sì direttamente contribuito al suo innalzamento, quanto perchè lo esigevano realmente le rare virtù ed il sapere di Bonaventura, nel 1273 lo dichiarò cardinale e vescovo di Albano. Allorchè gli si recò il cappello, fu trovato, che lavava de' piatti, e seguì la sua operazione senza punto arrossirne; anzi si dolse, che il nuovo onore conferitogli lo-2

distornasse dalle pacifiche occupazioni del chiostro. Nell' anno seguente seco il condusse al concilio generale di Lione, ov'egli diele in quell' augusto consesso luminose prove della sua dottrina. Ma, oppresso, come vogliono molti, dalle gravi appilcazioni e, fatiche sostenute per preparar le materie, che doveano trattarvisi, tra pochi giorni gli si produsse un vomito continuo, per cui finì di vivere li 15 luglio dello stesso anno 1274, con gran dolore de' cardinali e del pontefice, che nella v sessione espose il danno, che per tal morte ricevuto avea la chiesa; e con dolore ugualmente di tutt'i Prelati, i quali con gli ambasciatori e co'teologi ivi raccolti intervennero alle solenni esequie celebrategli, nelle quali il cardinale d'Ostia recità la sua orazion funebre. Silto Iv lo canonizzò nel 1482, e Sisto v lo sollevò all'onore di Dottor della chiesa, onde vien detto il Dottor Serafico. Furono raccolte le sue opere. e stampate la prima volta in Roma il 1588 in 8-tomi, che si legano in 6 vol. in f., edizione rara. E' pure in assai pregio l'edizione di Venezia 1751 e seg. in 14, vol. in 4°, alla quale l'anonimo editore ha premessa una Vita

del Santo, scritta e giustificata con molta diligenza, assieme con un accurato esame di tutte le opere, distinguendo le vere da quelle, che sono dubbio e,e da quelle, che sono sicuramente supposte. Se-. guendo l'ordine della prima edizione, i due primi tomi contengono vari Comenti sopra la Scrittura: il 3º i suoi Sermoni: il 4° ed il 5° i suoi Comenti sopra il Maestro de!le Sentenze, la più pregevole fra tutte le sue opere, el in cui si scuopre profondo teologo, ed assai versato ne'SS. Padri: nel 6º e 7º parecchi opușcoli ascetici e morali: nell' 8° gli Opuscoli, che riguardano la difesa della sua Religione, e la riforma de'Religiosi . Scrisse in latino la Vita del suo P.S. Francesco, di cui se ne stampò in Parma nel 1477 una versione italiana. Fra Benedetto Bonel*li* del suo Ordine ha fatti stampare in Trento 1772 tre vol. in f. col titolo S. Bonaventura Card. Oc., Operum Supplementum. Le sue Meditazioni sopra la Vita di Gesil Cristo recano varie circostanze, che non si leggono punto nel Vangelo. Il Salterio della Vergine, che gli viene attribuito, forse falsamente, pieno d'idee ardite e di forzate allusioni . Malgrado quequesti difetti, che in ognicaso sarebber effetto de' tempi, in cui scrivea, nelle opere del santo Dottore osservansi una dottrina ed una pietà, che si fanno sentire al cuore non meno che alla mente · Il famoso Giovanni Gersone non dubitava di anteporlo a tutt'i teologi, dicendo, che in lui trovava uno scrittore giudizioso e sensato, che non seconda punto la curiosità comune agli uomini dotti, che sfugge le quistioni aliene dal suo argomento, e che alla sodezza della dottrina congiunge l'unzione della pietà. Anzi tra i Protestanti stessi non è mancato chi ne parli con lode. Tra gli altri il Bruckero confessa, che dee aver luogo fra i migliori Scolastici, e che gli si dee gran lode, perchè veggendo (com' egli dice ) le sterili paglie e il loglio spregevole, che da ogni parte infettava la Teologia, sforzossi di scrivere cose più solide e vantaggiose. Un' altra *Vita* del S. Dottore ha scritta, e fatta stampare in 8° il P. Boule conventuale, in oggi abbate Boule benedettino .

II. BONAVENTURA, (il Padre) Ved. GIRAUDEAU, \*\* III. BONAVENTU-RA, o BONAVENTURI, (Federico) gentiluomo d' Urbino letterato, filosofo e giureconsulto, fiorì verso la fine del xvi secolo. Essendoglimancato il padre, ch' era valente capitano insieme e poeta, Federico ancor fanciullo venne ricevuto in propria casa dal cardinal d' Urbino, che il fece istruire nelle lettere e nelle liberali discipline. Passato poscia in corte di Francesco Maria duca di Urbino, non trascurò mai lo studio delle lettere della filosotia. Essendosi, col suo pronto e docile ingegno, conciliata in sommo grado la grazia del predetto Principe, questi lo volle a parte de'suoi. consigli e de'più gravi affari. Lo spedì ambasciatore a Gregorio XIV, a Margherita d' Austria, al duca di Savoja e ad altri grandi personaggi, ed ebbe assai motivo di restar contento della maniera, con cui Federico eseguì siffatte incombenze. Ma il Bonaventura non seppe mai adattarsi interamente alle distrazioni, che gli cagionavano gl'impieghi di corte ; e quindi il duca mosso finalmente dalle importune istanze di lui, gli accordò la libertà di ritirarsi con onorevole stipendio: dì che non godette lungo tempo, per esser morto di 47 anni, lasciando di *Pantasilea Cape*gna sua consorte dodici figli. 3

Le principali sue opere sono: I. Anemologia, seu de effectibus, signis, O causis ventorum, Urbino 1592 e 1594 tom. 2 in 4°. II. Apologia pro Theophrasto & Alessandro Aphrodisiensi de vero tempore ertus O' occasus Orionis, Urbino 1592 in 4°. III. De partus septimestris, octimestris Oc. natura Libri decem Oc. Urbino 1600 e 1602. IV. Utrum homo affici rabie possit. affectus interire &c., Urbino 1627 in 4°. V. Claudii Ptolumai Alexandrini Geographia a Federico Bonaventura latinitate donata, scholiisque illustrata, Urbino 1562 in 4°. VI. Della ragion di stato e della prudenza politica, Libri IV, Urbino 1623 in 4°. Quanto all'opera, che ha per titolo: Specchio Uftorio, ovvero Trattato delle Sezioni coniebe, Bologna 1650 in 40, nel catalogo della Biblioteca di Leyden per un equivoco da nome a cognome attribuita.al Bonaventuri, essa appartiene indubitatamente al P. Bonaventura Cavalieri Gesuita.

BONAVENTURI, Ved.

BONBELLES, (Enrico Francesco Conte di ) commissario di guerra, indi tenente generale delle armi del re di Francia, comandante sulla Frontiera della Lorena

austriaca, morto nel 1760 di 80 anni, era riguardato come un Officiale pieno di coraggio ed intelligenza. Si hanno di lui due opere stimate: I. Memorie pel giornaliero servigio dell' Infanteria 1719 vol. 2 in 12. II. Trattato delle militari

Evoluzione, in 8°.

\*\* BONCIARIO, (Marc' Antonio ) nato nel 1555 in Antria piccol paese lontano sei miglia da Perugia . Forse non vi fu altro uomo che avesse a più contrastare colla natura e colla fortuna per applicarsi agli studi. Egli fu figlio d'un povero calzolajo, e quindi a grandi stenti poté assistere agli esercizi della scuola; ed in questa per sua maggior disgrazia incontrò un pedante barbaro, che in vece di fargli apprender l**e** dovute cognizioni, lo pose in pericolo di fargli perdere la sanità. Giunto all'età di anni 14 rimase pressocchè affatto privo dell' uso delle mani e de' piedi : perlocchè compassionandolo opportunamento il card. Fulvio Corneo vescovo di Perugia, si risolvette di proteggerlo, e lo mandò in Roma per apprender le lingue dotte sotto la disciplina del famoso Mureto. La cura del seminario in Perugia, e la cattedra di belle-lettere nella stessa dittà lo occuparono per mol-

molti anni, benchè nel 1500 agli altri suoi gravi incomodi sì aggiugnesse anche la totale perdita della vista. Nulladimeno tale era la fama del suo sapere, che, sebben cieco, fu invitato dall' università di Bologna, e dal card. Borromeo gli fu offerto l'impiego di Bibliotecario dell' Ambrosiana. Ma egli, allegando la sua cecità, non volle partir da Perugia, ed ivi morì il dì 9 gennajo 1616. Molta erudizione e molta facilità nello scrivere e nel dettare aveva il Bonciario, di talche fu da Giulto Lipsio ed Ericio Pateano chiamato Omero d' Italia, forse più per ricompensa degli elogi, che ne aveano da lui ricevuti, che per lo proprio merito. Non è però dubbio, che non fosse stato un Cieço, che vide molto, come dicevano il Fontanini e lo Zeno, e come ancor lo dimostrano le molte opere di lui, delle quali le più considerevoli sono: I. Una Grammatica latina, impressa in Perugia 1593 e 1600 in 8°, ed indi ristampata più volte. II. Hieropylus, carmen de sacris Foribus a Clemente, vill pate-. factis, Perugia 1600 in 4°. Questo è un poemetto sopra il Giubileo dell'anno 1600. III. Epistola, Perugia 1603 in 8°, e Marpurgo 1604 in

4°. IV. Seraphidos Libri 111 ( Poema in lode di S. Francesco d' Assisi ) . Alinque pia Poemata, Perugia 1606 in 12. V. Idilia , O selectarum Epistolarum centuria nova, Perugia 1607 in 12. VI. Opuscula decem varii argumenti, Perugia 1607 in 12. VII. Extaticus, sive de Ludrica Poesi, Dialogus, Perugia 1607 e 1613 in 8°. VIII. Trasymenus, sive illustrium exemplorum Decades quinque , Perugia 1641 e 1648 tom. 2 in 12 &c. E' curioso il vedere il Bonciario far da maestro al calzolajo suo padre, che rimasto vedovo in età di 47 anni, invogliossi di farsi gesuita: perlocchè si trovò nellà necessità di apprendere la lingua latina; e per singolar cura del figlio arrivò fra lo spazio di sei mesi ad intendere tutti i libri chiesiastici, onde ammesso agli ordini sacti, fu eletto Curato di Callisciano, ove morì il primo marzo 1603 di anni 65, lasciando comodi di beni di fortuna i suoi flgliuoli. Ed è pur da osservarsi, che la notizia di una tal morte, recata a Marcantonio, mentre accingevasi a recitare non so quale brazione funebre il dì seguente, non distolse punto dalla sua funzione, che adempì colla massima indifferenza, e tutta

degna di una persona, che si allontani dalle cose del secolo. Asserisce il Bayle, che dalle Lettere del medesimo Bonciario, stampate in Marpourg il 1604, si rilevi il metodo, di cui egli si servì per istruir il genitore in poco tempo.

BOND, (Giovanni) dotto critico e comentatore nel secolo xvi. Nacque nella contea di Sommerset il 1550, fu per più anni maestro di scola, ed esercitò la medicina sul fine di sua vita, che avvenne nel 1612. La sua opera più conosciuta è un Comento sopra Orazio assai stimato, di cui la più bella edizione è quella d' Elzevir 1676. Se ne fece poco dopo un'altra in Orleans, che ha pure il suo merito. Vi fu un altro Gio-VANNI BOND autore di tre libricciuoli: uno intitolato, La frusta de' Giudici, de' Vescovi, e de' Papisti Oc. Londra 1741: l'altro, La taduta de' Membri del vecchio consiglio di città, colla medesima data : ed il terzo La Palinodia del Poeta. Londra 1642 in 4°. Un terzo ve ne fu pure del medesimo nome, che era avvocato, e publicò La Guida perfetta de' Giudici di pace Oc., Londra 1685 in 8°. BONDELMONT, Ved.

\*\*BONDENI,(Vincenzo) nobile Ferrarese, conte e cavaliere di Cristo, era nato in Argenta nel territorio di Ferrara nel 1630. Sin dalla prima sua gioventù fece considerevoli progressi non solamente nello studio, ma anche nella pietà, e giunto all' età opportuna, abbracciò lo stato ecclesiastico. Siccome divenne un accreditato giureconsulto, così dopo aver esercitato più anni con lode l'impiego di vicario-generale per diverse diocesi, venne da Ferdinando Carlo duca di Mantova chiamato ad essere potestà di Guastalla, indi fatto suo intimo consigliere e presidente del senato di Mantova. Mentre per gravi suoi affari trattenevasi egli alla Mirandola, rimase interamente consunta dal fuoco nel febbrajo 1694 la copiosa e scelta libreria, ch' ei teneva in Fer--rara. Morì egli in questa città nel dì 23 ottobre 1704. Tra le diverse di lui opere le principali sono: I. De Iure controverso Colluctationes legales, Venezia 1665, tom. 2 in f. II. Nota O additiones ad Tractatum de Pasouis & jure pascendi Antonii Fernan-. dez de Otero, Parma e Genova

nova 1731, in f. Queste Annotazioni sono molto stimate. III. Miscellaneum juridicum in plura documenta distributum, ( opera postuma), Mantova

1714.

BONET, (Teofilo) medico di Ginevra nato nel 1620, e morto nel 1689 di 64 anni. Partecipò al publico le molte riflessioni, che avea fatte intorno la sua arte nel corso di più di 40 anni di pratica . Quando gli acciacchi della vecchiaja gl'impedirono di recarsi alla cura degl'infermi, consecrossi interamente a' travagli del gabinetto. Aveva egli molta letteratura, un giudizio solido, una memoria felice, ed ornava tutte queste qualità con una modestia senza affettazione. Le sue prinpali opere sono: I. Thesaurus Medicina practica, 1691 vol. 5 in f. Questa è una compita biblioteca di Medicina. II. Medicina septentrionalis 1684 e 1686 vol. 4 in f. : raccolta de' ragionamenti e degli sperimenti fatti nelle parti settentrionali dell' Europa. III. Mercurius Compitalitius, Ginevra 1582 in f., che consiste in una collezione di rimed) e di osservazioni de' più abili medici intorno le diffi-. coltà della pratica. Essendo questo libro come una di quelle statue di Mercurio, che

collocavansi ne' crocicchi, per mostrar la strada, perciò l' autore gli ha dato il riferito titolo. IV. Sepulchretum, ovvero Anatomia practica, Ginevra 1679 in 3 vol. in f. essendosene fatta nel 1700 un' altra edizione a Lione con vaaggiunte del Manget . Quantunque il titolo di questi libri, sì bizzarro, e la loromole non prometta molta precisione, nondimeno sono stati ricercati, pria che Boerhauwe avesse trovata l'arte di ridurre la medicina in aforis-. mi. Pur tuttavolta si consultano ancora.

\* BONFADIO, (Giacomo ) nato in Gorzano nella bella riviera di Salò, territorio di Brescia, verso il principio : del secolo xvI, dopo fatti i primi studj in Padova passato a Roma, servi per tre anni dal 1532 in avanti il card. Merino arcivescovo di Bari 🖡 indi per un altro triennio il card.Ghinucci.La morte il privò del primo padrone; l'altrui invidia del secondo . Andò 21lora il Bunfadio errando per qualche tempo, or trattenendosi in patria, or in Venezia, or in Roma, or in Napoli 5 e di varie occasioni di onorevol servigio, che gli si presentarono, o non pote godere, o godette solo per breve tempo, parendo che cospira se oogni gni cosa a fatgli condutte una vita disagiata e penosa. Ritirossi finalmente in Padova, ove in un tranquillo ozio attese agli studi, ed esercitossi anche in istruire molti nelle belle lettere. Non era però egli soddisfatto di un tale suo stato, perciocchè, non avendo che una provvisione assegnatagli dal card. Rodolfo Pio sul vescovato di Vicenza. trovavasi assai ristretto di beni di fortuna, e cercava perciò coll'opera de' suoi amici qualche onesto ed utile impiego, onde meglio sostentarsi. Questo gli venne finalmente offerto dalla republica di Genova, che nel 1545 lo invitò alla cattedra di filosofia, e siccome, dando anche lezioni di politica e di rettorica fè sempre maggiormente conoscere il suo talento, e la sua abilità, poco appresso gli fu aggiunto l'incarico di scrivere per publico ordine la storia di quella Republica. Trovavasi egli contento del soggiorno di Genova, e del modo, con cui fu ricevuto; ma pure sembra, che avesse qualche segreto presentimento della disgrazia, che sovrastavagli . Genova mi piace , scrive egli ad un suo amico, *e per* il jito, e per tutte quelle qualità, che U.S. he visto . . . Questo verno ho letto il prima

della Politica d'Aristotile in una Chiesa ad auditori attempati, e più mercanti, che scolari. Son dunque in parte allegro, pur non senza qualche umore. Tosto avutane l'incombenza, si accinse con tutto l'impegno alla fatica di scrivere la storia di Genova . ed andavala felicemente continuando, quando avvenne cosa, che gravemento infamandolo, il condusse ancora ad infelice ed immaturo fine , troppo deplorabile, specialmente in un uomo si degno di miglior sorte, . L'epoca e il genere della morte del Bonfadio non sono più soggetti a quistione, com' è stato in addietro, dopo l'autentico documento, inviato da Genova al ch. Co. Mazzucchelli tratto dal libro de' giustiziati, in cui leggesi 1550. 1550 die 19 julii : Jacobus Borfadius de Contatu Brizie desapitatus fuit in carceribus q O postes combustus. E' adunque certo, che il Bonfadio fu giustiziato, come incolpato d' uno di que' delitti, che per le leggi si puniscono col fuoco. Anzi per testimonianza di vari accreditati autori costa, ch' egli era condannato ad esser abbruciato vivo in publico, e che mercè le forti istanze di autorevoli amici e protessori, e specialmente di Giam-

Giambattista Grimaldi, gli fu per grazia commutata la pena nel taglio della testa in carcere, per esser poi abbruciato il cadavere. Si è molto disputato su i veri motivi di un tal supplizio. La più parte degli scrittori e giudiziosi e contemporanei, riportati esattamente dal Mazzucchelli ci persuade a credere, che si volle punire sull'infelice Bonfadio l'avere anzi adoperata molta libertà nello scriver la storia, rilevando alcuni fatti pregiudizievoli a certe famiglie, che fondavano il loro merito nelle lodi degli antenati; e molto più nell'insegnare alla gioventù di certe verità politiche non molto adatte a quel governo. Noi crediamo opportuno di richiamar qui le parole di Scipione Ammirato: Trovato, ch' egli tirava la gioventù a governo contrario di quello, che allora si era indiritto , sotto colore d'impudici amori, gli poser le mani addosso: e per avventura non trovatolo senza colpa il condennarono al suoco. Neppur mancò qualche rivalità in amore, secondo attestano altri scrittori, conceputa contro il Buonfadio da alcunicavalieri, i quali avessero perciò gravato l'accennata imputazione, ed affrettata la sevem sentenza. Per il the po-

trebbe a ragion sospettarsi che il Buonfadio non sarebbe stato nè reo nè punitosse non avesse avuto per li detti riguardi nemici assai poten+ ti ed implacabili : e perciò mostra querelarsene col più vivo sentimento dell' animo suo nella lettera, ch'ei scrisse prima di morire a Gio. Battista Grimaldi suo protettore ed amico: Mi pesa (scrivea egli) il morire, perchè me pare di non meritar tunto; & pur m'acqueto del voler di Dio: e mi pesa ancora, perchè more ingrato, non potendo render seeno a tanti onorati gentiluomeni, che per me hanno sudato ed angustiato, e massimamente a VS., del erato animo mio . Le rendo coll'estremo spirito grazie infinite, e le raccomando Bonfandino mio nipote . . . . . . Seppelliranno il mia corpo in S.Lorenzo; e se da quel mondo di là si potrà dar qualche amico segno senza spavento, lo farb ... Il Bayle osserva sul proposito di questa lettera, e particolarmente della promessa, che Bonfandio fece a'suoi amici, che questa non ebbe verun effetto, come tante altre simili : e dubita se i di lui amici fossero rimasti più o men sicuri del di là nel caso, che avessero qualche apparizione, come si dice averla avuta gli amiei di

ci di Marsilio Ficino. Quel che più deve spaventate gli storici, si è l'osservazione. che il nominato autore soggiunge, cioè che quelli, che biasimano l'imprudenza di Buonfandio, tra' quali il Boccalini, si trovarono molto male per averlo copiato. Il Buonfandio fu uno de'più grandi ed eleganti scrittori del secolo xvi, ed uno de' più belli spiriti d' Italia, come lo dimostrano le opere sue : I. La traduzione dell' Orazione di Cicerone pro Milone, che considerasi la miglior cosa, lasciataci in tal genere dal secolo xvI, e l'edizione fattane da'Figli di Aldo, Venezia 1554 in 8°, è molto rara. II. Lettere famigliari, publicate in Brescia il 1746 in 8°, e ristampate in Vicenza il 1772 in 12, che vengono proposte, come uno de' migliori modelli, di cui prefiggersi l'imitazione. III. Poelie italiane e latine, stampate pure in Brescia il 1747 in 8°. IV. Gli Annali della Republica di Genova, che in continuazione del Giustiniani, continuatore anch'esso del Foglietta, abbracciano dal 1528 sino al febbrajo 1550 stesso, in cui morì, composti in latino, e stampati la prima volta solo nel 1586 in Pavia in 4°, poscia tradotti in italiano da Bartelomeo Pascheri, Questa versione, impressa in Ginevra 1586 in 4', non è comune. Sono questi Annali l'opera più pregevole del Bonfadio. Egli si duole in più luoghi della medesima, del troppo affrettarlo che i Genovesi facevano in quel lavoro; e si protesta di non dare perciò, che uno scheletro di storia, a cui mancava ogni ornamento, quasi a guisa di Giulio Cesare, che volendo semplicemente stendere giornali e memorie, ha atterrito ogni più elegante scrittore dal formarne una storia. Così gli Annali del Bonfadio quantunque ei non gli abbia creduti degni del nome di storia, vengon però riguardati da' più saggi intenditori, come una delle più perfette e ben tessute istorie, dateci da quel secolo, ove l'eleganza e la non affettata cultura dello stile nulla pregiudicano alla vivacità del racconto, e la nobiltà de' sentimenti dà maggior risalto a' fatti. Una compita edizione di tutte le opere del Bonfadio ha fatta eseguire il ch. sig. ab. Antonio Sambuca, Brescia 1758, premessavi la Vita dell' autore. scritta colla solita esattezza dal co. Mazzucchelli.

BONFILIO, Ved. OREFI-CI.

"I.BONFINI, (Antonio),

nativo d'Ascoli nella Marca. dopo essere stato per alcuni. anni professore di belle-lettere in Recanati, chiamato da Mattia Corvino re d'Ungheria alla sua corte nel 1484, ivi stette per più anni coll' impiego di maestro della regina Beatrice d'Aragona consorte dello stesso re Mattia, dal quale ricevette non ordinari onori, come pur in appresso dal re Ladislao succedutog i nel 1490, che lo aggregò alla nobiltà Palatina, e lo decorò delle reali insegne. Morì nel 1502 in età di 75 anni, e lasciò tre Decadi di Storia d'Uneberia sino al 1495, da lui scritta con molta eleganza, e che fu poi stampata nel 1543. Sambue avendone fatta una continuazione sino alle quattro Decadi e mezza, ne diede una magnifica ristampa, Basilea 1568 in f. gr. Un'altra edizione se ne fece parimenti in f. nel 1606 . Bonfini era amante della verità, ma talvolta confondevala con la Viene tacciato da *Rodero* di aver imitato troppo lo stile de' Pagani . Scrisse ancora varie altre operette, e specialmente alcune traduzioni dal greco nel latino delle opere di Filostrato, di Ermogene e di Erodiano. Forse era suo fratello quel Matteo Bonfini pure Ascolano, di cui si hanno alle stampe alcune Annotazioni sulla Poetica d'Orazio, e qualche operetta grammaticale.

\*\* II. BONFINI, (Francesco Antonio ) di Bertinoro picciola città nella Romagna. si crede, che riconosca tra' suoi ascendenti quel BONFINI d'Ascoli, di cui abbiam parlato nel precedente articolo. Dopo aver esercitata con molta riputazione la carica di udi+ tore in varie insigni Rote d' Italia, passò a Firenze colà chiamato dal gran-duca Ferdinando 11. Allettato dalla favorevole accoglienza e dalle beneficenze di quel Sovrano, stabili in essa città il suo fermo domicilio colla sua famiglia, e dopo avere per lo spazio di 30 anni riseduto ne? primari tribunali, considerato sempre per un eccellente giu-.. reconsulto, ivi morì li 7 settembre 1739. Lascid le seguenti produzioni: I. De Jure Fideicommissorum magis controverso Disputationes pracipue, Venezia per Niccolò Pezzana 1741 tom. 2 in f. Quest'opera insigne, e la migliore che si abbia nella materia de' fedecommessi, contiene. 160 dispute, distribuite in quattro titoli, ed è talmente apprezzata, che essendone passati: oltremonti moltissimi esem-

plari e la riferita edizione è divenuta rara e ricercata. II. Varie Aggiunte al libro, intizolato *Notabilia* ad bannimenta generalia ditionis Ecclesiastica, impressa in Lucca nel 1714, e poi ristampata dal predetto Pezzana 1741 in f. opera di Silvestro BONFINI di lui avo, la quale non solo nello stato Ecclesiastico, ma anche generalmente è di non poca utilità, specialmente per le ottime teorie e pratiche criminali ivi stabilite. III. Decisiones Florentina, saccolte dopo la di lui morte, e stampate in Pica il 1760 in f.

BONFRERI, o BONFRE-Rio, detto anche da alcuni BONFERIO, (Giacomo) gesuita, nacque in Dinant nel principato di Liegi, e morì in Tournai il 9 maggio 1643 in età di 70 anni. Era un nom dotto pieno di pietà, che molco avez travagliato intorno la Scrittura sacra, di aui era stato publico professore con molta distinzione: nell'università di Dovai. Di lui si hanno: I. Praloquia in totam Seripturam factam, Anversa 1625 in f., opera stimata assaissimo. II. Onomaficos de' luoghi, a delle città della sacra Scrittura, libro d' una profonda erudizione, impresso a Parigi 1631 in f. Lo

predette due opere si trovano anche nel Menochius del P. Turneminio. III. Un Comento sopra il Pentateuco, Anversa 1625 in f. IV. Vari Comenti sopra quasi tutti i libri della Scrittura. Dupin lodali a motivo della chiarezza, del metodo, e di quella giusta precisione, egualmente lontana e dall'estrema brevità, e dall'eccessiva lunghezza. Tutte queste opere sono in latino.

\* BONGARS , ( Giacomo ) Signore di Bauldres; e de la Chesmarge, nato in Orleans di nobile famiglia, fu allevato nella religione Calvinista. Feçe i suoi primi studi a Strasburgo, ed indi li continuò a Bourges, ove fu discepolo del tamoso Cuiacio. Sebbene non avesse egli trascurato di coltivare varie scienze, pure applicossi poscia in preferenza alle belle-lettere, alla critica degli antichi autori ed alla storia. Di buon'ora si pose al servigio di Enrico sv in tempo, che non era ancora se non re di Navarra. Il monarca affidò alla di lui abilità varie importanti negoziazioni , ed egli ne riuscì sempre con onore. Nel 1585. avendo Sisto y fulminata conpo il re di Navarra ed il Mincipe di Condè una delle antiche bolle di scomunica . Bon-

Bongars, che allora trovavasi in Roma, vi fece una risposta piena di ardire, e ando ad affiggerla egli stesso nel campo di Flora, piazza detta volgarmente Romani Campofiore. Lo stesso anno 1585 intraprese un viaggio verso Costantinopoli, passo per Vienna, per l'Ungheria, per la Transilvania e per l'altre provincie, che sono su tale cammino, stese il giornale di tale suo viaggio, che trovasi manoscritto nella biblioteca di Berna; ma nulla può rilevarsene d' interessante circa i motivi de<sup>3</sup> suoi viaggi e gli affari di que? tempi. Lo stesso pure avviene delle sue lettere ed altri suoi scritti, ne' quali andaya sì riservato, che nulla o poco almeno può rilevarsene circail segreto delle sue commissiopi; cessò di vivere in Parigi nel 1612 in età di 58 anni. I saggi, che lasciò al publico delle sue letterarie fatiche sono: I, Un'edizione di Giufino con varie erudite note. II. Una raccolta di Lettere latine, scritte con gusto, e di uno stile, che dipinge la probità dell'autore, I signori di Porto-reale ne publicarono una traduzione francese sotto il nome dell' ab. Briantille Haia 1695 in 12. III. La collezione degl' Istorici della

Crociate sotto il titolo di Gefia Dei per Francas 1611 in f. IV. Fu pure da esso publicata, sebbene senza il suo nome, a Francsort 1602, una grand'opera, ovvero raccolta, intitolata, Rerum Italicarum

Scriptores.

BONICHON, (Francesco) prete dell'Oratorio, indi curato in Angers, morto nel 1662, è autore di un'opera intitolata, Pompa Episcopalis. Questo libro curioso e ricercato fu da lui composto, quando Enrico Arnauld venne nominato vescovo di Angers. Si ha pure di lui un grosso libro in 4° sotto questo titolo: L' Autorità vescovile difesa contro le nuove intraprese di alcuni Regelari Mendicanti, Angers 1658.

BONIFACE, (Giacinto) celebre avvocato nel parlamento d'Aix, nato a Forcalquier in Provenza il 1612, e morto nel 1695, d conosciuto a motivo di una compilazione ricercata da' giureconsulti. Esta è intitolata: Decreti Notabili del Parlamento di Provenza, Lione 1708 vol. 8 in f., Ved. DEBEZIEUX.

\*\* I. BONIFACIO, (Giovanni) nato in Rovigo nello stato Veneto di nobile famiglia nel 1547, si distinse pel suo sapere nella giureprudenza, nella storia e nelle a-

mene lettere. Avendo sposato una ricca ereditiera di Trevigi, fu colà chiamato dal suocero ad abitare nella di lui casa, ed ivi esercitò la professione di avvocato con molto credito. In seguito venne impiegato a servire in qualità di assessore diversi publici Rappresentanti nelle principali città della Terra-ferma Veneta, e da per tutto soddisfece a tale impegno assai lodevolmente. Alla fine termino i suoi giorni in Padova nel 23 giugno 1635. Tra le moltissime di lui produzioni, annoverate dal Mazzucchelli, si distinguono: I. La sua Storia Trivigiana, divisa in x11 libri, Trivigi 1591 in 4°, edizione divenuta rarissima; onde l' Albrizzi si determinò a farne una ristampa, Venezia 1744 in 4°. II. Tractatus de Furus, Vicenza 1591 in 4°, ristampato più volte, e segnatamente, Venezia 1622, e Francfort 1646 in 8°. III. L' Arte de' cenni, con la quale formandosi savella visibile, a tratta della muta eloquenza, che non è altro che un facondo filenzio, Vicenza 1016 in 4°, opera encomiata dal marchese Maffei . IV. L' Ercole : Dialogo de' nome, che a' figliuoli si deono imporre, Rovigo 1624. in 4°. V. Il Frachetta : Dialogo della Dedicazione delle

Letterarie Composizioni, Rovigo 1624 in 4° . VI. L' Arti liberali e meccanache come /tate dagli animali irrazionali agli uomini dimostrate, ivi 1642 in 4°. VII. Metodo delle Leg-gi Venete, ivi 1627 in 4°. VIII. De Epitaphiis componendis, Rovigo 1629 in 8°. IX. Diverse Rime, Orazioni, Favole, Lettere, Comenti &c. X. La Republica delle Api, colla quale si dimostra il modo di ben formare un nuovo governo Democratico, Rovigo. 1627 in 4°. Il titolo di quest'opera potrebbe far credere, che avesse data la idea al cavalier Mandeville sulla sua Favola dell'api.

\* II. BONÍFACIO, (Baldassarre ) dotto Veneziano, arciprete di Rovigo, arcidiacono di Treviso, e finalmente vescovo di Capo d'Istria, era dapprima stato professore di giureprudenza in Padova, e con credito. Da lui riconoscono la loro istituzione le accademie, stabilite in Padova ed in Treviso per la nobile gioventi. Questo prelato, morto nel 1659 in età di 75 anni, ha lasciate molte opere in versi ed in prosa : I. Poesse latine 1619 in 16. II. Historia Trevigiana in 4°. III. Historia ludicra 1656 in 4°. Trovasi in queste storie un' erudizione varia ed interessante.

IV. Dell' Aristocrazia, Discor-50, 1620 in 4º . V. Discerso dell' immortalità dell' Anima, Venezia 1621 in 40, indirizzato a Sarra Copia moglie di Jacopo Sulman, Ebrea di Venezia, spiritosa e dilettante di letteratura, e che non era moltopersuasa dell'immortalità dell' anima. Sarra se ne offese, e publicò in sua giustificazione un Manifesto di tre fogli, il quale da molti fu creduto lavoro non di lei, ma di Numidio Paluzzi Romano, da essa mantenuto in Venezia per suo istruttore. Publico Bonifacio una risposta al predetto Manifesto, Venezia 1621 in 4º. VI. De Scriptoribus Historia Romana, Helmstad 1674 in 4º. VII. Illustrium aliquot Scriptorum elogia, Venezia 1630 in 4°. VIII. De archiviis liber singularis, Venezia 1632 in 4º . IX. Pralectiones. O Civilium Institutionum Epitome, Venezia 1632 in 4°. X. Conjectura in Martialem, O Polynesi Origines, Venezia 1635 in 4°, libro assai raro. I. BONIFACIO, conte dell' impero, è celebre principalmente per l'amicizia intrinseca, la quale ebbe con S. Agostino, che ne sa menzione in varj luoghi delle sue lettere, e qualchuna pure ne scrisse allo stesso Bonifazio; dovendo però avvertirsi, che Tom. IV.

diverse si suppongono tali, e nol sono, distinguendosi chiaramente per la varietà dello stile; onde vengono rigettate da' più dotti critici, e specialmente dai PP. Maurini. Meritano altresì d'esser accennate le principali azioni della sua vita. Egli combattè valorosamente in Francia nel 413, costringendo Ataulfo re de' Goti, sebben superiore di forze, a levare l'assedio di Marsiglia, e fuggirsene ferito. Indispettitosi poi per l'ingiuria, fattagli dal superbo Castino, che nol volie compagno nel comando dell' armata imperiale, spedita nella Spagna contro i Vandali, nel 422 passò in Africa, ove comandava la milizia, ed ivi suscitò qualche turbolenza, per cui ne tu cacciato via da' Vandali . Siccome però era uomo prudente, che presto rimettevasi in ragione, valoroso in guerra, amante della giustizia, temperante e sprezzatore del danaro, come ne fa gli elogi il medesimo S. Agostino, acquistò la piena grazia dell' imperatrice Placidia e dell' imp. Valentiniano suo figlio. Ingelositosi di tanto favore l' ambizioso Ezio con nera frode facendolo chiamar alla corte, e scrivendogli nel tempo stesso confidentemente, che non venisse, perchè si volea far-

farlo morire, il fece comparir ribelle. Scopertosi poi l'inganno del traditore Ezio, non solamente il Co. Bonifazio fu pienamante rimesso in grazia, ma di più, passato in Italia, vennegli dato il supremo comando dell'armata, destinata a combattere il superbo Ezio, che già erasi ribellato. Dopo pochi mesi nel 432, andato Bonifazio in cerca di Ezio, gli diè battaglia, e lo sconfisse; ma essendo poscia venuti tra di loro a singolare combattimento, ed avendo anche questa volta Ezio usata la frode, provvedendosi di un' asta più lunga, egli restò illeso, e ferì mortalmente il conte, che non molto dopo ne morì.

II. BONIFACIO, (S.) apostolo dell' Alemagna, nacque in Inghilterra verso l' anno 680. Gregorio 11 lo spedì nel 719 a travagliare per la conversione degl' infedeli del Nord. Esegui egli la sua missione nella Turingia, nell' Hassia, nella Frisia nella Sassonia, e vi convertì gran numero d'idolatri. Informato il papa de' suoi prosperi successi, lo chiamò Roma, lo consecrò vescovo, e lo rispedì in Alemagna. Più rapidi ancora furono i progressi dopo il suo ritorno. Convertì i popoli

della Baviera, e riempì il Nord della fama del suo nome e`delle sue apostoliché fatiche. Gregorio III gli concesse il Pallio, ed il titolo di arcivescovo colla facoltà di erigere de' vescovati ne' paesi ultimamente conquistati alla religione. Terminò egli la sua vita col martirio : un giorno, essendo in viaggio per conferir la cresima ad alcuni cristiani, fu trapassato con un colpo di spada da'Pagani della Frisia nel 754. Aveva già rinunziato l'arcivescovato di Magonza a favore di Lullo suo discepolo, Di quest'apostolo si hanno varie Lettere, raccolte dal Serrario 1616 in 4°, ed alcuni Sermoni nella collezione del P. Martenne. Vi si scorgono il suo zelo, la sua sincerità e le altre sue virtù ; ma niente di purezza, nè di delicatezza nello stile.

## (PAPI)

III. BONIFACIO 1, (S.) era un vecchio prete figlio di Giocondo cittadino Romano, e fu eletto il 26 dicembre 418 per successore del papa Zosimo. Gli fu contrastata la cattedra dall'arcidiacono Eulalio, il quale prevenne a suo favore Simmaco prefetto di Roma. Questi riferì lo scis-

ma ad Onorio imperatore, ch' era in Ravenna, e che in risposta confermò Eulalio nella s.sede, e ne scacciò Bonifacio. Ma crescendo sempre più i torbidi e le istanze de' partigiani e de' competitori, l'imperatore ordinò ad Eulalio insieme ed a Bonifacio di portarsi a Ravenna per decidere una faccenda, che oggi apparterrebbe alla chiesa. Malgrado l'impazienza e i rigiri di Eulalio, che cercò nuovamente di rimettersi nella s. sede, prima che fosse deciso da'vescovi, che Onorio aveva perciò chiamati, sè costui cacciarlo immantinenti da Roma, e vi sostenne il papa Bonifacio, che vi fu confermato da un sinodo di vescovi. A questo Pontefice dedico S. Agostino i suoi 4 Libri contro gli errori de'Pelagiani. Morì, secondo l'opinione del P. Pagi, ch'è la più ragionevole, il dì 4 settembre 422.

IV.BONIFACIO 11, succedette a Felice Iv nel 530, non senza scisma, che durò un mese fino a che morì l'altro papa Dioscoro, la di cui memoria venne tosto annullata dal superstite Bonifacio. Questi era nato in Roma da un Goto. In un concilio di vescovi, tenuto nella Basilica di S.Pietro, pretese la facoltà di eleggersi un successore; e

di fatti si elesse il diacono Vigilio. Era questo il modo di render quasi ereditario il papato, ma fu tosto abolito da un altro concilio di vescovi. Confermò poscia quanto fu stabilito nel concilio d'Orange, cioè che non si poteva nè volere, nè principiare alcuna opera buona senza la grazia preveniente di Gesù Critto; ma non perciò fulminò i dissidenti , sperando unicamente, che si persuadessero una volta. In tale oggetto si ha di questo Pontefice una Lettera a S. Cesario di Arles nell'Epistola Rom. Pontificum di D.Constant. Morì li 8 novembre del 532.

V.BONIFACIO III, Romano, vacata per un anno la s.sede , mercè i soliti distutbi nell'elezione de'papi, fu eletto nel principio del 606 successore di Sabiniano. Celebrò in Roma un concilio di 72 vescovi, in cui fu decretato, che sotto pena di scomunica, vivente il papa, siccome ancora viventi gli altri vescovi, non si potess trattare del loro successore; ma che solamente tre di dopo la lor morte, si fosse proceduto all'elezione. Profittando opportunamente de'dissapori, insorti tra Foca augusto e il patriarca di Costantinopoli, che non avea per-P mes-

messo, che Costantino e le tre sue figlie fossero estratte dalla chiesa, ove eransi rifugiate. ottenne dal medesimo imperatore quello, a cui da più tempo aspiravano i papi, cioè che dichiarasse con formale decreto, non dovere più il patriarca di Costantinopoli arrogarsi il titolo di Vescovo Ecumenico, o sia universale, come aveano avuto in uso sino da tempi di S. Gregorio; accordando loro il secondo posto tra i patriarchi. Osservano alcuni, che la contesa tra' vescovi di Roma, e que' di Costantinopoli cadeva semplicemente sul titolo; e che da questo, di mano in mano siasi giunto a quell' autorità, che di poi godettero i papi. Terminò colla vita il breve suo papato nel dì 12 novembre dello stesso an-

\*VI. BONIFACIO IV, fieliuolo d'un medico di Valeria nel paese de'Marsi, succedette al precedente nel 607.
L'insigne Tempio di Roma
appellato anticamente il Panzeon, perchè dedicato a tutti
gli Iddi della Gentilità, ed
oggidì chiamato la Rotonda,
fabbrica maravigliosa, fatta per
ordine di Marco Agrippa a'
tempi di Augusto, e che anche oggidì mirasi con istupose dagl' intendenti, sebbene

spogliata sotto Urbano viti di gran parte de' ricchissimi materiali e lavori, che l'adornavano, avea sino all'anno 608 mantenua nel suo seno la superstizione pagana, ritenendo le statue di quelle false divinità. Tanto fece papa Bonifazio, poco dopo assunto al pontificato, che lo stesso anno 608 l'impetrò in dono da Foca imperatore. Previe indi le consuete espiazioni ridusse questa Basilica al culto del vero Dio e la consecrò a lui in onore della Sc. Vergine e di tutt'i Martiri. Da quest' epoca dicesi, che riconosca l' origine l'istituzione della festa di tutt'i Santi il di primo novembre. Nel 610 tenne un concilio in Roma, in cui fu deciso contro la pretensione suscitata d**al clero secolare d'** Inghilterra, che anche i monaci, e que'del clero regolare potessero ottenere il sacerdozio ed esercitarne le funzioni, fulminando la scomunica contro chi si opponesse. Sopra di che inoltre il pontefice scrisse una forte lettera al re Edelberto, perchè si adoprasse a sedare le differenze insorte per tale motivo. Morì Bonifazio nel 614. Gli vengono attribuite alcune Opere, che però non sono sue.

VII.BONIFAZIO v Napoletano successore di Deusdi-

dedit , ovveto Deodato nel 617; morì nel 625. Fu un pontefice pieno di mansuetudine e di pietà . Sulla fine suo pontificato scrisse una lettera a Giusto arcivescovo di Cantorbery, congratulandosi de' felici travagli di costui nella chiesa d'Inghilterra, ed accordandogli la facoltà di ordinar de'vescovi per facilitare la propagazione della fede. Scrisse ancora al re Eduino per esortarlo a farsi cristiano. ed alla di lui sorella Edelburga, congratulandosi della loro conversione, e mandando loro de' rigali per parte di S. Pietro, affinche s' impegnassero a convertir gli altri alla fede. Ma per la morte sopravvenutagli non potè vedere i frutti delle sue lettere e de' rigali. Proibì ancora a'giudici il far inseguire quelli. che fossero ricorsi all'asilo delle chiese.

VIII. BONIFACIO vt, Romano, succedette a Formoso dopo tre giorni di sede vacante l'anno 896: pontefice efimero, perchè non regnò più di 15 giorni, avendolo la podagra portato al mondo di là. Oltre di ciò, siccome fu eletto a voce di popolo, e si vuole, che il clero lo avesse già deposto prima che prendesse possesso, così non pochi lo hanno riguardato come

antipapa. Checchè sia di ciò, fu egli un uomo sceleratissimo.

\* IX. BONIFACIO vii. sopranominato Francone, figliuolo di Ferruccio Romano, e cardinal diacono, ma uomo sceleratissimo, mise le mani addosso a papa Benedetto VI, lo cacciò prigione, ed ivi lo fece crudelmente strangolare.Quindi non per canonica elezione. ma colla violenza, vivente tuttavia lo stesso vero papa, occupò la s.sede nel 974, rendendosi però immeritevole d' esser annoverato tra i legittimi pontefici. Poco gode per questa volta il detto antipapa il frutto delle sue scelleraggini, mentre un mese dopo fu scacciato, e se ne fuggì a Costantinopoli, recando però con se il tesoro di S. Pietro. L'anno seguente venne scomunicato in un concilio, in proposito di che lasciò scritto Gerberto arcivescovo di Rems: Succedit Roma in Pontificatu horrendum monstrum Avialefacius ( così chiama egli questo Bonifazio) cunctos mortales nequitia superans, etiam prioris Pontificis sanguine cruentus. Sed hic etiam fugatus, O in magna synodo damnatus est. Ma nel 984 appena ebbe costui intesa la morte di Ottone 11 imperatore, il quale tenevalo a fre-

no , che celatamente sen venne a Roma, e colla fazione de' suoi parziali, preso il papa Giovanni XIV, il fece più che barbaramente morir di fame, o di veleno in Castel S.Angelo, ed esporre il suocadavere alla vista del popolo, che inorridì a così indegno spettacolo. Si assise poscia di nuovo questo tiranno sul trono pontificio, e vi du-. 10, secondo la più fondata opinione per altri undici mesi, cioè sino al marzo dell' anno seguente 985, in cui colpito da improvviso accidente, passò a render conto di tante enormità. Era costui talmente in odio al popolo Romano, che la plebe preso il di lui cadavere, lo strascinò per le strade della città, e trafitto da migliaja di colpi di lance lo lasciò nudo ed insepolto nel campo, dov'era la statua di Marco Aurelio imp., sinchè il giorno seguente alcuni del clero, per levar dal publico sì vergognoso spettacoio, lo fecero sotterrate.

\* X. BONIFAZIO vIII, (Benedetto Gaetane) era nato d'una famiglia di origine
Catalana. I suoi antenati aveano assunto il nome Gaetani, o Cajetani, come scrivono alcuni, perchè aveano
dimorato lungo tempo a Gaeta, prima di andare a stabilir-

si nella città di Anagni, luogo della nascita di Bonifazio. Benedetto Gaetano, che dopo essersi applicato alla giureprudenza, divenne avvocato concistoriale, indi protonotario apostolico, poscia canonico di Lione e di Parigi, venne in seguito creato cardinale da papa Martino 11 . Vacato il pontificato per la rinunzia, fattane da Celestino v 1294, della quale sono scritte non poche menzogne, inco pandone anche l' arrifizio dello stesso card. Gaetano ( Veggasi CELETSINO v.), tennesi il Conclave, ov' era seguita la stéssa rinunzia, ed i voti de' cardinali concorsero a favore del Gaetano, che destramente avea già saputo guadagnarsi l'amicizia e il padrocinio del re Carlo 11, giusta i cui voleri, ( secondo l' espressione del celebre Muratori ) si moveano allora le sfere, il che contribuì molto alla sua elezione, che seguì la vigilia del SS. Natale dello stesso anno 1294. Una delle prime imprese del Gaerano, che assunse il nome di Bonifazio viii, fu quella di annullare, sebbene non ancor consecrato, tutte le grazie fatte da Niccolò IV e da Cèlestino v. Il secondo giorno del seguente gennaro partì per Roma, avendo pria mandato in-

nanzi accompagnato da più persone il suo antecessore. Giunto in Roma cominciò a segnalare il suo pontificato col mettere sotto interdetto il regno di Danimarca, e col confinare nell' inespugnabile rocca di Fumone il medesimo Celestino v, già ritornato ad essere semplicemente Pietro da Morrone. L'incoronazione di Bonifazio seguì nel dì 16 gennajo, con una pompa non ancora veduta, e da non essere tollerata. Egli si portò a cavallo da S.Pietro a S. Giovanni Laterano, assistito da? due re Carlo 11 e Carlo Martello di lui figlio, che tenevano umilmente la briglia del cavallo pontificio, e che poscia lo servirono a mensa colla corona in testa. E' deeno d'esser mentovato lo strano ripiego, inventato da'Pisani per farsi rispettare dai loro vicini, co'quali erano in continue guerre. Elessero podestà e governatore di coll' annuo salario di 4000 lire lo stesso pontefice Bonifazio, che umilmente accettò il tutto, e spedì un vicario a governare in sua vece. Era il solito caso de'deboli, che fuggendo un'oppressione, ne incontravano per ordinario un'altra. Pieno di gravied anche scandalose brighe fu il pontificato di Bonisazio VIII. Si vuole, che da

privato egli fosse stato della fazione de' Gibellini, ma che poi divenuto papa li perseguitasse severamente. Dicesi, che essendoglisi presentato innanzi l'arcivescovo di Genova nel dì delle ceneri, Bonifazio gli gettasse le cenerl negli occhi, dicendogli: ricordati, che tu sei Gibellino, e che un giorno sarai in polvere coi Gibellini. Fosse il motivo d'esser tra i Gibellini la nobile famiglia Colonna ( Ved. BUONDELMONTE), o fosse altro pretesto, Bonifacio la perseguitò fieramente sino all'ultimo esterminio. Non solamente scomunicò i due cardinali, ma li depose ancora, privandoli d'ogni benefizio, e fulminàndo pene e censur<del>a</del> contro de lor parenti e fautori. Irritati insieme e spaventati dalle procedure di questo papa impetuoso i Colomesi publicarono ed affissero Manifesto, in cui protestarono essere stata nulla ed estorta con frode la rinunzia di Celestino v, ed essere Bonifacio un papa illegittimo ed intruso, appellando ad un futuro concilio generale :da qualunque atto, venisse a farsi contro di essi. Infuriato perció vieppiù il papa, fulminò opportunamente contro di essi e di tutt' i loro aderenti una bolla, dichiarandoli eretici e

scismatici, confiscati tutti i loro stati e beni, e sottopponendoli alle più severe pene temporali e spirituali. Fece poscia diroccare i loro palazzi in Roma, pubblicò contro di zessi una crociata, spedì milizie ad invadère le loro terre. s'impadronì dopo lungo assedio, e molto spargimento di sangue delle città loro appartenenti di Nepi, Zagarola, Colonna &c., e pieno di rabbia, perchè inutili rendevansi gli sforzi delle sue armi contro Palestrina, difesa da gagliardo presidio, ricorse all'artifizio. Fece destramente proporre ai Colonnesi il perdono, e liberalissimo di promesse, rimase d'accordo, ch' essi in veste nera andassero a gittarsi a piedi suoi, confessando i falli ed implorando misericordia. Così fecero; ma quand'ebbe avuta in suo potere Palestrina, lungi dal rimettere in pristino i Colonnesi, come avea promesso, (forse per quel principio, fondato dalla vile adulazione, che i Papi non sono obbligati da legge veruna, e tanto meno dalla data fede ), fece spianare dai fondamenti quella città, con fabbricarne un' altra in sito diverso, dandole il nome di città papale; ed infuriando anche contro gli aderenti, cacciò prigione Giovanni da Cec-

cano degli Annibaldeschi lov parente, e confiscò tutt'i di lui beni. Atterriti da tal procedere i Colonness tutti suggirono chi in Sicilia, chi in Francia è in altri luoghi, tenendosi con somma cura celati 💂 sinchè il loro persecutore giugnesse all'ultima scena disua. vita. Talmente erano ventati i loro animi dalle violenze di questo papa, che Sciarra Colonna, preso sul mare dai corsari, e posto al remo, disse, che preferiva la schiavità a ciò, che temer dovea dalla vendetta del papa . Bonifacio voleva godere di un potere assoluto e dispotico sopra i re e i loro stati, sotto lo specioso pretesto di avete il dritto di esaminare e decidere le altrui contese, e se potessero talvolta far guerra. senza peccato. Minacciava agli ostinati e scomuniche ed interdetti, vale a dire i mezzi più facili a pervenire allamonarchia universale. Di fatti non poche turbolenze eccitò nella Germania, non voleudo riconoscere, anzi intimando a que p<del>rin</del>dipi di non dovere riconoscer neppur essi Alberto in re de' Romani, e facendo altamente declamare contro il medesimo; nè mai volle indursi a riconoscerlo per imperatore, se non a condizione, ch' ei dichiarerebbe la la guerra a Filippo il Bello re di Francia. Con questo principe altresì gravissimi dissapori avea Bonifacio a motivo della economica legge da quello publicata, che in niuna maniera si potesse estrar danaro fuori del regno, con che impedivansi di passar a Roma le solite copiose rugiade, e quelle massimamente delle decime . A ciò si aggiansero gli arbitri, di cui usava il monarca non solo sopra i beni , ma anche sulle persone ecclesiastiche di qua-E' da nolunque specie. tarsi la famosa costituzione, fatta a quest' nopo, che comincia Clericis Laicos. L' antichità, dice il Papa, e' insegna quanto i laici abbiano sempre odiato il clero . Esfi non considerando, che non hamno verun potere ne su i beni , nè sulle persone ecclesiastiche, caricano d'imposte i prelati ed il clero sì regolare, che secolare. Volendo dunque riparare cotesto scandalo, ordiniamo, che ogni prelato oppur chiesastico secolare o regolare che fia, i quali pagheranno a' laiei la decima e qualunque altra porzione delle loro rendite, fenza l'autorità della s. sede, e che i re e i principi, che faranno qualche imposizione sul clero, o l'esigeranno, incorreranno da quel punto la sco-

munica, la di cui assoluzione sarà riservata alla s. sede, non oftante qualunque privilegio. Le censure e le scomuniche fulminate dal papa, servirono non ad intimorire, ma a render più fermo l'animo di Filippo . Era questo-un principe assai potente, e per natura fiero ed imperioso, geloso de suoi diritti, e che si credeva abbastanza istruito di quelli del papa; quindi malgrado tutti i privilegi, ehe si appartengono al capo visibile della chiesa, sosteneva con fermezza, che niun potere temporale avessero i papi sopra i re ed i loro stati . Con questi tali principi rispose alla sopra recata bolla di Bonifacio. Questi cercò dunque d'involgerlo in una crociata, per allontanarlo dal regno, e dar luogo alle sue mire ambiziose. Ma invano fu perciò spedito in. Francia nel 1301 Bernardo di Saisset, vèscovo di Pamiers, il quale per la sua alterigia fu arrestato per ordine del re. Il papa si lagnò di ciò fortemente con una bolla, che principia, Ausculta Fili, nella quale si applicava le parole di Geremia, a cui Iddio dichiarava di averlo destinato a distruggere, perdere, edificare, dissipare e piantare in suo nome; dal che si argomentava, ch' egli era il so-

vrano di tutti i sovrani. Grave scandalo produsse questo strano linguaggio a' signori della Francia, che non avevano ancora udito, che il loro re fosse suddito del papa, e ne scrissero con risentimento una lettera a' cardinali, ed il medesimo fecero a un di presso i vescovi della Francia. Si vide allora la bolla Unam Sanctam, frutto di un concilio tenuto a Roma, nella quale si stabiliscono due spade una spirituale, e temporale l'altra; e questa a quella sommessa. Ma oltre siffatte bolle, si avvide Filippo, che Bonifacio gli avea suscitato contro non solo l'imperatore Alberto, ma altresì Carlo di Valois fratello di esso monarca di Francia, che il papa avea tirato in Italia con grandiose speranze per impiegarlo alla conquista della Sicilia. Allora fu, che Filippo pubblicò contro il papa 29 capi di accuse, chiamandolo miscredente, simoniaco, eretico, intruso, stregone, con altre simili ingiuriosissime imputazioni, rimettendosi a provar tutto nel concilio generale, al quale appellava. Più fulminanti in vista di ciò scagliate vennero dal papa le censure nel 1303, e con una bolla dichiarò decaduto Filippo, pose sotto interdetto il regno, ed

assolvè i sudditi dal giuramento di fedeltà. Non contento Filippo di aver fatta abbruciare publicamente in Parigi tal bolla sediziosa, e di avete nell'adunanza dei tre stati passato un atto solenne,con cui di nuovo appellava al concilio, spedì segretamente in Italia Guglielmo Nogaret uomo di sottilissimo ingegno.e di cuore e coscienza opportunissimi a far l'emissario. Questi a forza di danaro, di cui era venuto ben provveduto, e di grandiose promesse, unitosi con certo messer Musciatto Fiorentino, attese vari mesi a far gente, pratiche e segrete corrispondenze, onde poi la mattina 7 settembre 1302 di buon'ora accompagnato da *Sciarra Colonna* , dai nobili d**i** Ceccano, e da altri malcontenti con buona scorta d'armati, entrò all' improvviso in Anagni, ove stavasene, nulla sospettando, il papa co' cardinali e la sua corte. I cardinali. de'quali si vuole, che alcuni fossero d'intelligenza, tutti. 'se ne fuggirono o si nascosero, ed il papa assediato nel palazzo, non avendo che la sua famiglia, la quale poca resistenza pote fare, fu preso. Tenendosi già per morto, e volendo mostrare magnanimità, erasi fatto abbigliare con tutti gli ornamenti pontificali, ed assiso in una sedia con

le chiavi in una mano, e la croce nell'altra, ricevè in tal guisa i nemici. Si crede, che loro dicesse, ecco la mia testa, ma sard contento di morir papa. Nogaret gli disse di esser venuto, non per torgli la vita, ma per condurlo a Lione, ove si terrebbe un concilio generale, in cui risponderebbe alle accuse contro lui publicate. Sciarra Colonna però il caricò di villanie ed obbrobri, e narrasi ancora, che giugnesse alla brutalità di dargli uno schiaffo colla mano armata di ferro. Dopo tre giorni, ne' quali tennesi prigioniero, mentre diessi sacco al palazzo, ed agl'immensi suoi tesori, venne lasciato in libertà, essendo insorti gli abitanti di Agnani a prendere le armi in suo favore. Si trasferì tosto a Roma, e sopravisse alcuni giorni, meditando risentimenti e vendette; ma i patimenti, il timore, i gravissimi oltraggi, tanto più sensibili, quantochè era sommamente altiero, gli aveano talmente sconvolto l'animo e sconcertata la salute, che quasi pazzo e frenetico, spirò l'anima il di 11 del susseguito ottobre. Alcuni assicurano, che egli poco prima di morire, fece la sua professione di fede. La sua morte non bastò a placare l'

animo vendicativo ed implacabile del re Filippo, che volle anche perseguitarne fieramente la memoria; e quindi fece e reiterò fortissime istanze al di lui: successore Clemente v, perchè solennemente dichiarasse Bonifacio simoniaco ed eretico. Altro ripiego non seppe riuvenir il papa Clemente, che di rimetter la cosa ad un concilio generale, che fu determinato di tenersi in Vienna del Delfinato, come di fatti dopo varie procrastinazioni per parte del papa, che non avrebbe voluto giugnere ad un tal passo, vi si tenne finalmente l'anno 1312, ed in esso fu posto fine alle veementi procedure contro la memoria di *Bonifacio* VIII, la cui credenza fu dichiarata cristiana ed incorrotta. A dipingerne il vero carattere, Bonifacio viii dice M. Baillet, mort nel mezzo de' vani sforzi, che aveva egli fatti per trasformare il ministero apostolico della chiesa in un dominio dispotice, contro l' espresso comando di G. C. Si può dire, ch' egli era nato per comandare, ed aveva dell'eccellent i prerogative proprie ad ottenergli la soggezione degli altri, se avesse saputo mantenetsi fra i giusti limiti. Niuno lo sorpassava in quei tempi nella cognizione delle S. Scritture dell' una e dell' altra leg-

ge, e di tutti gli affari ecclesiastici e civili: egli sece molzi regolamenti salutari, per mantenere i dritti e la disciplina della chiesa, ma la sua smodata ambizione, e la sua avarizia insaziabile gli fecero fare un pessimo uso de suoi talenti. Infatti non trascurò mezzo alcuno per accumulare tesori. anche per vie poco lodevoli, e per ingrandire ed arricchire i suoi parenti: difetto troppo. odioso, da cui i buoni e sag-'gi pontefici sempre si tenner lontani. Essendo torbido ed impetuoso si lasciò trasportare agli eccessi dall' albagia, dal fasto e dalle idee totalmente mondane. Con-·fondendo il regno spirituale, che secondo G. C. non si ap partiene a questo mondo, co' regni e domini temporali, alzavasi in superbia d'essere il re dei re, di disporre dei regni e delle provincie, d' -innalzare e detronizzare suo talento i monarchi; adottando il lusinghiero sentimento di que', che o ingannati, o volendo ingannare, dalle bizzarre immagini delle due spade, e de' due luminari il sole e la luna, ed altri simili paralogismi, arguivano potestà, contraddittorie principi, e perniciose nelle conseguenze. Questo pontefice aggiunse alla tiara una seconda corona, ed oltre alcune altre operette, raccolse nel 1298 il sesto libro delle Decretali, chiamato comunemente il Sesto, delle di cui moltissime edizioni la più rara è quella di Magonza 1465 in f. Da esso fu canonizzato nel 1297 S. Luigi re di Francia. Esso finalmente fu quegli, che nel 1300 istituì il primo Giubileo, da celebrarsi ogni anno centesimo, detto perciò Anno Santo, istituzione che promettendo un tesoro d'indulgenze plenarie, ne assicurava a Roma un equivolente, se non maggiore, di oro e di argento. Perilchè trasse in quell'anno da tutto l'orbe un' infinità di pellegrini in Roma, ed in essa non meno, che nell'erario del pontefice colar fece immense ricchezze; di modochè il *Ventura* cronista di Asti, che anch'esso fu tra i divosi viandanti, e tra i curiosi osservatori della Metropoli del cristianesimo, lasciò scritto, che stante, l'immensa turba de' concorrenti. Papa innumerabilem pecuniam ab eisdem recepit, quia die ac nocte duo clerici stabant ad altare S. Pauli, tenentes in eorum manibus rastellos, rastellantes pecuniam infinitam. Fecero poi in ciò delle mutazioni i successori e per soddisfare alla divozione de' popoli, ed al guadagno di Roma, ridussero finalmente la ricorrenza dell'anno santo ad ogni 25 anni. Mà non previdero, che coll'andar del tempo diminuendosi il fervore, e variandosi molte circostanze, l'istituzione andrebbe un di a ridursi, come ci par di vederla oramai, ad una specie di poco meno che ordinaria formalità.

\* XI. BONIFACIO 1X; pria Pietro Tomacelli, di famiglia napoletana, nobile sì, ma ridotta all' estrema miseria, fu ereato cardinale nel 1381, indi papa dopo la morte di Urbano vi nel 1386, benchè assai giovine, perchè uomo di petto, quale appunto richiedevasi, durando allora tuttavia lo scisma di occidente, nè avendo deposte le sue pretese l'antipapa Clemente, che aveva poderoso partito in Francia e nella Spagna. Trovandosi fieramente lacerata dalle interne fazioni la città di Perugia, s'invogliò quel popolo di chiamare colà papa Bonifazio, il quale disgustato di Roma per alcune insolenze, ivi fattegli si prestò di buon grado all' inchiesta, ed il 17 ottobre 1392 trasferì la sua residenza in Perugia, col volerne però in potere le porte e le fortezze. Ma fu questa una resi-

denza efimera, poichè non valendo neppur tal espediente a riparare le crudeltà ed il furore delle fazioni, l'anno seguente il papa partissene, e portossi ad Assisi, ove per mezzo di ambasciatori avendolo placato i Romani, ed essendosi sottommessi a quelle condizioni, ch'ei volle, restituissi a Roma. Reiterati e fortissimi tentativi fecero in varii tempi i re oltramontani, per indurre Bonifacio a rinunziare al papato, dicean essi, per dar la pace alla chiesa, giacchè al defonto antipapa Clemente erane succeduto un altro non men ostinato. cioè Pietro di Luna, che avea assunto il nome di Benedetto XIII; e forse non ostante le dissuacioni de' suoi congiunti, si sarebbe lasciato piegare, se il suo competitore, che prometteva di far egli pure lo stesso, non avesse mancato parola. Aprì nel 1400 il consueto giubileo, ed in quest' anno avendo riacquistato il pieno dominio di Roma, fortificò il Castel S. Angelo, e vi pose un buon presidio. Anche questo Bonifacio ebbe non lievi brighe coi Colonnesi, che una notte del gennaro dell' anno suddetto entrati in Roma con buon seguito di armati e malcontenti, andarono gridando per le strade: Viva il pa-

polo, e muoja papa Bonifacio IX tiranno; onde gli fu forza processarli, fulminar contro d'essi scomuniche ed altre pene, e mandar grosse milizie ad invadere le loro Terre; sebbene poi l'anno appresso venuti ad umiliazione li riammettesse in sua grazia. Mosse guerra ai Visconti di Milano, e ricuperò Bologna alla Chiesa. In tale agitazione d'animo si pose nell' udire, ch' era stato rimesso in libertà e rientrato in possesso di Avignone l'antipapa Benederto, il quale di più sopra di lui solo rifondeva la colpa dello scisma, che essendo di già anche soggetto a wari incomodi di salute, cadde infermo, ed indi finì di vivere il p°. ottobre 1404. Non mancarono a Bonifacio delle belle doti, che degno il facevano del sublime suo ministero; ma i tempi disastrosi, in cui trovossi, furono cagione, ch'ei piuttosto distrusse che edificò. Il bisogno di far fronte a due antipapi, di difendersi dai forti loro aderenti, di ricuperar le Terre della Chiesa l'obbligarono a cercar danaro per tutte le vie. Ne' primi anni tenuto in fre**no** da alcuni saggi cardinaliandò con qualche riguardo ; ma in fine, rotto ogni ritegno, si diè a vendere tutte

le grazie, rimise in campo. dilatò e stabilì maggiormente il pagamento delle Annate per chi voleva vescovati e benefizj. Allora furono corso le Espettative, date spesso a più persone per lo stesso benefizio, e talvolta rivocate per cavar danaro da altri; allora si videro in grande uso le unioni de' benefizi. le dispense, e tant' altre invenzioni per raccoglier moneta da ogni parte. Avea fratelli e nipoti, che tutti esaltò ed arricchì quanto mai potè, benchè poi dopo la di lui morte poco tardassero ad andare in esterminio. In somma vicario, ma non imitatore di G. Cristo, si mostrò più amante di se stesso, dei congiunti, e del terreno fasto, che della chiesa di Dio. \*\*XII.BONIFAZIO, figlio

del marchese Tebaldo, e padre della celebre contessa Matilde, fu ricchissimo e potentissimo signore in Italia nel secolo xI. Oltre la sterminata quantità di beni, e terre da lui possedute, onde poscia la di lui figliuola arricchì tanto la Chiesa Romana, e l'ordine di S. Benedetto, ebbe ove col titolo di conte, ove di marchese, ove di duca non pochi stati. Gran parte del territorio di Reggio, Mantova, Ferrara, Parma, e mol-

ti altri Feudi furono sotto il suo dominio. Circa il 1032. succede a Rinieri nel marchesato, o sia ducato della Toscana, mercè il favore dell'imp. Corrado II, il quale tanto fu propenso a farlo grande e potente, che il di lui figlio e successore ebbe a prenderne gelosia. Della splendida magnificenza di Bonifacio tante e tali cose racconta Donizone, scrittore grossolano bensì, ma fedele, che quasi pon disdirebbero ad un re di Persia. L'imp. Arrige III di mal animo comportando una tal grandezza in un suo vassallo, e non avendo però nè titolo specioso, nè ardire di abbatterlo a forza aperta, tento di levarselo davanti con que'modi indegni ed iniqui, che poi furono tanto in uso ne' secoli appresso, allorchè i tiranni d' Italia volevano sbrigarsi de' lor capitani, o di altre persone potenti o sospette. Chiamatolo dunque a corte diè ordine, che, escluse le genti del suo seguito, fosse lasciato entrar lui solo, con animo di farlo uccidere o imprigionare. Avvidesi l'accorto Bonifazio della insidia, e perciò entrar fece a forza le sue genti, e. scusossi poi coll' imperatore della violenza usata alle guardie, col dire che ad un par suo non si conveniva l'anda-

re senza corteggio. Con eguale destrezza și liberò da altri agguati di Arrigo; ma poi nel 1052, mentre da Mantova andava a Cremona, passando per un foltó bosco. venne proditoriamente colpito con un dardo avvelenato. e di quella ferita morì. Fu uomo altresì assai valoroso in guerra, come diede a divedere in varj incontri, e che faceasi temere e rispettare anche talvolta con troppa fierezza; onde poi esagerando alcuni scrittori Tedeschi, fors'anche per giustificare le maniere insidiose contro lui praticate da *Arrigo*, gli hanno dato il titolo di tiranno.

\*\* XIII. BONIFAZIO, Marchese di Monferrato, prode e valoroso capitano, che fiorì verso la fine del secolo xII, e nel principio del seguente. I primi saggi della sua militare bravura, che ci abbia trasmessi la storia, furono nella guerra contro gli Astigiani, a quall nel 1191 diede una fatale sconfitta, e ne fece prigioni più di due mila. Rendutosi celebre il di lui nome, anche di là da monti, all' occasione della riguardevole Crociata radunatasi nel 1202, fu chiamato in Francia a prender la Croce, ed assumerne il supremo comando. Quindi alla testa

di sì poderosa armata, eludendo con fina accortezza le opposizioni di papa Innocenzo III, che pe' suoi fini particolari era contrario a questa spedizione, o almeno volea imporre condizioni, che non piacevano, ricuperò la città di Zara in favore de Veneziani. Passò indi alla conquista del regno di Tessalonica, o sia Salonichi coll' isola di Candia, de' quali essendone stato a lui accordato il dominio col titolo reale, vendè poscia Candia ai Veneziani. In progresso, impadronitosi di Napoli di Malvasia Corinto, venne anche nel 1206 solennemente incoronato re della Tessaglia. Ma in sì grand'auge di gloria e di potenza non potè lungamente godere il frutto delle valorose sue vittorie. Avendo i Saraceni assediata Satalia, sebbene non fosse di sua giurisdizione, non potè contenersi dall' accorrere in ajuto de' cristiani; onde venuto a battaglia, mentre pugnava nel più forte della mischia, ferito da una saetta avvelenata, diè fine gloriosamente a' suoi giorni l'anno 1207.

XIV. BONIFAZIO, OFA-

ZIO . Ved. UBERTI .

\*\* BONIZONE , . BO-NIZZONE, personaggio del secolo xi celebre non meno per

le sue disavventure, che per la sua letteratura. Della sua patria e de' primi supi anni non sappiam cosa alcuna. Troviamo solamente, che nel 1082 egli era vescovo di Sutri, e che nella guerra, che allor faceva l'imp. Enrico a Gregorio vII, ei fu fatto prigione. Quindi cacciato dalla sua sede, dopo aver sostenuto molti travagli e passato a Piacenza, vi fu dalla parte cattolica eletto vescovo di quella città verso il principio dell'anno 1089. Ma circa sei mesi dopo, non sapendo adattarsi al suo zelo i fazionari scismatici, un giorno crudelmente gli levarono la vita, col cavargli prima gli occhi e poi tagliarlo a pezzi. Fu uomo dottissimo, come il dimostrano le opere da lui composte, sebbene la maggior parte inedite: I. Nella imperiale biblioteca di Vienna un compendio diviso in 8 libri delle Opere e de' Sentimenti di S. Agostino, intitolato Paradisus Augustinianus, dedicato, per quanto sembra, a S. Giovanni Gualberto fondatore dell' Ordine Vallombrosano. II. Una Raccolta di Decreti Ecclesiastici, tratti dalla s. scrittura, da' Concilj, dalle lettere de'Romani pontefici e da' SS. Padri; opera assai pregevele, di cui trovasi una copia

pia nell' accennata imperiale biblioteca, ed, un' altra in Brescia. III. Un Opuscolo De ecclesiasticis sacramentis, publicato dal Muratori nelle sue Antichità italiche, oltre altri scritti, che nelle riferite opere veggionsi accennati.

BONJOUR, (Guglielmo) religioso Agostiniano nato in-Tolosa nel 1670, fu chiamato a Roma dal suo confratello cardinale Noris nel 1695. Clemente xI l'onord della sua stima, e /l'impiegò in molte occasioni. Questo papa avea formata una congregazione per sottoporre a severo esame. il calendario Gregoriano; il P.Bonjours somministrò ad essa eccellenti Memorie. Questo dotto religioso morì nel 1714 alla China, ove lo avea condotto il suo zelo per la propagazione della fede. Egli era profondamente versato nelle lingue orientali, e specialmente in quella de'Cofti. Si hanno di lui: I. Varie Dissertazioni sulla s. Scrittura. II. Le Memorie Cofte della Biblioteca Vaticana Oc.

BONNA o BONNE, villanella della Valtellina, mentre stava pascendo le sue pecorelle, s'abbattè in essa Pietro Brunoro illustre guerriero parmigiano. Quest'uffiziale avendo osservato in cotal giovinetta della vivacità e della Tom. IV. fierezza, la prese seco . e la fece sua concubina. piacere Prendevasi egli farla vestire da uomo, salir a cavallo per accompagnarlo alla saccia, e Bonna riusciva a meraviglia in quest' esercizio. Essa era con Brunoro, allorchè questi abbracciò il partito di Francesco Sforza contro Alfonso re di Napoli; e lo seguì pure, quando rientrò al servigio del re Alfonso suo primiero padrone. Bouna in seguito seppe maneggiarsi pel suo amante presso il senato di Venezia, per fargli ottenere il comando delle truppe di questa Republica con ventimila ducati di assegnamento. Vivamente commosso il Brunoro da tanti servigi, fece sua: legittima sposa questa sua benefattrice. Dopo tale matrimonio Bonna fece sempre più conoscere la grandezza del suo coraggio. Si segnalò quest' eroina soprattutto nella guerra de' Veneziani contro Francesco Sforza duca di Milano. Ella costrinse i nemici a renderle il castello di Pavano presso di Brescia, dopo avergli tatto dare un fiero assalto, in cui essa si fè sempre vedere alla testa degli assalitori coll' armi alla mano. Il senato Veneto pieno di confidenza nelle guerriere qualità de' due illustri sposi, gli spedì alla di-

fesa di Negroponte contro i Turchi Difesero essi così vigorosamente quest' isola. che in tutto il tempo, in cui vi dimorarono, pulla osarono più d'intraprendere i Turchi. Brunoro lasciò di vivere Negroponte, ove gli fu data sepoltura con moltissima onorificenza. Questa Italiana eroina, mentre piena di afflizione per la perdita dell' amato sposo, ritornavasene a Venezia, morì in cammino, l'anno 1466 in una città della Morea, lasciando del suo matrimonio due figli, ed una fama immortale del suo nome. BONNEAU, Ved. MIRA-

MION .

BONNECORSE, poeta francese e latino di Marsiglia, console della nazion Francese al gran Cairo e a Seyda, morì nel 1706. Di lui si hanno varie Poefie, Leyden 1716 in 12. Boileau collocò una delle di lui opere, mista di prosa e di versi (L'Insegna d'Amore) nel suo Lutrin tra i libri spregevoli . Bonnecorse se ne vendicò con un poema in dieci canti, intitolato le Lusrigoy, parodia, o direm noi Centone, molto triviale del Lutrin. Questo è a guisa di Therfite, the provoca Achille - telumque imbelle sine ictu. BONNECOURTY 0 BONNACCURCY ( Gio-

vanni de ) monaco de minori conventuali, nato in Lucca studiava in Parigi nel principio del xvi secolo, sotto il regno del re Luigi xII. Avendo ardito di mettere tra le sue tesi di teologia, che il papa era al di sopra del re nel *temporale*, fu cóndannato ad essere spogliato dal carnefice dell'abito monastico, indi ad esser vestito d'un altro mezzo giallo e mezzo verde, e condotto innanzi all' immagine della S. Vergine, ch'è sulla porta maggiore Cappella del Palazzo. Quivi tenendo in mano una torcia di cera accesa dipinta, come l'abito, che avea indosso, dichiarò inginocchioni con una fune al collo, ch' empiamente, e contro i comandamenti di Dio, e le massime ortodosse, aveva sostenuto perniciosi errori, di cui si pentiva, e ne cercava perdono a Dio, al re, alla giustizia ed al publico. Dopo questa esecuzione fu condotto dal carnefice netl' abito stesso, fino a Città giudea, ove ricevette il suo abito di francescano, e dopo essersegli date 30 lire di soccorso, per ritirarsi ove volesse, se gli proibì di ritornare giammai in Francia sotto pena d'essere a fforcato.

\*\* BONNEFOI (Edmon-

do

do ) conosciuto sotto il nome di Bonnefidius, nato a 20 ottobre 1536 a Chabeuil borghetto del Delfinato, fu uno de' più celebri Giureconsulti de' tempi suoi, e fu anche medico. Era egli professore nella università di Valenza , e l'anno 1572 fu sul punto di essere inviluppato con Giuseppe Scaligero nel macello della giornata di S. Battolomeo. Tutti e due furono debitori della loro salute alle cure del celebre Cujacio, il quale parlando nelle sue Osservazioni di questo Edmondo, dice, che univa una perfetta intelligenza delle tre lingue ebraica greca e latina ad una insigne pietà, e l'integrità ad una profonda cognizione del dritto. Il timore del pericolo da lui corso in quella funesta giornata, gli fece concepire tal disgusto del di lui paese, che si ritirò in Ginevra, dove terminò i suoi giorni a 8 febraro 1574 in età di 38 anni . Le sue opere latine, e tra le altre il suo trattato di dritto civile e canonico nell'oriente, fanno vedere quanto era solida la sua erudizione.

I. BONNEFONS, (Giovanni) poeta latino nacque nel 1554 a Clermont nell' Auvergna, ed esercitò la cafica di luogotenente-generale

di Bar-sulla-senna. La sua Bancharis ed i suoi versi faleuci (specie di versi latini endecassillabi ) nel gusto di Catullo, sono, di tutte le opere moderne (uscite in Francia però ) quelle, che più si accostino alle grazie, al facile pennello, alla delicatezza ed alla mollezza di questo celebre antico. La Bergerie ha tradotta la Pancharis in versi francesi, molto inferiori a versi latini. Le Poesie di Bonnefons sono stampate in seguito di quelle di Beza nella bell'edizione di questo autore, data da Barbou, Parigi 1757 in 12. Ve n'ha altresì una di Londra 1720 e 27 pure 12. Bonnefons mori nel 1614, lasciando un figlio, che coltivò parimenti con successo la poesia latina.

II. BONNEFONS, (Amabile) Gesuita nativo di Riom, è autore di molti libri ascetici, ch'ebbero corso al loro tempo: I. L' Anno Cristiano vol. 2 in 12. II. La vita de' Santi, 2 vol. in 8°. Il suo stile è basso e scorretto. Morì a Parigi nel 1653.

vescovo di Londra nel xvi secolo fu figlio naturale di Giorgio Savage prete curato di Davenant, ch' era altrest figlio naturale di Giorgio Sa-

vage di Cliston, cavaliere della Giarrettiera, consigliere privato di Errico vii. Bonner, copo avere fatto con sommo profitto i suoi studi di filosofa e di giureprudenza, fu creato cappellano di Errico viri, ed allora fu gran partigiano de' luterani, e difensore del divorzio di quel principe con Caterina di Spagna, proccurando di favorire con tutto l'impegno le procedure del re, per abolire l'autorità del papa nel regno. Fu divoto di Tomaso Cromuello segretario di stato, e per lo di costni creditó fu prima imbasciatore alle corti di Danimarca, di Francia, di Roma e di Vienna, e seguentemente vescovo di Londra nel 1539. Dopo la morte di Errico viti la religione riformata fece grandi progressi sotto Eduardo vi di lui figlio, e Bonner nel principio li favorì: ma poi cambiò sentimenti, a tal che essendosegli ordinato un giorno di predicare a favor della riforma, lo fece in modo da far conoscere, ch' ei tradiva non meno la causa, che gl'interessi del re. Quindi fu posto in carcere, e privato del vescovato. Ma essendovi stato ristabilito dalla regina Maria, si fece conoscere non solamente zelante della corte di Roma, ma proccurò cru-

delmente la morte di molti protestanti. Salita al Trono la regina Elisabetta, ricusando Bonner di prestare il giuramento di primazia, fu per la seconda volta cacciato dal possesso di quel vescovato e mandato prigioniere a Marshalsea, ove visse dieci anni lieto e contento fino alla morte, accaduta nel 1569: il che fece dire ai suoi nemici. ch'ei rassomigliasse molto a Dionigi tiranno di Siracusa, perch' era ardito e nella prosperità, ma paziente e lieto nell'avversità.

BONNET, Ved. BONET e

TO!RAS.

\*I.BONNEVAL, (Claudio Alessandro conte di ) d' un' antica famiglià del Limosino, di buon'ora si applicò al mestiere delle armi, e servì con valore in Italia sotto Catinat e Vandomo . Sarebbe asceso a' primi gradi militari, se alcune contingenze, per le quali credette di dover essere scontento, non l'avessero determinato ad abbandonare la șua patria, per passare al servigio dell' imperatore l' anno 1706. Il ministro Chamillart, che già vedealo di mal occhio, fece pronunziare contro di lui la condanna al taglio della testa il 24 gennajo 1707. Nella guerra d'Italia diè continue prove del suo valore,

e segnatamente alla battaglia Torino nel 1706. Nel 1716, avendo l'imperatore dichiarata la guerra al Gran-Signore, Bonneval fu a parte de' prosperi successi, ch' ebbe il principe Eugenio contro i Turchi. Diede prove del più segnalato valore alla battaglia di Petervaradino in qualità di maggior-generale dell' armata . Rimasto con soli circa 200 uomini suo reggimento, si trovò inviluppato da un numeroso corpo di giannizzeri, contro de' quali si battè colla più sorprendente intrepidezza. Finalmente rovesciato dal suo cavallo, e ferito d'un colpo di lancia, restava calpestato da' piedi de' cavalli; ma i suoi soldati gli si serrarono attorno, e gli formarono come un baloardo co' loro corpi, rispinsero gl'inimici più arditi, e fecero fuggir gli altri. Quasi tutti perirono: dieci soli scappati alla morte innalzarono il loro generale, e lo portarono in trionfo all' armata vittoriosa. Venne quindi promosso al grado di felt-maresciallo. o sia tenente-maresciallo. Nel 1720, avendo tenuti alcuni discorsi poco misurati relativamente al principe Eugenio, ed alla marchesa di Priè, sposa del comandante-generale de' Paesi-bassi, perdè tutt'i suoi

impieghi, e fu condantato ad un anno di carcere. Disperando di giustificarsi presso la corte di Vienna, appena ritrovossi in libertà, che passò in Turchia colla speranza di vendicarsi un giorno de' suoi nemici. Fecesi musulmano, e fu creato bassà da tre code della Romelia, ed in fine Topigi-Bachi.Cesso di vivere nel 1747 in età di 75 anni, col dispiacere di non aver mai potuto arrivare nella guerra del 1737 ad ottenere un comando di armata. Lasciò con una delle sue mogli turche, un figlio chiamato dapprima il Conte de la tour, e poi Solimano, che gli succedè nella carica di Topigi-Bachi . Il conte di Bonneval avea genio, intendimento e coraggio, ma era satirico ne'suoi discorsi , bizzarro nella sua condotta, e singolare ne' suoi gusti. Orgoglioso e sprezzante, quanto mai si possa dire, allorché nel 1708 occupò la città di Comacchio a nome dell' Imperatore, publicò editti, diede assolute disposizioni, fece fabbricar torri, apporre iscrizioni col suo nome, ed altri atti, ne' quali tutti traspariva una vanagloniosa alterigia. Tra l'altre cose per affettato disprezzo contro il papa, fece scolpire nella sua argenteria, spezialmente da ta-3

tavola, le due chiavi incrociate solito stemma della si sede, cui avea tolto Comacchio. La sua vita fu una continua catena di circostanze straordinarie. Proscritto in Franciz, questo nuovo Paladino non istette per ciò, che non andasse a maritarsi publicamente in Parigi. Quantunque si fosse fatto musulmano, non era più attaccato al maomettismo, che al cristianesimo; e diceva di non aver fatto altro, che cangiare il suo cappello in una beretta da notte; così chiamava egli il turbante. In effetto assicurasi, che non fosse stato realmente Turco, se non per tale ornamento, e che non fosse giammai circonciso. Diceva altresì: ad onta di tutte le persecuzioni eccitatemi contro, non ho perduto ne il mio buon appetito, nè il mio buon wmore: felici sono quelli, che hanno la filosofia nel sangue! Da queste differenti risposte" rilevasi, ch'egli era uno di quegli Epicurei troppo comuni, che s'interessano più per gli loro piaceri e per le loro passioni, che per la loro patria e pe' loro doveri. Faceva molto bene una canzone da tavola, ed una canzonetta da cantar per le strade, e questo gusto aveagli fatto stringer amicizia con Rousseau,

che il superava in talenti; ma non l'eguagliava già in giovialità e facezie. La sua consorte della casa di Biron morì in Francia nel 1745 senza prole. Tanto le sue Vere Memorie, quanto le altre move Memorie romanzesche, furono stampate a Londra nel 1755 vol. 5 in 12.

II. BONNEVAL, (Rinato di) nato a Mans sulla fine del secolo passato, e morto il gennajo 1760, viene posto neila lista degli scrittori subalterni e de' mediocri poeti. Di lui si hanno varie opere in versi ed in prosa: I. Momo, o Circolo degli Dei II. Risposta ai Paradossi dell' Abate des Fontaines. III. Critica del Poema della Eritade. IV. Critica delle Lettere Filosofiche. V. Elementi di Educazione.

BONNIVET, Ved. GOU-FIER e CONCINI VERSO Il fine.

BONOMI, (Gio: Francesco) nacque in Bologna a 6 agosto 1626. Dopo aver fatto i suoi primi stud; trai gesuiti applicò alla filosofia, e per ubidire al padre anche allo studio delle leggi, nelle quali conseguì la laurea; ma dopo la morte del padre si abbandono interamente alla súa inclinazione per le bellelettere. Fu soggetto a fiere infermità, e perseguitato da rab-

tabbiose liti di parenti, da calunnie e da perfidie, per cui non solamente fu di troppo cagionevole salute 4 ma soggetto molto all' ippocondria. Nel 1659 gli furono involati molti libri, e le cose più rare del di lui museo. Fu accademico della érusca e di diverse altre accademie. Abbiamo di lui! L. Peesie varie, Dozza 1655 in 4°, II. Virpulti di Lauro, distinti in foglie, rami, bacche, sughi, cortecce e radici in versi, Dozza 1660 in t2. III. Veneris speculatio emblematica hyeroeliphica, Bologna 1660 in 12. IV. Chiron Achillis, seu Navarcus humane vite : Emblemata moralia, Bologna 1662 in 12. V. Heraclitus, sive motales fletus ad Josephum Baptistam, ib. 1662 in 12. VI. Democritus, sive morales risus, ib. 1663 in 12. VII. Monarchia. Apollinis ib. 1663 in 12. VIII. Il patrocinio di Epicu-🙀, ib. 1681 in 12. IX. II Seneca Lib. 2, ib. 1681 in 12, ed altre opere, di cui si può vedere il distinto catalogo nel Mazzucchelli.

\*\* BONONI (Girolamo) di Trevigi, che viveva nel principio del secolo xvi è stato uno di queili, che hanno accresciuto il catalogo degl'infelici letterati. Sapeva egli perfettamente le lingue, le

helle-lettere e l'antichità: ma per più di 20 anni fu oppresso da crudeli malattie, ed ebbe anche il cordoglio divedere uno de' suei figli sordo, e l'altro insensato. Nelle guerre d'Italia era stato obbligato a lasciar la sua patria, e morì nel dolore e nell'indigenza.

\* I. BONOSIO OBONOSO. (Quinto) figlio d' un retore, nacque nella Spagna. Mancatogli il padre si arruolò nella milizia, e pervenne al posto di tenente dell'imperator Probo nelle Gallie . Non contento di questo grado, ed ingrato al proprio benefattore, si sè proclamar Cesare nella sua provincia l'anno 380, pello stesso tempo. in cui Procolo prendeva il medesimo titolo nella Germania. Bonosio venne preso ed ap, piccato nel 281. Probo, in proposito di quest' usurpatore. dedito al vino, solea dire, ch'era nuto per bere . piuttostocché per vivere , e però, veggendo il suo cadavere disse : questo non è un uomo appeso, ma benst und hottiglia.Amphorém pendere, n n hominem . Anche Procolo dovette poi soggiaçere alla stensa pena. Questi era appassiosnato per le femmine, come-Bonosio pel vino. Può consultarsi Vopisco.

4 IL

II. BONOSIO, capitano Romano fu condannato ad esser decapitato per ordine dell'imperator Giuliano y apparentemente sotto pretesto di ribellione; ma in realtà per non aver voluto levar via dal vessillo militare, solito portarsi avanti l'imperatore, e chiamato Labarum, la croce, che vi aveva fatta appendere Collantino.

III. BONOSIO, vescovo di Nasso nella Misnia, nella fine del 1v secolo, impugnò a guisa di Gioviniano, la costante verginità della SS. Madre di Dio. Pretendeva, ch' essa avesse avuti altri figli dopo G. Cristo, di cui negava pure la divinità non altrimenti che Fotino; di modo che i Fotiniani si chiamarono di poi Bonofiachi. Fu condannato nel concilio di Capoa, tenutosi nel 391, per estinguere lo scisma d'Antioco.

· IV. BONOSIO, Ved: IV

BENEDETTO.

BONRECUEIL, (Giuseppe Dutanti de) prete dell'Oratorio, figlio d'un consigliere al parlamento d'Aix sua patria, morto a Parigi nel 1756 in età di 93 anni, ha tradotte in francèse: I. Le Lettere di S. Gio. Crifostomo 2 vol. in 8°, e quelle di S. Ambrogio 3 vol. in 12. II.-I salmi spiegati da Teodoreto, S. Basilio e S. Gio: Crisostomo in 7 vol. in 12 1741. Le sue versioni sono esatte, ed il suo stile è sufficientemente puro.

BONREPOS, Ved. RI-

QUET.

BONTEKOE, (Cornelio) Olandese, medico dell'
elettore di Brandebourgo, e
professore a Francfort-sull'Oder, morto nel fiore di sua
età, lasciò un Trattato fopra
il Thè, ed un altro fopra l'
anno climaterico. Entrambi
vennero tradotti in francese
nel 1699 vol. 2 in 12. Le
di lui opere furono publicate
ad Amsterdam nel 1698 in 4°.

BONTEMS (Madama). nata a Parigi nel 1718, morta il 18 aprile nella stessa città il 1768 di anni 50; avea ricevuto dalla natura uno spirito pieno di grazie, che nello svilupparsi molto giovamento ricevette da un' eccellente educazione. Essa non solo conosceva a perfezione le finezze della propria lingua, ma era istrutta altresì nelle straniere. A lei siamo debitori della traduzione francese del Pozma inglese, intitolato Le Stagioni 1759 in 12. Questa versione è non meno esatta, che elegante. Presso Madama Bontems radunavasi una scelta ed amabile conversazione . Sebbene ella avesse il talento

della facezia, non si serviva però del suo spirito, che per dare rivalto a quello degli altri. Non era meno conosciuta per le qualità del suo cuore, onde ispirava agli altri l'amicizia, a cui era ella stessa sensibile.

BONTIUS, o BONZIO Gherardo ) professore medicina nell' università di Leida sulla fine del xvr-secolo, era un'uomo di profondissima erudizione, e versatissimo nella lingua greca. Nacque a Ryswick, picciol villaggio nel paese di Gheldria, e morì a Leida il settembre 1599 in età di 63 anni. Bonzio è autore d'una composizione di pillole, che dal di lui nome vennero chiamate, Pillula tartare.e Bontii. Gli Olandesi ce ne hanno tenuta lungo tempo [celata la descrizione; anzi eransi fatta una legge di non publicarla, se l'industria di alcuni medici, non avesse loro strappatz la cognizione di questo segreto, che per un mal inteso interesse aveano sin'allora gelosamenre riservato .`

BOODT, (Anselmo di') nome, che secondo l'espressione latina vale Boetius, medico dell'imp. Ridolfo, morto circa il 1660, ha renduto celebre il suo nome per un Trattato singolare, intilolato Il perfetto

Giojelliere, ovvero Istoria delle Gioje composta in latino Oc. Andrea Toll ne sece imprimer l'originale con delle noté, Leyden 1636 e 1647. Bachou ne ha satta una versione in francese, stampata in Lione 1644 in 3°.

BOOZ, figlio di Salmone, sposo verso l'anno 1175 av. G.C. Ruth, e n'ebbe Obed

avolo di Davide.

\*\* BORBONA, (Nicolo di) dell'Aquila città nel Regno di Napoli, fiorì nel secolo xv. Fu storico e poeta secondo il gusto de' tempi, e scrisse nell' idioma aquilano una cronica in prosa degli avvenimenti della città dell'Aquila dal 1363 sino al 1424. Egli proseguì quella, che avea principiata Boezio di Rinaldo, e fu la sua da altri ancor proseguita. Monsignor Antinori, avendola interamente illustrata con più note, la fè inserire dal Muratori nelle Antiq. Ital. med. ævi t. 6.

BORBONE, (Roberto di Francia signore di) sesto figlio di S. Luigi e di Margherita di Provenza, nato nel 1256, sposò Beatrice di Borgogna figlia di Agnese erede di Borbone. Morì nel 1317. Egli è lo stipite della famiglia gloriosamente regnante in Francia, in Ispagna, in Napoli ed in Parma. La

ba.

baronia di Borbone, o sia Bourbon venne eretta in ducato-pari in favore di Luigi suo primogenito nel 1327. Trovansi nelle patentidiquesta erezione alcuni termini degni di riflessione, e che hanno l'aria, (dice il presidente Hesnault) d'una prédizione per Enrico IV -- Spero (così esprimesi in esse Carlo il bello) che i discendenti del nuovo Duca contribuiranno col lo: ro valore, a mantenere la diguità della Corona -- La casa di Borbone merita una distinzione particolare; e però crediamo di dover darne la genealogia da Arnoldo, che ne fu l'antico stipite. Questa Genealogia servirà in oltre a ricercare gli articoli delle persone di essa famiglia, sparsi nel presente Dizionario.

ARNOLDO, maestro del-palazzo d'Austria, duca de'Franchi, poi vescovo di Metz l'

anno 611, morto nel . . 640 Anchise, a Ansegiso suo figlio, nato pria del 611 m.679

Pepino il Grosso suo figliar duca de Franchi nel 686, governò la Francia 27 anni.m.714

Childebrando, quinto figlio di Pepino il Grosso, morto avanti l'anno .... 804

Neblougo, suo figlio conte d'Autun e di Borgogna vivente nel . . . . . . . 796

Tecdoberto, suo figlio

Roberto, suo figlio, maestrodel-palazzo di Aquitania sotto Pepino suo cognato.

Roberto il Forte, suo figlio. conte d'Autun, nel Vessinese d'Angiò, ucciso in una battaglia contro i Normanni.

1'866, ovvero 867.

Roberto ii , figlio del precedente, si fece elegger re l' anno 922, e restò ucciso l' anno 923 nella battaglia di Soissons, che guadagno contro Carlo il Semplice.

Ugo il Grande, figlio di Roberto, conte di Autun, di Sens, d'Orleans, di Poitiers e di Parigi . . . . . m.956

Ugo Capeto, suo figlio re di Francia . . . . . . . . m.996 Roberto, suo figlio re di

Francia . . . . . . m.1031 Enrico 1, suo figlio re di

Francia . . . . . . m. 1060 Filippo i, suo figlio re di

Francia . . . . m.1108, Luigi vi, ovvero il Grosso, di lui figlio re di Francia . . . . . . . . . m.1137

Luigi VII, ovvero il Giovine suo figlio re di Fr.m. 1180

Filippo 11, 0 Augusto, figlio del precedente re di Franeia . . . . . . . . . m.1223

Luigi vIII, suo figlio re di Francia . . . . . . m.1226

S.Luigi Ix, figlio del precedente e di Bianca di Castiglia figlia di Alfonso x.m.1270

Gli altri successori nel re-

gno

gno veggansi posti in serie ne' rispettivi articoli a norma delle Tavole Cronologiche, nelle quali pure sotto i rispettivi domini trovansi gli altri reali personaggi di questa gloriosa famiglia.

ROBERTO di Francia, sesto figlio di S. Luigi e di Margherita di Provenza, conte di Clermont, nato nel 1256, morto il 7 febbrajo ... 1317

Luigi, duca di Borbone suo figlio morto in gennajo. 1341 Pietro 1, suo figlio. m. 1410

Giovanni 1, suo figlio, m. 1433 Carlo 1, suo figlio. m.1456 Giovanni II, suo figlio m. 1488

Pietro 11, suo fratello.m. 1503 Ved.BEADJEU. In questo termina il ramo primogenito di

Borbone .

Carlo 1 ebbe un fratello nominato Luigi, che fu lo stipite d'un primo ramo di Montpensier, e mort nel . 1486

Gilberto, suo figlio. m. 1496 Carlo, suo figlio fu contestabile, e non lasciò posterità. Ved. IL BORBONE & GA-

BRIELLA

Luigi 1 ebbe un altro figlio per nome GIACOMO, che fu lo stipite del ramo della Marshe, e morì nel . . . 1361

Suo figlio Giovanni.m.1412 Giacomo II suo figlio, morto senza posterità legittima nel 1438. Ved. V. GIOVANNA .

LUIGI, suo fratello, che pre-

se il nome di VANDOME, e morì nel . . . . . . . . 1446 Giovanni, suo figlio. m. 1477 Francesco, suo figlio. m. 1495 Carlo, suo figlio . . m. 1537 Antonio, suo figlio, morto nel 1562, fu re di Navarra, e padre d' Enrice IV, Ved. AN-TONIO n. VII, E FRANCESCO

Antonio ebbe un fratello chiamato LUIGI I, che fu lo stipite della casa di Condè, e mori nel 1569 . Ved. CONDE n°. 11.

Enrico I, suo figlio, morto

nel 1588.

n. vi.

Enrico II, suo figlio, morto nel 1646. Ved. III. CONDE'.

Luigi 11, suo figlio, morto nel 1686. Ved. IV. conde'.

Enrico-Giulio, suo figlio, m. nel 1709, Ved. v. conde'.

Luigi III, suo figlio, mortor 1710, Ved. qui sotto BORBO-NE nº. IV e v.

Luigi-Enrico, suo figlio, morto il 1740, padre di Luigi-Giuseppe attualmente principedi Conde.

Luigi 1 ebbe un fratello ed un figlio, cardinali l'uno e l' altro , Ved.111.BORBONE .

Enrico 11, principe di Conde ebbe un secondo figlio, ARMANDO, che su lo supite della casa di Conti, morto nel 1666.

Francesco-Luigi, suo figlio, m. nel 1709.

Lui-

Luigi-Armando, suo figlio,

m. nel 1727.

Luigi-Francesco suo figlio, m. nel 1776. Ved. 1. 11. e 111. CONTI.

Luigi-Francesco suo figlio, pria conte della Marche, o Marca di Francia, oggi principe di Conti.

Luigi I principe di Condè ebbe un 2º figlio, CARLO, conte di Soissons, m. 1612.

Luigi 11 suo figlio morto senza posterità nel 1641, Ved. soissons.

Vi è stato un secondo ramo di *Montpensier*, che ha cominciato per mezzo di Lui-GI, figlio di *Giovanni*, conte di Vendome, m. verso il 1520.

Luigi suo figlio . m. 1583

Ved. II. MONTPENSIER .

Francesco, suo figlio, morto nel 1598, Ved. FRANCESCO nº. VII.

Enrico, suo figlio, morto nel 1608. Sua figlia MARIA ebbe da Gastone duca d'Orleans ANNA principessa di Montpensier. Ved. III. MONTPENSIER.

Quanto agli autori, che hanno scritto intorno la genealogia della casa di Borbone, si consulti il Metodo per istudiare la Storia dell'abate Langlet du Fresnoy Tom. XIV pag. 238 e segu.

II. BORBONE, (Carlo duca di ) figlio di Gilberio conte di Montpensier, e di

Chiara di Gonzaga, nacque nel 1489, e su fatto consestabile nel 1515 in età di 26 anni da Francesco 1. Divenuto Vicerè del Milanese, ivi si fece amare dalla nobiltà per la sua pulitezza, e dal popolo per la sua affabilità. Erasi coperto di allori in tutti i luminosi affari, e specialmente alla battaglia di Marignano. In questa sanguinosa giornata ei sarebbe perito senza fallo, senza il soccorso di 10, o 12 cavalieri, che gli si serratono all' intorno, e ricevettero la maggior parte de'colpi, che venivano contro lui diretti. La regina-madre Luigia di Savoja, de' di cui appassionati sentimenti ( per quanto vien detto ) non avea. mai voluto accorgersi, suscitogli contro una lite per i domini di Borbone. Carlo indispettito per tale persecuzione, ando a collegarsi coll' imperatore ed il re d'Inghilterra contro la Francia sua patria. Era già entrato nel paese nemico, quando Francesco I mandò a chiedergli la spada di contestabile e il suo ordine. Borbone rispose: Quanto alla spada egli me la tolse già a Valenciennes, quando affidò a M. d' Alenson il comando della Vanguardia, che a me spettava. Rispetto all' Ordine, l'ho lasciato dietro al mio mio capezzale a Chantilli. Divenuto generale delle armàte dell' imperatore, recossi Carlo a porre l'assedio a Marsiglia, e su costretto poscia a levarlo. Fu più fortunato alle battaglie di Biagrasso di Pavia, nelle quali contribuì molto alla vittoria. Essendo rimasto prigioniero Francesco i in quest' ultima giornata, Borbone, commosso dalla disgrazia del suo anticosovrano, e vergognandosi d' una sì nera fellonia, tentò riparare in qualche maniera il suo delitto. Malgrado l'orrore, che inspirava a questo re sventurato, ma grande nelle sue stesse sventure, tennegli dietro in Ispagna per coadjuvare agl'interessi del medesimo in occasione delle negoziazioni, che doveansi tenere tra l'imperatore e il di lui prigioniero. Un signore Spagnuolo nominato il marchese di Villano non volle giammai accordare, che il Borbone alloggiasse nel di lui palazzo. Nulla saprei negare a V. Maestà, (disse egli a Carlo Quinto ), ma se il duca alloggia in mia casa, ci porrò fuoco al momento stesso, che ne sarà uscito, come a luogo infettato dalla perfidia , e indegno per conseguenza d'essere abuato da persone d? onore. ( Ved. altresì gli articoli di BAYARD e di GOUFFIER ): L'imperatore, che aveva promessa a Carle la propria sorella, gli mancò di parola. Il generale ritornato nel Milanese fece certi andamenti equivoci, che poteano far dubitare, ch' ei tosse per mancare di fedeltà a Carlo v, non altrimenti di quello avesse fatto a France-Jeo 1. Quando gettossi tra le braccia dell' imperatore, videsi esposta una pasquinata, in rappresentavasi lo stesso monarca, che dava le patenti al contestabile, e dietro ad ambidue stava Pasquino, che facez cenno col dito all' imperatore, e dicevagli : Carlo sta in guardia. Venne incaricato il Borbone nel 1527 di condurre in Germania una considerevole armata, con cui erasi renduto formidabile a tutte le potenze d'Italia. Mancando a questo generale il danaro, non avea potuto far distribuire la paga ai soldati, che però ea rano in procinto di sbandarsi. e rovinare per tal guisa tutte le sue speranze. In quest'estreme angustie prese il partito di condurre le sue truppe a Roma, la quale era entrata nella lega contro l'imperatore. Espose loro, che volea condurle in un luogo, ove arricchirebbonsi a dismisura. L'enfasi, con cui faceva, queste promesse, la sicurezza,

BÓR

che vedeasegli sul volto, rianimarono i soldati, che si posero a gridare con entusiasmo guetriero: Noi vi feguiremo da per tutto, anche se ci doveste condurre a tutt' i diavoli, L'abitudine, ch'egli avea formata di marciare alla lor testa, di vivere con essi e di trattenerli famigliarmente, accresceva ancora l'attaccamento, che aveasi per lui. Miei figli, lor diceva egli talvolta, so sono un povero cavaliere; non ho un foldo di più di voi; facciam fortuna insieme. Incaminatosi adunque col poderoso esercito verso Roma, -sebbene rorre fossero, e fangose al maggior segno le strade, i suoi soldati, spinti dalla fame e lusingati dalla speranza, camminavano a marce sforzate. Non vi fu città o terra sul cammino, ove non lascrassero vestigia del Ioro forore, saccheggiando e depredando ovunque senza riseguo. Finalmente dopo essersi bene ristorati a Viterbo. rovaronsi presso alle mura di Roma il dì 5 maggio del detto anno 1527. Riconoscinta ch'ebbe il Borbone la piazza, alla cui difesa erano le truppe del papa e de'diluicollegati, sapendo che presto verrebbegli alle spalle l'esercito della Lega, nè avendo son che sussistere, spinto dal-

la necessità e dalla disperazione, nel di sei seguente determinò di vincere o morire. Però all'apparir del giorno andò ad assalire il Borgo di S. Pietro, ed avendo avuta la fortuna che, essendo sopraggiunta una folcissima nebbia, cessarono di far fuoco le artiglierie di Castel S. Angelo, che molto l'incomodavano, accostossi verso la porta di S. Spirito, ed essendo la muraglia bassa, appoggiatevi molte scale, fu de' primi à salire, ma non già ad arrivar sulle mura, perchè colto nell' anguinaglia da una palla d' archibugio cadde a terra, e poco stette a spirar l'anima. senza goder il frutto rentata sua impresa. tanta presenza di spirito, che accortosi subito d'esser ferito mottalmente, comandò a que', ch' erangli appresso, che lo coprissero con un mantello, acciocche la sua morte non iscoraggisse i soldati dal proseguire l'assalto. Un Alfiere Romano ( per quanto vien riferito, e forse sarà una caricatura in derisione de' soldati del papa ) dovendo in consegna guardare una breccia della muraglia, apertura vedendo il duca avanzarsi con alcuni, restò sorpreso da tale spavento, che credendo entrare in città, andò incontro

al Berbone. Questi si tenne per certo, che l'alfiere comandasse una sortita, e però venisse seguito da numerosa soldatesca; però fermatosi per osservarlo, e per dar ordine a suoi soldati di prontamente unirsi intorno a lui, e nello stesso tempo fe suonar all'assalto. Allo strepito delle trombe da tal nuovo terrore si sentì scosso l'alfiere, che dirigendo meglio il suo corso, fuggì verso la città, ov'entrò per l'apertura a vista del Borbone. Gridò allora il generale: Amici miei, seguiam ta via, che if cielo prende cura di additarci: eeli stesso. Dicesi pure, ché il Borbone in quel giorno si fosse vestito di bianco, per essere, diceva egli, il primo bersaglio, e la prima insegna degli assedianti. Sul timore. che il suo corpo venisse insultato dal popolo Romano, i suoi soldati, ch'erangli affezionati, lo trasportarono a Gaeta, ove gl'innalzarono un magnifico mausoleo. La sua tomba fu distrutta dopo il concilio di Trento, e il suo corpo già imbalsamato è divenuto un oggetto di curiosità pe' viaggiatori. La ribellione del contestabile di Borbone, sì fatale alla Francia, e le intraprese dei Guisi, che portarono le loro mire sino alla çorona, insegano a' monarchi,

( dice il presidente Henault) essere ugualmente pericoloso il perseguitare gli uomini di un gran merito, e il lasciar loro troppa autorità. Carlo fu gran tempo riguardato, come il più onest' nomo, il più potente signore, ed il più gran capitano della Francia; ma gl'intrighi della reina-madre, avendo cagionara la sua uscita dal regno, oscurarono affatto le sue virtù. Molto prima, che abbandonasse partito, erasi inteso ripetere con compiacenza la risposta d'un gentiluomo Guascone a cui Carlo VII avea chiesto: Qual cosa del mondo potrebbe staccarvi dal mio servizio?... Nulla, Sire, neppur l'offerta di tre regni come il vostro: ma benst un affronto. Si può leggere l' Istoria segreta del sontestabile di Borbone, scritta da Baudot di Juilli avvertendo però, che la penna è guidata più sovente dal romanziero, che dallo storico.

III. BORBONE, (Carlo di) figlio di Carlo di Borbone duca di Vandome, cardinale, arcivescovo di Rouen,
e legato di Avignone, fu arrestato in Tours per ordine
di Enrice III, assieme coll'arcivescovo di Lione, in contingenza dell'uccisione del cardinal di Guisa. Fu posto sul
trono nel 1589 dal duca di

Mayence, dopo la funesta morte del predetto re, sotto il nome di Carlo x . Alcuni scrittori hanno detto, che avesse accettata la corona per farla perdere ad Enrico IV suo anipote; ma è precisamente tutto il contrario. Circa il tempo, in cui venne dichiarato re, spedi daila sua prigione di Fontenzi nel Poitu il suo Giambellano ad Enrico Iv, che l'avea posto sotto la custodia di d' Aubigni, con una lettera, colla quale riconoscevalo per suo re legittimo.,, Non ignoro (diceva egli a un suo confidente ), che que' della lega " odiano la casa di Borbone. " Se con loro mi sono unito, " è sempre un Borbone, ch' essi riconoscono; e non l' ho fatto se non per veder " di conservare i dritti de' , miei nipoti ,. Questo fantasma di regnante morì di mal di renella in Fontenzi-le-Cote nel 1590 in età di 67 anni .Furono hattute alcune monete col suo nome; Chopin gli dedicò il suo trattato De Sacra Politica; e corsero al suo tempo alcune insulse satire; che il dipingevano qual ribelle, nimico de'suoi nipoti, e re da bambocci. Don Dubeuil diede la sua Vita 1612 in 4°. Nel 1563 erasi discusso nel concilio di Trento, in

proposito del celibato de'preti, se il papa in caso di necessità pressante e publica non potesse dispensar un prete, per maritarsi. Dicevasi, che si avrebbe voluto far prender in moglie al cardinale, benchè sacerdote, la vedova del duca di Guisa, per suscitare al trono di Francia una linea. che guari non attendea[i dal re, nè da' suoi fratelli . Ma sotto tale specioso pretesto il vero motivo era d'innalzare la famiglia de' Guiss mercè un legame di parentela colla casa di Borbone. Del resto l' affare non ebbe luogo. Nel 1594 venue decretato dal parlamento di Tours e di Chalons reintegrato a Parigi, che il nome di questo preteso re sarebbe cancellato dagli atti publici, ov' era stato inserito.

Bisogna distinguerlo da un altro Carlo di Borbone, detto il Giovine, ovvero il cardinal di Vendome, nipote del precedente, che si fece capo del Partito-in-terzo dopo la morte di Enrico III. Figurandosi, che la corona verrebbe a lui deferita, se Enrico IV suo cugino ne fosse escluso, eccitò i cattolici a pressarlo per la conversione, alla quale saneva non esser esso per anche disposto; onde pensò, che venendo riconosciuto per eretico ostinato, buona parte de'

suoi

suoi sudditi troverebbesi in obbligo di abbandonarlo.Quantunque una tal fazione fosse pericolosa, Enrico IV la disprezzava, o almeno fingeva di sprezzarla, e la nominava per derisione i Terzuoli. " Da questo Partito-in-terzo (dice Pietro de l'Etoile) dovevasi uccidere il il principe di Conti, M. di Montpensier; il cardinal di Borbone doveva es-" sere il re; ma solamente " per aver l'onore di ammet-" tere al baciamano, giacchè ,, in tal caso non avrebbe goduto tante rendite, quante ", ne ritraeva da' suoi beneficj. Scopertasi l'intrapresa, fu allora tralasciata. ma non già rotta interamente; ed il cardinal di Borbone n'ebbe tal dispia-" cere, che ne cadde infer-"mo. Il re non lasciò di "andarlo a visitare, e pic-" candolo al vivo co'suoi soliti motteggi gli disse: — " Cugino mio , fatevi corag-" gio; è vero, che non siete 33 ancora re; ma potrete effer-" lo dopo di me. (Articolo comunicato). IV. BORBONE CON-

DE', (Luigi duca di) figlio di, Enrico Giulio principe di Condè e di Anna di Baviera, gran-maestro di Francia, cavaliere degli ordini del re, e

Tom.IV.

governatore di Borgogna e di Bresse, cammino sulle orme del suo avo il Gran Conde. Si trovò all'assedio di Filisburgo sotto`gli ordini del gran Delfino; seguì il re nel 1689 a quello di Mons, e nel 1692 a quello di Namur. Si segnalò alle battaglie di Steinkerque e di Nerwinde. Fece altresì la campagna di Fiandra nel 1694, e morì all'improvviso in Parigi nel 1710 in e-

tà di 42 anni.

V. BORBONE, (Luigi-Enrico duca di) e d'Enguien, &c. figlio del precedente, nato a Versaglies nel 1692, fu nominato capo del consiglio reale della reggenza sotto la minorità di Luigi xv; indi soprantendente all'educazione di questo principe, e finalmente primo ministro di stato dopo la morte del duca d'Orleans reggente , avvenuta nel 2 dicembre 1723., Egli era glo-" vine ( dicono le Memorie di *Noailles* ) che amava i piaceri, ed accordava la sua con-" fidenza a persone, che doveano abusarne. Commise ", degli errori, e non basta-,, vano le sue buone qualità, " perchè si potesse aspettare " da lui un governo felice. " Il matrimonio di Luigi xv " coll'infanta di Spagna, (ch' ,, erasi fatta venire a Parigi) , fu rotto repentinamente,

" senza consultare prima la , corte di Spagna, e senza maneggiar un affare sì deli-" cato — . Maritò allora il giovine monarca colla figlia del re Stanislao . Paride du Vernay, prima appaltatore de' viveri, divenuto soprantendente del principe, propose il cinquantesimo in natura sopra tutt' i fondi nobili, cittadini ed ecclesiastici, una tassa per la lieta assunzione del re al trono, un' altra chiamata la Centura della regina, e diversi altri editti borsali, che irritarono la nobiltà ed il popolo. La nazione mormorava veggendosi per così dire, governata da questo finanziere, ch'erasi impadronito dell'animo del principe primo ministro. Quasi tutta la corte si collegò contro il duca di Berbone, e il cardinal Fleury, che aveva tutto l'ascendente sull'animo di Luigi xv, il fece esiliare nel dì 11 giugno 1726. Morì a Chantilly, luogo del suo esilio, nel 1740 di 48 anni. Aveva servito nell' ultima guerra di Luigi xiv, ed era un principe generoso, ed amico de' letterati . · Avrebbe potuto far del bene, se si fosse regolato meglio.

BÖRBONE (altri principi di tal cognome) Ved. gli articoli vii ANTONIO—BEAU-

JEU-GABRIELLA—LONGUE-VILLE—FRANCESCO n° V, VI • VII—GIOVANNA n° V verso la metà.

BORBONE, Ved. BOUR-

BORDE, (Viviano la) prete dell' Oratorio, nato a Tolosa nel 1680, superiore della casa di S. Maglorio a Parigi, morì in questa città l'anno 1748 di 68 anni. Era stato spedito a Roma coll' ab. Chevalier dal cardinale di Noailles per gli affari della costituzione. Molti scritti ha lasciati non poco stimati dagli Anti-costituzionari : I. La Testimonianza della verità nella chiesa 1714 in 12. Dicesi, che l'autore componesse in soli tre giorni quest' opera, in çui scorgesi molta fantasia, e che fu criticata dall' Ab. Louail, Egli disapprovolla poscia aderendo alla costituzione . II. Principj su la distinzione delle due Potestà 1733 in 12. III. Ritiro de' dieci giorni 1755 in 12. IV. Conferenza intorno la penitenza in 12 piccolo: operetta d'una morale esatta, V. Memorie su la prossima assemblea della congregazione dell' oratoria 1733 in 4°, scritta con nobiltà e verità : la congregazione viene ivi raffigurata da una mano amica, ma fedele: Ved. BORDES .

BOR-

BORDELON, (Lorenzo) nato a Bourges nel 1653, morto in Parigi nel 1730 di 77 anni in casa del presidente de Lubert, di cui era stato maestro. Era dottore di teologia in Bourges, ma non perciò lasciava di travagliare pel teatro di Parigi. Lasciò molte composizioni andate del tutto in oblio, come la Misogine, o la Commedia senza donne:.. Le Scene di Clam e di Coram ... M. de Mont-en-trousse Oc. Convenendo poco il teatro al suo stato, si rivolse alla morale, e la trattò, come avea fatto la commedia, scrivendo cose stravaganti in uno stile basso e bizzarro. Di tutte le sue opere non si conoscono più, nè il suo Mital, nè il Viaggio forzato di Becafort Ipocondriaco, nè il Gongam, o sia l'uomo prodigioso, trasportato in aria sulla terra e su l'acque, nè la Titetutesnosy. nè il Supplemento di Tasse-Roussi-Frion Titave Oc. Resta solamente in qualche considerazione la sua Storia delle immaginazioni stravaganti di M. Ouffle, che serve di preservativo contro la lettura de' libri, che trattano della magia, degl' indemoniati, degl' incantatori Oc. Questo è stato ristampato nel 1754. L'accennato Ouffle era un'uomo,

cui la lettura de' demonograavea fatto perdere il'cervello. Bordelon non espone le di lui stravaganze con quel brio, che Cervantes fa spiccare nel racconto di quelle di Don Chischotte; il suo stile è sì diffuso e sì stucchevole. che i più goffi compilatori vi troverebbero di che annojarsi. Soleva dire Bordelon, ch'egli scriveva per suo piacere; ma non travagliava guari per dar gusto a' suoi lettori. Una volta avendo detto, che le sue opere erano i suoi peccati mortali, un uom faceto gli replico: ed il publico ne fa la penitenza. Ciò non ostante, siccome la più vil parte del publico le comprava, ed anche con molta ansietà, gli vennero applicati alcuni versi di Boileau, ne'quali chiamavasi Bordelon fortunato, perchè la sua fertile penna poteva ogni mese dar fuori un volume; e tali scritti, sebbene senz' arte, languidi, e quasi formati a dispetto del buon senso, aveano nul'adimeno la sorte di trovare un mercante per venderli, e degli sciocchi per leggerli . I suoi Dialoghi de' Vivi, Parigi 1717, quantunque sieno scipiti, vengono ricercati da alcuni curiosi, perchè furono un tempo soppressi per le doglianze di alcune persone, che ivi si faceano parlare.

BORDENAVE, (Ognissanti) professore e direttore dell'accademia di chirurgia, associato veterano dell'accademia delle scienze, membro dell'accademia di Firenze, nacque a Parigi il 10 aprile 1728, ed ivi morì il 12 marzo 1782. I suoi Elementi di Fisiologia, in 12 sono stimabili. L'autore non lo era meno e per la teoria e per la pratica nella sua arte.

BORDES, (Carlo) dell' Accademia di Lione sua patria, morto nel 1781, fu poeta e filosofo, ed ha scritto bene in prosa ed in versi. In due suoi discorsi, che furono applauditi, confutò quello, che Gian-Giacomo Rousseau avea publicato contro le scienze. Ci sono pur rimaste alcune picciole lettere in versi di un tenore sì piacevole, che alcune d'esse si sono volute attribuire a Voltaire. Ma queste bagatelle sono inferiori di pregio ad una bell' Oda sopra la guerra, stampata in quasi tutte le raccolte di poesia, e che i guerrieri non meno che i poeti dovrebbero saper a memoria. Comparve una raccolta delle sue Opere a Lione il 1773 in 4 vol. in 8°. Si riguardano con distinzione: la sua Tragedia intitolata Bianca di Forbone ( lo: stesso soggetto, che Pietro il crudele di du Belloi): molte Commedie, che offrono ingegnosi intrecci: Diverse Poesie piene di brio e di ragione: alcune Composizioni accademiche, scritte assai bene Ved. BORDE.

BORDEU, ( Teofilo di ) nacque il 22 febraio 1722 a Isesta nella valle d'Ossannel Bearnese da Antonio di Bordeu, medico del re a Barega, uomo distinto nella sua professione. Degno figlio di tal padre su Teofilo, e nell'età di 20 anni per giugnere al grado di bacelliere nell'università di Montpellier, ove in allora studiava, sostenne una tesi De Sensu generice considerato, che rinchiude il germe di tutte le opere, che publicò dappoi. In vista di tali cognizioni superiori all' età i suoi professori determinaronsi a dispensarlo da molti atti, per li quali deve passarsi gradatamente per giugnere ad esser licenziato. Dopo aver passato qualche tempo a Pau, ritornò nel 1745 a Montpellier, ove esercità la professione. L'anno seguente il giovine medico si restituì a Parigi, ove acquistossi la più grande riputazione. Ivi avendo riportate le opportune matricole, o licenze nel 1755, fu satto medico dell' Ospeda,

dale della Carità. Morì di apoplesia la notte de'23 a' 24 novembre 1776. Una profonda malinconia, cagionata da una gotta vagante, precedette gli ultimi suoi giorni. Fu trovato morto nel suo letto. Uno de' suoi confratelli, che nol vedeva di buon' occhio, e ch' erasi affaticato per rovinarlo, suscitandogli contro un infamante processo, disse: non avrei mai creduto, che fosse morto orizontalmente. Ma un' ingegnosa dama riparò questo sarcasmo, dicendo in una scelta conversazione, che la morte temealo si fortemente, che l'avea sorpreso mentre dormiva. La facilità, con cui esercitava la sua professione, la sua renitenza in far uso de' medicamenti, la confidenza, che riponea nella natura, talvolta hanno fatto sì, che venisse rimproverato di non creder molto alla medicina; ma i suoi dubbi erano tanto meno degni di biasimo, poich' egli incessantamente affaticavasi per rendere più certi gli spedienti -dell' arte sua. Non disputava più di tutto verso il finire di sua vita, verisilmente perchè già avea molto ed inutilmente disputato in sua gioventù. Niuno sapea dubltare al pari di lui, e pronunciare queste parole, che giammai ritrovansi in bocca dell'

ignorante, io no sò. Avea poca fidanza nel suo sapere, e difficilmente credeva a quello degli altri. Veggendo il gran numero di corsi scientifici in ogni genere, che giornalmente vengono proposti, solea dire: non sarà egli mai, che propongansi de' corsi di buon senso. Siccom' ei spiegavasi talvolta troppo severamente intorno il merito altrui, così alcuni de' di lui confratelli disputarongli il suo. Questo però non può mettersi in dubbio, qualora leggonsi le sue opere. Le principali sono: I. Lettere intorno le acque Minerali di Bearne, 1746, e 1748 in 12. IL. Ricerche anatomiche su la posizione delle glandole 1751 in 12. III. Dissertazioni circa l'acque di Barega, relativamente alle Scrofole 1767 in 12. IV. Dissertazione su le Crisi 1755 in 12. V. Ricerche sul polso relativamente alle Crisi 1772 vol. 4 in 12: quest' opera, che mostra molta sagacità, è stata tradotta in inglese. VI. Esami d' alcuni punti della storia medica 1764 vol. 2 in 12. VII-Ricerche circa il composto mucoso, o l'organo cellulario, e sopra alcune malattie del petto 1766 in 12. VIII. Trattate delle malattie croniche 1776 in 8º. IX. Chilificationis Historia 1751 in 12. Veggasi il

suo Elogio, fatto dal sig. Gardane medico di Parigi 1777 in 8", e dal sig. Roussel 1778.

BORDIER , Ved., PETI-

TOT .

BORDIGNE, Ved. BOUR-

DICNE .

famoso poeta Danese. Le sue Poesie sono state impresse a Copenhagen nel 1736, e sono tanto più stimate in Danimarca, perchè ivi i verseggiatori sono molto rari.

BORDINO Antipapa, Ved.

BOURDIN .

I. BORDONE, o BOR-DONI, ( Paride ) Pittore, nato a Treviso in Italia di nobile famiglia, discepolo di Tiziano, passò in Francia nel 1538. Ivi fece il titratto di Francesco I, e di molte dame della sua corte, e ottenne ricompense proporzionate a' suoi talenti. Si ritirò a Vemezia, ed ivi si procurò una felice mercè le sue ricchezze, ed il suo buon gusto per tutte le belle arti. Nel palazzo Reale di Francia havvi una Santa Famiglia del Bordone. Il suo quadro più stimato è quello dell'Avventura del peccatore, che dipinse per li confratelli della scuola di S. Marco.

\*\* II. BORDONE, (Benedetto, decantato da Leandro Alberti e da altri per astro-

logo, geografo e miniatore eccellente del secolo xv1. Gran quistione sì è dibattuta circa il luogo di sua origine, se fosse Padovano o Vincentino, e la più probabile si è, che fosse Padovano. Di maggior peso si è stata un'altra quistione, s'ei fosse padre del celebre Giulio Cesare Scaligero, che già in sua gioventù chiamavasi Bordone, quistione con vivo impegno, e contrarietà di opinioni, agitata dal Fontanini , dal Zeno , dal Maffei e da vari altri.Il ch. Tiraboschi mostra, esser assai più probabile, che realmente lo Scaligero fosse figlio del Bordone, e che l'equivoco sia nato dall'essersi questo accennato di patria Veronese, dacchè gli venne l'albagia di farsi della famiglia di que' della Scala, o sia degli Scaligeri, che anch'essi discendevano da un Bordone. Fin dal 1494 aveva il nostro *Bordone* publicati in Venezia alcuni *Dialoghi* Luciano, già da altri tradotti, ma da lui corretti, e la prima volta dati in luce. Aveva anche, secondo l' Alberti, fatta una Descrizione dell'Italia, la quale però non sitrova stampata. Maggior, fama gli ottenne il suo Isolario, in cui non solo dà i nomi di tutte l'isole del mondo, aggiugnendone la descrizione in

tavole scolpite in legno, ma narra ancora di ciascuna le proprietà, i costumi, le tradizioni &c., onde potè allora esser riguardata come opera erudita, benche oggi non si consideri più. Se ne fecero tre edizioni, delle quali la terza ed ultima è quella di Venezia 1747 in f. con figure.

\*\*[II.BORDONE,(Frantcesco) Parmigiano, nato nel 1597, entrò ne' religiosi del Terz'Ordine di S. Francesco in età di 15 anni, e fece singolar profitto nelle belle-lettere e nelle più gravi facoltà. Il suo merito e le sue virtù il fece-10 ascendere gradatamente per diverse cariche sino a quella di generale del suo Ordine. Morì in Parma li 17 agosto 1671, lasciando una gran quantità di opere filosofiche, morali, ed appartenenti in gran parce al dritto ecclesiastico. Esse vengono distintamente riferite dal Mazzucchelli, e le principali tra le medesime. dopo essere state impresse separatamente, furono raccolte in un solo corpo, Lione 1703 vol. 6 in f. Tra di esse meritano singolar menzione, il Trattato De successione in bonis Clericorum &c., quello De Legatis, e le Decisiones Miscellaneæ.

BORDUNI, (N.) figlio di un notajo di Marsiglia in Provenza, morì verso l'anno 1615 in età di 50anni, e fu sotterrato nel convento di osservanza di questa città, ove si conserva la sua testa per essere prodigiosamente grossa. Egli non aveva più di quattro piedi di altezza, e miente di meno la di lui testa ne aveva tre di perimetro, e quasi uno di altezza. Le ossa a forza di allargarsi eran divenute sottilissime, e si erano aperte per la larghezza d' uno scudo in due luoghi. Benche egli avesse molto cervello, non aveva perciò maggior talento, ed era un proverbio in Marsiglia il dite, tu non hai più spirito di Borduni. Allorchè si avvanzò in età non poteva più sostener la sua testa, senza appoggiarla ad un cuscino.

BORE, (Caterina di ) figlia d'un semplice gentiluomo, era religiosa nel convento di Nimptschen in Germa- . nia, distante due leghe da Vittemberga, quando in compagnia di otto altre monache lasciò il velo in occasione delle turbolenze, suscitate nella chiesa da Lutero. Pretendesi. che Leonardo Cope senatore di Torgaw l'inducesse a prendere una tal risoluzione. Questo bel progetto fu da esse monache eseguito nel giorno del venerdì santo. Lutero as-

L 4 su

sunse la difesa e delle fuggiasche religiose, e di Leonardo Cope, e publicò un' Apologia per giustificare la loro apostasia. Caterina di Bore ritiratasi a Vittemberga, ivi visse (per quanto dicesi) assai liberamente! con alcuni scolari di quell'università. Lutero appassionatamente invaghitosi di questa religiosa, la sposò due anni dopo nel 1526 con precipitosa risolutezza, fosse per far dispetto a' catsolici, o fosse piuttosto per soddisfare la sua passione, e per soffocare le grida del pubblico. Corse fama, che Caterina avesse partorito poco tempo dopo le sue nozze. Erasmo diè credenza a questa calunnia, e su di essa vi scherzò nelle sue lettere; ma in progresso ne riconobbe la falsità. Caterina, che non avea allora più di 26 anni, univa a'vezzi della gioventù la seduzione della civetteria. Il riformatore, benchè molto più vecchio, fu nientemeno da essa amato, come se trovato si fosse nella sua primavera. Ben presto n'ebbe un figliuolo, e scrisse, che non cangerebbe la sua sorte con quella di Creso.Pur nondimeno il carattere della di lui sposa non era troppo atto a far l'altrui felicità. Altiera, ambiziosa, magnifica nell' esteriore, ava-

ra nell'economico della casa, aveva l'orgoglio della nobiltà Tedesca, e le debolezze del suo sesso. Essa mancò di vita il 1552 in età di circa 53 anni, dopo esser divenuta madre di tre figli, Paolo, Martino e Giovanni. La di lei Vita è stata publicata da Federico Meyer in un vol. in 8°.

BOREA, figlio di Astrea e d' Eribeo, altri dicono di Astreo e dell' Aurora, uno de' quattro venti principali, rapì Orithia, figliuola di Erictheo. di cui n'ebbe due figli, Calao e Zeche. Narra la favola, che essendosi trasformato in cavallo, mercè questa metamorfosi, procurò a Dardano dolici giumente di tale agilità e leggerezza, che correvano sopra le spiche senza romperle, e sopra la superficie del mare senz' affondarsi. I poeti lo dipingono in sembianza di fanciullo alato con gli stivaletti, ed il volto coperto da un mantello. Era questo il vento del settentrione. Ved. PITTHIS, e FINEO.

BOREL, (Pietro) nativo di Castres nella Linguadocca circa l'anno 1620, e morto circa il 1689 di 69 anni, essendo passato ad abitare in Parigi verso il 1653, poco tempo dopo fu nominato medico ordinario del re, ed

in seguito associato all'accademie delle scienze per la Chimica. Si hanno di lui varie opere: I. De vero Teleseopii inventore, Haia 1651 in 4°. II. Le Antichità di Castres, stampate in essa città nel 1649 in 8°, libro raro . III. Tesoro delle ricerche e delle antichità galliche, Parigi 1655 in 4°. Questo repertorio delle antiche parole e delle vecchie frasi della lingua francese è stimato e consultato. Trovasi in fine all' ultima edizione del Dizionario Etimologico del Menagio. IV. Historiarum & observationum Medico-Physicarum Centurie, quinque, Parigi 1676 in 8°. V. Bibliotheca chimica, Parigi 1654 in 12. Da alcuni gli si attribuiscono pure varie altre opere, anche di poesia. Ved. Borrel.

millo ) G. C. Napoletano, nato nella terra di Oliveto nel Principato citra, fiorì nel secolo xvi. Fu uomo assai versato non solo nella facoltà legale, ma ben anche nelle belle lettere, nella storia, nelle antichità ed in ogni genere di erudizione. Per la sua integrità e dottrina venne promosso alla carica di Giudice della G. C. della Vicaria, e decorato dei titoli di cavaliere e di conte

palatino. Lasciò molte opere: I. Un trattato De comprommissis, Venezia 1524, e 1597 in 4°.II.Un trattato De magistratuum edictis Venezia 1620 in f. III. De Regis catholici prastantia, ejus regalibus, juribus, ac prærogativis, Milano 1611 in f. IV. Symma decisionum universarum totius christiani orbis rerum omnium judicatarum , Venezia presso i Giunti 1618, 1623 e 1627 in f.; opera, che da se sola, mostra quanto ei fosse laborioso e versato nella sua stucchevole professione. V. Discorso cattolico ed apologia i/torica &c. in proposito della sentenza di *Pilato*, che a' suoi tempi pretendevasi ritrovata nell' Aquila città d' Abruzzo, ove, secondo la critica, che correva allora, mostra non poca erudizione. Napoli 1588 in 4°, colla dedica al pontefice Sisto v. Ed in oltre alcuni volumi di Consulti e controversie, varii Comenti ed altre opere, parte stampate e parte inedite e tutte, obbliate.

\* II. BORELLI, (Giovan-Alfonso) non fu di patria messinese, come da molti si dice, ma bensì napoletano, nato nel castelnuovo di essa capitale il 28 Gennajo 1608 da Michele Alonzo, forse spagnuolo di origine, e da Laura Borello, dalla quale

pre-

prese il cognome. Ancor giovine passo a Roma, ove, alla scuola del celebre P. ab. Castelli, sì selicemente avanzò negli studj della filosofia e della matematica, che fu chiamato professore di matematica in Messina, ed in seguito fu pure da que' magistrati a publiche spese inviato in Italia, perchè viaggiando sempre più s' istruisse. In Firenze contrasse intima amicizia col Galilei, ma ebbe il dolore di vederselo presto rapito dalla morte: dolore, che gli sarebbe riuscito ancor più tormentoso, se non gli fosse restato il sollievo di conversare col Torricelli e col Viviani ed altri, da quel grand' uomo, in certo modo, lasciati eredi della sua filosofia. Tornato in Sicilia, nell'occasione delle febri maligne, ond'era travagliata quell' isola anni 1647 e 1648, scrisse su tale argomento un trattato italiano, che non è però delle migliori opere di lui. Benchè in Messina fosse sommamente onorato, sino ad essese ascritto a quella nobiltà, nondimeno nel 1656 accettò volemieri la cattedra di matematica nell' università di Pisa coll'onorario di 350 scudi. Poco felice fu il primiero suo ingresso, mentre gli scolari, udendolo secitare la sua pre-

lezione senza eleganza di stile, in cui non erasi mai esercitato, senza felicità di memoria, e senza grazia di pronunzia e di gesto, annojati diedersi a strepitare per modo, ch'ei neppur potè terminare la sua orazione. Ben presto nulladimeno conobbero il valentuomo, ch' egli era, e il concetto del sapere del Borelli divenne sempre maggiore tra gli scolari e tra i dotti. Fu carissimo al granduca Ferdinando 11 ed al principe Leopoldo, ed essendo stato ascritto all' accademia del cimento, si fece distinguere con molte dotte speriene dissertazioni, di cui arricchì le sue memorie. Tra le altre perfezionò il sistema del Torricelli intorno la pressione dell' aria ; esaminò la natura e la proprietà dell' acqua gelata, e rigettò la leggerezza positiva peripatetica. Promosse con impegno altresì gli studi dell' anatomia e e della medicina, e a lui non poco si dee di quel gran lume, che su queste scienze poscia diffusero il Malpighi ed il Bellini; come pure si fè conoscere versatissimo nell' Astronomia. Non ostante la massima stima, che godea in Pisa, o fosse per l'insalubrità dell'aria, come ne addusse il preresso, o pel suo Ð-

umor incostante, o per l'affronto, come su scritto, di non essere stato ammesso ad un festino di corte, dimandò nel 1667 il suo congedo, ed ottenutolo a grande stento, ritornò a Messina, ove fu accolto con indicibile allegrezza ed onore. Ivi ad inchiesta della R. Società di Londra, alla quale era stato aggregato, publicò in larino la storia e spiegazione della memorabile eruzione del Mongibello, seguita nel 1669. Scorse ancora gran parte dell' isola, osservandone attentamente le antichità e le cose più degne della considerazione di un filosofo. Ma accaduta nel 1674 la sollevazione di Messina, accusato il Borelli di avere nella sua scuola suoi discorsi destato il fuoco della sedizione, fu esiliato. Ritirossi a Roma, ove dalla regina Cristina di Svezia venne amorevolmente accolto, ed ammesso nella di lei accademia, ove recitò molte dissertazioni; e convien dire, che allora ridotto fosse ad uno estremo bisogno, poiche per meritarsi maggiormente la grazia e la liberalità della Regina, ch' era persuasa della verità dell' Astrologia giudiziaria , scrisse una dissertazione in difesa della medesima. Un suo servitore, che la spo-

glib d'ogni cosa, il condusse a sempre maggior miseria, talchè gli convenne ritirarsi. a vivere tra' Cherici Regolari delle scuole pie, e guadagnarsi il vitto coll' is ruire que' giovani religiosi nella filosofia e nella matematica 🕶 onde ivi poscia finì di vivere nel 1679. Uomo degno certamente di miglior sorte, e che contribuì anch' esso ad accresce + re la lunghissima lista degli uomini dotti, che sperimentano la fortuna di gran lunga inferiore al loro merito. Egli fu forse il primo, che tentò di ridurre ad un' esatta dimostrazione i teo<del>r</del>emi della fisiologia, su la quale è fondata la medicina. Geometra, fisico, anatomico, medico, meccanico, chimico, astronomo, idraulico, col penetrante suo ingegno, co' suoi profondi studi e colle sue laboriose sperienze da per tutto diffuse una gran luce . Errò certamente più d' una volta nelle sue opinioni e nelle sue illazioni e congetture, ma si sà prur troppo, che li∞ mitati sono i sensi, deboli gli umani giudizi, brevi i periodi della vita, che la verità, giusta l'asserzione di Democrito, sta sommersa nel profondo, e che non vi è cosa, che sia al tempo stesso inventata e perfetta. Quanto al suo carat-

rattere, fu veramente difficile, talvolta ostinato, e bene spesso impetuoso; d'un animo inquieto, avido de' cangiamenti e delle novità, ed anche non poco invidioso; ma contrappose a questi difetti non poche buone qualità e virtù, e specialmente negli ultimi suoi anni seppe tollerar con pazienza le propriegravi disgrazie, e terminare il corso di sua vita tra buone pratiche, e co'più lodevoli sentimenti di religiosa pietà. Le diverse sue opere fanno una prova irrefragabile della sua vasta cognizione e dottrina. Oltre le già accennate si hanno: I. Una Traduzione e Comenti degli ultimi quattro libri delle Sezioni coniche di Apollonio Pergeo, ch'ei ritrovò nel 1658, ed indi publicò il primo, Firenze 1661 in f. II. De motionibus naturalibus a gravitate pendentibns, 1670 in 4°, ristampata a Leyden il 1686. III. De vi percussionis, Leyden 1686 in 4°, ove trovansi molte curiose osservazioni e viste affatto nuove. IV. Alcuni Discorsi sulla Laguna di Venezia, sullo stagno di Pisa, e sopra altre idrostatiche, nella Raccolta d' Autori del moto dell' acque, Firenze 1723 tom. 1. V. De motu Animalium. Questa è il capo d'opera del Borelli; che vi travagliò molt' anni, ed appena potè compirla pria di morire, onde non potè vederla interamente stampata. Tutto quanto concerne i movimenti sì esterni, che interni degli animali ( campo di vastissima materia), tutto egli tratta felicemente, ed esaminando ogni cosa co' lumi della ragione e della sperienza, nè alcuna tralasciando delle interessanti quistioni, ci dà una delle più dotte, ed insieme delle più dilettevoli opere, che siensi mai vedute venir alla luce. Il gran Boerahave, afferma, che un medico, il quale sia privo de' lumi di quest' opera incomparabile, deve necessariamente brancolar tralle tenebre; ed il celebre Francese Pietro Chirac l' ebbe in tal pregio; che lasciò del proprio certi fondi all' università di Montpellier, perchè istituisse una cattedra, in cui tale opera del Borelli si spiegasse publicamente. Tra le molte edizioni, che di essa si sono fatte, la prima fu in Roma 1679 e 1680, 1e sono ben corrette e pregevoli quella di Napoli 1734, e quella dell' Haia 1743, entrambe in 4°. Bella è ancora tra gli altri diversi suoi Opuscoli la Dissertazione, , ( di cui ne vieda riportato un pezzo FaFabroni nella vita, che accuratamente ne ha scritta) ove il Borelli spiega, in qual maniera potessero esser composte le triremi e le quadriremi degli antichi, e come questi diversi ordini potessero agevolare il viaggio delle galee.

BORGARUZIO BORGARUCCI, (Prospero) celebre medico, che fiori dopo la metà del secolo xvi, era nativo di Canziano, castello nel territorio di Gubbio. Publicò alcune opere, delle quali la prima fu un Trattato di Anatomia in italiano. Avendo poi veduto con qual applauso fosse ricevuto, ed adottato anche nelle publiche università d' Italia col riportarne per sino le parole, lo tradusse in latino, e ne fece un'altra edizione, aggiugnendovi molte altre osservazioni da esso fatte, mentre era let-· tore di anatomia in Padova. Fece anche stampare qualche operet:a intorno i Rimedii delle malattie, quantunque annojato dalle brighe, che avea avute co'libraj in occasione del suo primo libro, avesse fatto giuramento nulla voler più dare alle stampe. Siccome fece un viaggio a Parigi nel 1567, e si qualifica Medico Regio, convien dire, che allora venisse onorato di questo titolo. Trovò egli a Parigi il manoscritto della Grande Chirurgia di Vefalio, lo comprò, e poi lo fece stampare a Venezia 1569 in 8°, premettendovi una Dedicatoria colla data di Padova 13 settembre 1568, dalla quale si rilevano le accennate notizie.

\*\* I. BORGHESE, ovvero BURGHENSIS , o BOUR-GEOIS ( Lodovico ) nato a Blois, circa il 1494, medicoprimario di Francesco I re di Francia, contribuì molto alla liberazione di questo principe, ch'era prigioniero di guerra in Madrid . Essendosi egli ammalato, Borghese fe credere destramente a Carlo v, che non v'era luogo di sperarne la guarigione, mentre l'aria del paèse gli era totalmente perniciosa. Questa persuasione indusse l'imperatore anche per paura di perdere il suo riscatto a trattar prontamente con Francesco I a patti più discreti, che non avrebbe altrimenti fatto. Ritornato che fu il re in Francia. Borghese venne largamente ricompensato come meritava; e poscia fu anche medico primario di Enrico 11.

II. BORGHESE, (Paolo Guidotto) pittore e poeta Italiano, naro a Lucea, aveva 14 talenti, ovvero mestie-

ri, e non per tanto morì in estrema miseria l'anno 1626 sessantesimo di sua età. L' invidia tormentavalo anche più dell' indigenza. Geloso del Tasso credette buttar a terra la sua Gerusalemme liberata, componendo un altro poema, in cui servivasi della stessa specie, misura, numero di versi; e per sino delle stesse rime del suo rivale. Non gli mancava più che l' estro e l'ingegno. Intitolò questa sua opera, che dicesi esser rimasta manoscritta, La Gerusalemme rovinata, Miglior successo però non ebbe di quello, che avesse il rimatore Francese nel suo Lutrigot. (Ved. BONNACCORSE .

\* BORGHINI, ( Vincenzo ) nato in Firenze di nobile famiglia il 1315, si fece Benedettino nel, 1531, e visse nel chiostro unendo insieme l'esercizio delle religiose wirth ad una continua applienzione agli studi. Agli onorevoli impieghi, a cur la sua prudenza lo sollevò tra' suoi monaci, si aggiunse quello di priore dello spedale di S.Maria in Firenze, che il duca Cosimo gli conferì nel 1532, e che sostenne con singolar vantaggio di quella casa sino alla morte, da cui fu rapito il dì 15 agosto 1580 dopo avere, sei anni prima,

con religiosa umiltà ricusato l' offertogli arcivescovado di Pisa. La lingua toscana molto gli deve, per lo lustro, che le ha dato co'suoi scritti. Fu uno dei deputati alla correzione del Decamerone del Boccaccio, alla quale più di tutti contribuì, avendone accompagnata di più con dottissime annotazioni e discorsi, l' edizione, che poi se ne fece in Firenze il 1573 in 8°. Fu pure 'e nell' architettura, e nella pittura assai intendente, onde diede il disegno di molti edifizi; ed invenzione furono le pitture della cattedrale di Firenze, e quelle della sala maggiore del palazzo de' Medici. Quindi il granduca Cojimo gli diè l'incarico dei disegni ed apparati per le nozze del principe Francesuo figlio, e lo nominò primo suo Lungotenente nell' Accademia del disegno, a cui poscia egli fè dono d'una copiosa raccolta de'migliori disegni de' più illustri pittori e scultori . Varie Lettere , Differsazioni ed altre piccole cose compose il P. Borghini, delle quali alcune sono state impresse; ma l'opera, che più gli fa onore, è quella de' suoi Discorsi. Consistono questi in 12 dissertazioni intorno all'antica storia di Firenze, con una gran quantità di e-

quistioni e ricerche rudite intorno l'origine, stato, progressi, rivoluzioni, cambiamenti, costumi, monete ed altre interessanti particolarità non solo della stessa Firenze, ma anche di altre città , municipi e colonie della Toscana. Opera, che per l'argomento, e per la maniera, con cui è trattato, mostra il genio ed il talento dell' autore. Se ne sono fatte perciò più edizioni, la prima delle quali assai stimata è quella de' Giunti in Firenze 1584 e 1585 vol. 2 in 4°, e l'ultima è quella pur di Firenze con varie note 1755. Fu pure stampato dagli stessi Giunti 1602 in 4°, un di lui Discorso intorno al medo del far gli alberi delle famielie nobili fiorentine .

Vi è stato un altro BOR-GHINI per nome Raffaello probabilmente dell' istessa famiglia buono scrittore dello stesso secolo xvi, ma di cui non si hanno altre notizie, se non che compose alcune Commedie; e particolarmente un' opera col titolo : Il Ripofo : in sui della pittura, e della scultura si favella, O's. opera stimata assai, e la di cui edizione, Firenze 1384 in 80 è molto rara ; ed ha pur il suo pregio quella similmente di Firenze 1730 in 4°,

I. BORGIA (Cesare) secondo figlio naturale di Rodrigo Lenzoli Borgia conosciutissimo sotto il nome di Alessandro vi, su innalzato da suo padre alla dignità di arcivescoyo di Valenza, ed a quella di cardinale. Si mostrò degno di suo padre colla passione, di cui fu acceso per Lucrezia sua sorella, e coll'aver fatto privar di vita Giovanni Borgia suo fratelmaggiore, divenuto suo le, che il 1497 fu trovato nel Tevere passato da 9 colpi di spada. Dopo tali iniquità Gesare passò dallo stato ecclesiastico al secolare. Luigi xii era entrato in lega con questo scelerato per conquistare il Milanese, lo fece duca di Valentinois, e gli diede in moglie Carlotta d'Albret, che sposò non ostante che fosse già diacono, avendogli concessa la dispensa il suo genitore. Borgia, sostenuto dalle truppe del re di Francia, s'impadronì delle migliori piazze della Romagna, prese Imola, Forlì, Faenza, Pesaro e Rimini, s'impossessò del ducato d'Urbino, e del principato di Camerino. Contro questo usurpatore si collegarono i primarj signori Italiani. Cesare, non potendo ridurli colla forza, impiegò la perfidia. Finse di far com

Brescia nel 1679, e nel 1693 fecesi Gesuita. Dal 1713 in avanti insegnò per più anni la matematica con molta fama nel Collegio Romano, e tra gli altri suoi illustri allievi contasi il ch. P. Boschovich. Ebbe anche per alcun tempo la cura del Museo Kirkeriano, e cessò di vivere, mentre era rettore dello stesso Collegio, il dì 1 marzo 1741. Gran numero di Osservazioni, Esercitazioni e Dissertazioni matematiche astronomiche stampò egli di anno in anno in Roma dal 1713 in avanti, tutte scritte in latino con`molta dottrina, benchè talvolta non sostenga la miglior opinione. Tra le altre: I. Motus telluris in orbe annuo ex novis observationibus impugnatus, 1714 in 4°. II. Iridis explicatio Physico-mathematica, 1719. III. Constructio Eclypsium in disco terra demonstrata, 1719. IV. De Ædium luminibus, 1722. V. Constructionum A-Aronomicarum theoria & prazis, 1724. VI. De situ telluris, 1724. VII. De genesi motus circularis ex recto, 1729. VIII. De maris aftu, 1731. IX. De coherentia calculi a-Bronomici cum aquationibus Gregorianis, 1734 in 4°. &c. Abbiamo in oltre di lui sei poemetti latini molto eleganti:

De volatu -- de natatu, -- de incessu, -- de mosu sanguinis, -- de respiracione, -- e de Fluminibus, stampati in Roma tra li Carmina Pastorum Arcadum, i primi quattro nel 1721, e gli ultimi due nel 1756. Inserite si trovano altresì alcune di lui Osservazioni Astronomiche nelle Memorie di Trevoux.

BORGOGNA, (i Duchi di) Ved. x antonio, carlo n°. xxiv. -- Giovanni fenza paura n°. Lxvil. -- Luigi n°. xxii. -- Filippo n°. xx. xxii, e xxiv &c.

BORIS-GUDENOU, grande Scudiere di Moscovia, e. cognato del gran-duca, fu reggente dello stato durante il regno di Fædor. Volendo. usurpare per se stesso la corona, fece uccidere Demetrio. fratello di Fador in Uglitz, ove veniva allevato. Per celare un tal assassinio, sè togliere altresì la vita al gen-. tiluomo, cui avea confidata la cura di eseguirlo; spedì de' soldati a demolire il castello d' Uglitz, e scacciarne gli abitanti, come se questi fossero rei di aver favorito l'assassinio medesimo. Si crede, che in seguito avvelenasse anche il re Federico per r**endersi** assoluto signore dell' impero. Finse egli di rifiutare la dignità reale, ma impiegò segretamente tutte le sorte di mezzi per averla poi dall' elezione de' grandi. Ottenne di farti quanto bramava; ma la sua felicità venne attraversata dall' impostura di Griska, che comparve sotto il nome di Demetrio, e che ebbe l' assistenza e protezione del vaivoda di Sandomir, poiche gli riused di persuaderlo, che l' assassino spedito da Boris, aveva ucciso un giovinetto, che ad esso Demetrio rassomigliava, e che quindi i suoi amici aveanlo posto in salvo. Questo vaivoda radunò un' armata, entrò nella Moscovia, e dichiarò la guerra al grau-duça. Prese dal bel principio molte città, e trasse al suo partito molti uffiziali di Boris, che ne morì di cordoglio nel 1605. I Grandi, chiamati in Moscovia Bayards, coronarono Foedor Borisowitz figliuol di Boris, ch'era molto giovinetto; ma la prosperità delle armi del falso-Demetrio, impegnolli in seguito a riconoscere quest'ultimo per loro principe. Il popolo anch' esso, guadagnato dai medesimi, corse prontamente al castello, ed arrestò prigione il giovine gran-ducainsieme con sua madre. Nello stesso tempo si mandò a supplicar Demetrio di venire a prender il possesso del-suo regno. Il nuovo monarca fece uccidere la madre e il figlio il dì 10 giugno 1605, e così terminò questa tragedia.

BORNIER, (Filippo di) luogotenente particolare al presidiale di Montpellier, nacque in questa città nel 1634, e vi morì nel 1711. Venne impiegato in diversi importanti affari. Di lui si hanno: I. Collazioni de' nuovi Eduti del re Luigi XIV con quelle de' suoi Predecessori 1755 vol. 2 in 4°. II. Comentario sopra le conclusioni di Ranchin, Queste due opere, arricchite di buone note, e specialmente la prima, sono sorgenti, da cui i giureconsulti francesi non cessano di ricavare buone cognizioni.

BOROMEO, Ved. BOR-

ROMEO.

BOROMINI, Ved. BOR-ROMINI.

BORREL, (Giovanni) conosciuto sotto nome di Buseo, canonico regolare di S.
Antonio, si distinse a' suoi
tempi nelle scienze astratte.
Nacque a Charpey Delfinato
l'anno 1492, e morì a Cemar, borgo presso Romans, nel
1572. Publicò nel 1554 a
Lione in 4º la Raccolta delle
sue opere geometriche, le quali oggi non sono più di
alcun uso. Ved. BOREL.

S 2 BOR-

BORRI, o BORRO, (Giuseppe Francesco) nobile Milanese, medico di professione, entusiasta, chimico, eresiarca e profeta, da principio insinuossi nella corte di Roma; ma avendo poi dedi essa, e clamato contro piena la città del rumore delle sue rivelazioni, fu'costretto ad andarsene. Ritisatosi a Milano sua patria, si finse inspirato, colla mira, per quanto dicesi, di rendersene padrone per mezzo di coloro, a' quali comunicava il suo entusiasmo. Cominciava dall'esigere da essi il voto di povertà, e per meglio farlo loro eseguire, toglieva ad essi il danaro; faceali indi giurare di contribuire, per quanto loro sarebbe possibile, alla propagazione del regno di Dio, che doveva ben tosto stendersi per tutto il mondo, ridotto in un solo ovile, merce le armi d'una milizia, di cui ei dovea essere il generale e i'apostolo. Scopertisi i suoi disegni, prese la fuga; l'inquisizione fecegli il processo, e condannollo come ejetico a perdere la vita, e fu bruciata in Roma nel 1660 la sua effigie assieme co'suoi scritti. Borri ritirossi a Strasburgo, e di là ad Amsterdam, ove prese il modesto titolo di Medico universale; ma in segui-

to avendo fatto un fallimento, fu in necessità di uscire anche dall' Olanda, e passò ad Amburgo, ove la Regina Cristina di Svezia perdè molto danaro per fargli cercar la pietra filosofale. Il re di Danimarca imitò Cristina, e non ebbe miglior riuscita. Borri andò a porsi in salvo nell' Ungheria; ma il nunzio del papa, residente alla corte di Vienna, lo dimandò. L'imperatore lo fece consegnare, colla parola però del papa di non farlo morire. Condotto a Roma venne condannato a fare una ritrattazione, ed a perpetuo carcere. Morì nel 1695 in età di 70 anni in castel S. Angelo, ov'era stato trasferito a supplica del duca d' Estrées, cui aveva guarito da una disperata malattia. Dicesi, che morisse ravveduto. Tutte le sue molto cattive opere versano intorno argomenti medici o alchimici, e specialmente intorno la pietra filosofale, che cercava, non per valersene, ma per darla ad intendere ad altri, onde soddisfare la propria fame. Ciò non ostante il suo libro intitolato. La chiave del gabinetto, Colonia 1681 in 12, è raro, e si vende a caro prez-20. Ved. III, VILLARS.

BORRICCHIO, (Olao) professore di medicina a Co-

pen-

penhage, nacque nel 1626, e morì di mal di pietra nel 1600. Lasciò una somma considerabile per mantenimento de' poveri studenti. Non volle mai maritarsi, per paura, diceva egli, d'incappare in qualche femmina, che gli facesse perdere la filosofia. Si hanno di lui varie opere, e principalmente: I. Differtationes Accademica de Poesis ec., Francfort 1683 in 4°. II. Antiqua Roma Imago . III. De somno & somniferis, 1680 in ∆°. IV. De usu Plantarum indigenarum, 1688 in 8° &c.

\*I.BORROMEO, (S.Carlo) nacque a 2 ottobre il 1538 nel castello d'Arona sul lago maggiore, territorio di Milano, di famiglia illustre feconda di personaggi meritevoli, a cui appartiene il medesimo castello, non molto lungi dal quale sono le famose Isole Borromee Sin dalla sua fanciullezza Carlo diede contrassegni delle sue belle qualità, e della sua decisa inclinazione non meno allo studio, che alla pietà ed a tutte le virtà morali. Pio IV. di lui zio materno, lo chia**mò appresso di se,ed in bre**ve lo fece cardinale ed arcivescovo di Milano. Quantunque non avesse allora, che soli 22 anni regolò gli affari della sua chiesa come se

l' avesse già governata lungo tempo. Servi talmente coll' opera assidua e co' buoni consigli il zio papa, che si può dire, che sostenesse egli in maggior parte le gravi cure del pontificato, regolando con tutta la prudenza e la giustizia i più difficili affari, insinuando la promozione de' più meritevoli personaggi, cooperando moltissimo alla riforma degli abusi, al ristoramento delle scienze, ed anche all'abbellimento di Roma. Marcivano allora, per così dire, i Romani nell'ignoranza e nell' ozio; S. Carlo, per trarneli fuori, formò un' accademia composta di ecclesiastici e di secolari, che il suo esempio e le sue liberalità animavano allo studio ed alla virtù. Een presto divenne questa numerosa pel concorso di tutti i più dorti ed i più illustri soggetti, de' quali molti ne veggiam poscia divenuti vescovi e cardinali di alta stima , tra' quali il Boncompagni, poi papa Gregorio XIII. Radunavasi essa ogni sera nell'abitazione stessa di S.Carlo nel Vaticano: onde tali radunanze dal luogo e dall'ora furono intitolate. Notti Vaticane. Il santo Porporato, che riguardava con piacere queste unioni scientifiche, come un sollievo dalle gravi fatiche e dalle moltissime

S 3 oc-

occupazioni del giorno, non lasciava mai d'intervenirvi con piacevole ilarità; e quindi stabili, che ogni accademico avesse un nome finto onde schivare i titoli ed i complimenti, ed egli volle esser chiamato il Chaos. Dapprima il giovine cardinale, trovandosi in mezzo ad una corte fastosa, andò anch'egli alquanto a seconda della corrente, non isdegnando nobili apparati, ricche suppellettili, magnifici equipaggi, sontuosa tavola e numeroso corteggio di gentiluomini e letterati. Non è però, che compiacendosi di questa magnificenza del nipote, Pio IV accumulasse sopra di lui le più lucrose cariche, per fornirgli i mezzi, onde sostenerla, come si sono espressi alcuni, che non sanno astenersi dal mischiar all'inchiostro qualche goccia di fiele. Se in poco tempo si vide il Borromeo gran-peniténziere, arciprete di S.Maria-Maggiore, protettore di diverse Corone, e di molti ordini religiosi e militari; indi successivamente legato di Bologna, di Romagna e della Marca, fu principalmente effetto della sua integerrima giustizia, del suo animo generoso e caritatevole, della sua saviezza e prudenza, e di tutte le altre sue rare vir-

tù, che a tutti lo rendevano grato, sicchè troppo frequenti erano le istanze al trono pontificio di chi bramava vivere sotto la di lui protezione ed il dilui governo. Di fatti di tante considerevoli cariche. di cui fu decorato, tutte disempre le incomsimpegnò benze con somma cura equità, facendosi amare e benedire da tutti, fuorche dai scelerati, che odiano anche in altri la virtù, che rinfaccia loro la propria turpitudine. Per questo, allorchè ei volle riformaré la scandalosa rilassatezza dell' ordine degli Umiliati, venne eccitato contro di lui quell' iniquo Fr. Farina, membro detestabile di essa società, che giunse all'eccesso di sparare un'archibugiata contro il s. cardinale, mentre stava divotamente recitando le orazioni della sera in compagnia de' suoi domestici. Fortunatamente la palla appena gli strisciò leggermente sulla pelle, onde istantemente S. Carlo dimandò grazia pel suo uccisore; ma non ostante una sì generosa intercessione, il reo venne punito colla morte, e gli Umiliati furono non già riformati, ma interamente soppressi. Del rimanente nè in questa, nè in ogni altra occasione o tempo raffreddossi

mai la premura e l'ardore dell' ottimo porporato per lo bene a trui, e pel buon servigio di Dio e della chiesa. Oltre quanto abbiam già detto contribul egli in gran parte a far dare compimento al concilio di Trento; e siccome fu uno di que', che più insisterono per la riforma del clero, di cui trattavasi in esso concilio, cominciò a darne l'esempio coll'eseguirla ei medesimo; onde tutto in una volta diminuì sino ad 80 servitori da livrea, non volle più seta nel suo vestiario, s' impose un digiuno in pane ed acqua ogni settimana, e ben presto si prescrisse altre austerità assai più significanti . In Bologna lasciò un insigne monumento di sua liberalità, avendo avuta molta parte a far innalzare la magnifica fabbrica del Palazzo di quella università. Tenne alcuni concil) per confermare i decreti di quello di Trento, e fece della sua casa un seminario di vescovi. Fondò. stabilì e dotò in gran numero seminarj , collegj e case religiose, riformò il suo clero ed i monasteri; fece utilissimi stabilimenti per li poveri e gli orfanelli, per le zitelle pericolanti e per quelle , ch' essendo cadute mancamento, vogliono ravvedersi. Pieno di zelo visitò la sua diocesi sino alle più abbandonate estremità, abolì gli eccessi del carnevale, dispensò il pane della divina parola al suo popolo, fu sempre liberale in sollievo de' miserabili, e compassionevole in ajuto de' peccatori, e si mostrò vero pastore е padre. In occasione dell' orrido macello, che fece in Milano la peste, assistette i poveri non solo per mezzo de'suoi ecclesiastici, ma egli stesso in persona; vendè i suoi mobili per soccorrere gl'infermi; e disarmò il divino sdegno a forza di processioni, alle quali assiste a piedi nudi, e colla cotda al collo. La sua eroica carità fu pagata d'ingratitudine, poiché il Governatore di Milano indusse i magistrati di questa città ad avvanzare le loro doglianze contro di lui, dipingendolo coi più neri colori. Veniva accusato, dice Baillet " d'avere oltrepassati " i limiti del suo potere in ., tempo della peste; d'avere " introdotte novità pericolo-" se ; d'aver aboliti i gluo-" chi pubblici, le danze e gli " spettacoli; d'avere ristabilito l'asrinenza della pri-" ma domenica di quaresima " contro il privilegio " che " aveva la città di procrastinare " fino a quel giotno il Car-

" novale ". Si pubblicò contro di lui un manifesto ingiurioso ed oltraggiante; ma contento egli della testimonianza della propria coscienza abhandond a Dio la sua giustificazione. Finalmente consumato da tanti travagli, e colmo di tanti meriti compì santamente la sua carriera il dì 4 novembre 1584 in età di soli 47 anni. Moreri e Ladvecat collocano la morte di S. Carlo al di 11 novembre, Baillet, il P. Fabre e i compilatori del Dizionario al di 3 dello stesso mese; ma la Chiesa ne celebra la festa il dì 4, e forse quest' epoca è la più probabile . Lasciò gran numero di opere in materie dogmatiche e morali, delle quali tutte insieme venne fatta un'edizione in Milano, 1747 vol. 5 in f. Il suo Opusculum de choreis, & speetaculis in festis diebus non exhibendis è stato impresso a Roma 1753 in 12. La Pastorale, o avviso ai curati Oc. è stato tradotto in francese e stampato a Lione, 1697 in 8°. In Venezia ed in Lugano sono state publicate le sue Lettere 1762 e 1763 in 8°. De'suoi Acta Ecclesia Mediolanensis Oc. si hanno due edizioni, in Milano 1583 e 1599, entrambe in 3 vol. in f., tutte due ricercate; ma

la prima è più rara. Ne'pochi anni, che visse, dopo essersi restituito da Roma alla. sua Diocesi, tenne 6 Concili provinciali, ed 11 Sinodi, ed oltre i suddetti Atti se ne veggono stampate le Costituzioni e Decreti, Milano 1566, 1576, 1579 e 1580, e Brescia 1575 in 12 ed in 83. Il Clero di Francia ha fatte ristampare a proprie spese le di lui Ist uzioni per li Confessori, e se ne serve per norma. Nella Biblioteca del s. sepolero, detta l' Ambrosiana. si conservano 31 volume manoscritti di Lettere di S. Carlo. ( Ved. BOTERO ). Paolo v nel 1610 canonizzò questo degno Arcivescovo . Il P. Touron ha scritta in francese la di lui *Vita* , Parigi 1761 vol. 2 in 12.

\* II. BORROMEO, (Federico) cardinale ed arcivescovo di Milano, cugino-germano, allievo e successore di S.Carlo, ne imitò gli esempj e nell'esercizio delle più ardue virtù, e nell'istancabile zelo per la custodia del suo gregge, e nella splendida munificenza nel protegger le scienze, e fu ancor superiore nel coltivarle egli medesimo. Non aveva più di 23 anni, quando Sisto v lo creò cardinale nel 1587, e lo studio, che fin d'allora aveva egli fatto

nelle lingue latina, greca, ebraica, arabica e caldaica, indusse questo papa ad affidargli la soprantendenza all'edizioni de'Concilj e della sacra Scrittura, che faceansi in Roma. Nel 1595 fu eletto arcivescovo di Milano, e resse da ottimo pastore quella chiesa, ove celebrò il vii concilio provinciale, sino all'anno 16;1, in cui a 22 settembre chiuse i suoi giorni. Ampio catalogo delle di lui opere parte stampate, e parte inedite, ha dato l'Argelati nel Tom.1 della sua *Biblioteca* degli Scrittori Milanesi, e tale n'è il numero, e sì grande•la varietà degli argomenti, che sembra quasi impossibile, che avesse potuto scriver tanto un uomo occupato nel governo d'una sì vasta diocesi, ed esattissimo nell'adempimento de'suoi doveri. A. 4 vol. in L ascendono i di lui Sacri ragionamenti, stampati in Milano dal 1632 al 1646, e 3 vol. in 4° trovansi di suoi Sermones Synodales, Milano 1632. Compose due eccellenti libri, De pictura sacra, publicati dal Proposto Gori nella sua Deca 11 al tom. vii. La Vita della Ven.M.suor Caterina Vannini Senese, scritta dal medesimo cardinale, uscì per le celebri stampe del Comino, Padova 1756 in 8°.Le

рэ

e,

2.1

IC:

, el

ĸ

...

66,

۲.

8:

ê.

١.

ŝ

١,

sue opere: I. De absoluta Collegii Ambrosiani institutione. II. De Delectu Ingeniorum . III. De sacris nostrorum tempòrum Oratoribus. IV. De Episcopo Concionante. V. Meditamenta Litteraria Oc., sarebbe desiderabile, che non fossero, come sono comunemente, rarissime per lo scarso numero di copie, ch'ei ne fece stampare. Dissimular però non vogliamo la Critica, che ne fa il Card-Bentivoglio, ove parlando del Borromeo dice: " Si videro , poi col tempo varie sue ", composizioni in grossi vo-" lumi, i quali però non han-", no avuto nè gran corso, ,, ne grande applauso, essen-" dosi dubitato, che ne'Latini non siano mischiate le 3, fatiche degli altri più che " le sue, e giudicandosi i l'o-", scani pieni appunto di to-" scanismi affet tati, con ec-,, cesso di parole antiche e " recondite, e con povertà " di concetti fiammeggianti e " vivaci " Pure non ostante una tale critica, che forse non sarà esente da qualche esagerazione, non lascia di esaltare con somme lodi il di lui zelo, sapere ed erudizione. Ma più che colle sue opere, giovò il card. Borromeo agli studi colla fondazione della biblioteca Ambrosiana . Il solo vederla, e per la maestà

stà del vasto edifizio, e per la moltitudine de'libri stampati e codici MS., che fin dal tempo del Mabillon giungevano tutt' insieme presso i 40mila, e per li rari monumenti delle belle arti ad essa uniti, dà subito una grande idea del genio sublime, é della splendida munificenza di chi ne formò il pensiero, e sì felicemente lo eseguì, profondendovi immensi tesori, quanti mai forse non ne spese alcun monarca in simile intrapresa. Non pago di ciò, che molti venivano ad offrirgli spontaneamente, e di aver comprati a ben caro prezzo gli avanzi della famosa biblioteca Pinelliana, appena v' ebbe parte del mondo ; cui egli non facesse cercare a tal uopo. Per tutta l'Italia, in Francia, in Germania, nella Spagna, (Ved. 11.FERRARI) a Cortù, nella Tessaglia ed altri luoghi circonvicini, nella Soria ed altre parti dell' oriente, spedì uomini delle lingue rispettive, di libri e di erudizione intendentissimi. provveduti di considerevoli somme e pel viaggio, e per quante compre creder potessero opportune, ed ebbe il contento di vederli ritornare carichi di ricchi tesori di libri rari, stampati e MS, come appunto bramava. Fu compita, e solennemente aperta la gran biblioteca nel 1609 ; ma ciò non bastò al suo grand' animo. Fondò un collegio, ch' è sempre composto almen di nove insigni Dottori / che oltre la custodia della biblioteca, applicano ad apprender le lingue specialmente orientali, e dar produzioni utili pubblico. Questo collegio ha dati non pochi grandi uomini, e tra gli altri il Puricelli ed il celebre Muratori, il Giggeo ed il Rivola, che scrisse la Vita di un tanto benefattore del publico, impressa in Milano il 1656, ( Ved. RIVOLA, 6 GIGGEO), e dal collegió istesso uscirono vari de' più celebri vocabolari e grammatiche delle lingue orientali. Di più vi unì una copiosa stamperia di caratteri delle stesse lingue, e tanto si dolse, come appare da una sua lettera, di non aver potuto a verun patto trovare un dotto professore di lingua Abissina, giacché in tutte l'altre era rimasto appagato. Fondò pure nella stessa Biblioteca, perche nulla vi mancasse a renderla ammirabile, un' accademia delle tre arti sorelle, e l'arricchì di copiosi monumenti delle opere de' più insigni artefici da ogni parte raccolte. Finalmente con isplendida munificenza la doto di fondi, proporzionati non solo pel mantenimento di tutta questa grand' opera, e de' suoi custodi ed inservienti, ma ben anche per lo progressivo di lei aumento. come di fatti si è sempre andata arricchendo di nuovi libri ; e probabilmente più ampie rendite ancora le avrebbe assegnate, se la peste, onde fu travagliata la Lombardia nel 1630, non l'avesse costretto a rivolgere in altri usi di più pressante necessità

il suo danaro.

\* BORROMINI, o BO-ROMINO, (Francesco) nato in Bissone luogo della Diocesi di Como il dì 25 settembre 1599, in età di 15 anni passò a Milano per apprendervi l'arte d'intagliare in marmo, ed indi nel 1624 si erasferì a Roma, ove da Carlo Maderni, suo compatriota e parente, ch' era in allora architetto della Basilica Vaticana, e che conobbe l'abilità del Boromino nel disegno, fu in esso istruito ed esercitato. Ebbe anche dapprima buon incontro presso il cavalier Gio: Lorenzo Bernini, che succedette in quell' impiego al Maderni; ma poscia di lui disgustatosi il Borromini, perchè non vedeva mai eseguirsi alcuna delle belle promesse, che gli avea fatte, lo abbandono, e diessi ad esercitare la professione d'architetto. Presto salì in gran riputazione, e niuno de' suoi coetanei fu in Roma impiegato in tante fabriche, come il Boromino. Le più famose e stimate sono: la Chiesa ed il Convento S. Carlo alle quattro Fontane: - la Chiesa nuova di S. Maria in Vallicella, della quale tanto si compiacque, che volle egli stesso scriverne la Relazione, che poscia fu stampara magnificamente in italiano e in latino in Roma nel 1725, aggiuntivi tutt'i disegni: — il Palazzo degli studi chiamato la Sapienza, i di cui disegni pure sono uniti in quella stampa : — e la bella Chiesa di S. Agnesa in piazza agonale, volgarmente Navona. Questi e più altri edifizi, da lui disegnati, sono vaghissimi, e mostrano il superiore talento ed il bel genio dell'invenzore; may non sono modelli da proporre per far un buon artefice. In tutti, ove più, ove meno, scorgesi il difetto a lui ordinario di ammucchiare gli ornamenti gli uni sopra gli altri, e di spezzar troppo, e sminuzzar le parti, scostandosi da quella semplicità, che tanto era piacciuta a' più valorosi professori, e formarà sempre il più bello dell' architettura. Egli

Egli avea grand' invenzione, e molto ingegno, ( diceami un giorno guardando con istudiosa attenzione le sue opere un bravo e vivace giovine francese ) ma sembra, che fosse nimico giurato delle linee rette. Sforzandosi di superar il Bernini, di cui al maggior segno invidiava la gloria, si allontanò dalla ridetta semplicità, che forma la base del bello, e si lasciò trasportare a quel gusto di ornamenti affettati e stravaganti, che hanno fatto paragonare il suo stile in architettura a quello di Seneca e del Marini in letteratura . Visse sino al 1667, nel quale anno infermatosi, la violenza del male il trasse a sì furioso delirio che, balzato dal letto e presa una spada, se la immerse nel seno, onde pochi giorni dopo il dì 2 agosto finì di vivere...

accreditato scrittore di questo secolo, era nato in Ferrara li 22 giugno 1692. Oltre gli ameni studi delle belle-lettere e di ogni genere di erudizione, essendosi anche applicato a quello della giureprudenza, in cui riportò la laurea, ottenne nella sua patria varie giudicature e cariche, solite conferirsi a'dottori di legge. Fu indi eletto principa-

le segretatio di quel consigliò civico, ed insieme di quell' università degli studi, i quali due impieghi lodevolmente sostenne sino al 1751, in cui con pienezza di voti ottenne la sua giubilazione, salvi gli emolumenti per tutto il rimanente della sua vita, cui terminò alcuni anni dopo . Fu in corrispondenza con diversi tra migliori letterati del suo tempo, venne ascritto a varie accademie, e fu uno de' primi, che istituirono in Ferrara la celebre conversazione letteraria, detta *Della selva* . Di lui abbiamo alle stampe le seguenti opere: I. Historia almi Ferraria Gymnasii in duas partes divisa, Ferrara 1735 in 4° grande tomi 2.II. Adversus Supplementum & Animadversiones Jacobi Guarini Critici personati &c. Desensio, Venezia 1742 in 4°. Questa è una risposta alla critica della predetta Istoria, ed uscì alla luce sotto il nome finto di Giacomo Guarini, ma ta creduta opera del celebre dottor Girolamo Baruffaldi . III. Il Canto Ottavo del famoso Poema Bertoldo, Bertoldino e Caccasenno, Bologna per Lelio dalla Volpe 1736 in 4°. IV. I Colpi all'Aria , Capitoli giocosi (in terza rima) colle note di Tetraferno Bresti, cioè dell'autore stesso, celato sotto questo nome anagrammatico, Ferrara 1751 in 4°. Questi pure furono criticati, onde il Borsetti publicò in difesa de' medesimi una Lettera, stampata in Venezia nel 1753. V. Diverse Rime e Poesia sparse in varie raccolte. VI. Notizie riguardanti la città di Ferrara e tutto il suo Ducato, divise in sei libri.

\*\* BORSO D'ESTE, secondo figlio naturale di Niccolò III marchese di Ferrara, Modena e Reggia signore di Rovigo, Comatenio &c., dopo la morte di Leonello suo fratello naturale primogenito, seguita nel 1450, succedette in tutti li predetti domini, e, benche illegittimo, venne anteposto ad Ercole e Sigismondo suoi fratelli legittimi, come pur ad essi era stato preferito anche l'altro fratello Leonello. Fu egli il primo di questa cospicua famiglia, che passasse dal titolo di marchese a quello di Duca. L' imp. Federigo III nel 1452, in occasione del suo viaggio in Italia, volle conoscer persopalmente il marchese Borso, e da lui splendidamente trattato in Ferrara, restò sì contento delle nobili maniere e rare doti di lui, che volle lasciargli una perenne memoria della sua munificenza col dichiararlo solennemente duca

di Modena e di Reggio, e di più gli concesse il privilegio d'inquartare nel suo stemma l'aquila nera imperiale a due teste. Nel 1469 ebbe la fortuna il duca Borso di accogliere in Ferrara, e trattare con reale magnificenza per varj giorni papa Pio 11, e di essere da lui corrisposto con adeguata benevolenza e distinzione. Ma quegli, che più dì tutti gliene usò e volle riconoscere il suo merito, fu il pontefice Paolo II, il quale nel 1771 chiamato Borso a Roma, il giorno di Pasqua nella Basilica Vaticana gli cambiò il titolo di marchese di Fertara in quello di Duca, funzione, che fu eseguita confanta solennità per parte dell papa, e con tanta pompa e grandiosità per parte del Duda, che Roma stessa, benche avvezza a cose grandi, ebbe di che maravigliarsi.Come poi dopo riconosciuti di seguito in signori di Ferrara due figli, notoriamente illegittimi. in confronto di due legittimi e naturali ( Ved. LIONELLO), e di più un atto sì esemplare e significante a favore di Borso, credesse la giustizia e pietà di Clemente viii di potere e dovere scacciarne colle armi non meno, che co' fulmini del Vaticano 125 anni dopo il duca Cesere, la di cui

illegittimità se non fu totalmente supposta, era almen dubbia, sarà sempre un istricabil mistero. Poco tempo godè del nuovo onore il duca Borso, poiche sitornato da Roma a Ferrara, incomodato da certe febbri, che dieder sospetti di lento veleno, il 27 di maggio dell' anno stesso terminò la carriera de'gloriosi suoi giorni. Generosamente magnifico, saggio, amante della pace, protettore della giustizia, affabile, amoroso e clemente, lasciò tale memoria del savio e soavissimo suo governo, che passò in proverbio, e dura tuttavia in quelle ed altre vicine contrade, l'uso di dire: Non è più el tempo del duca Borso, per indicare, che peggiorate sono le condizioni de' tempi posteriori; elogio ben più glorioso della statua di bronzo, che tuttavia scorgesi su quella piazza, monumento erettogli dalla grata riconoscenza de' Ferraresi.

\* I BORZONI, (Luciano) eccellente pittore nato a
Genova il 1590, riuscì bene
non meno, ne' ritratti, che
nella storia. Trovò un gran
protettore nel principe Doria,
che lo ajutò, lo produsse al
publico, e gli fece avere molte occasioni di esercitare con
vantaggio la sua abilità. Que-

sta eccitò fieramente contrò di lui l'invidia de'pittori Genovesi; ma egli non li combattè se non cella punta de' suoi pennelli (espressione da lui praticata), ingegnandosi di esporre sempre più migliori opere, al publico. Il principe volendo formare una superba galleria, lo condusse a Milano. e questa fu per lui una favorevole occasione d'imparar a conoscere i bravi professori, che allora erano in quella città, e specialmente il Proeecini . Vedut che furonsi alcuni suoi quadri, fu tale il concorso di que', che volevano da lui pitture, che non sapeva come soddisfare a tante inchieste. Ritornato a Genova, lasciò ivi gran numero di nuove produzioni. Furono molto ammirati il suo Catone in Utica, una Carità Romana, il Diogene colla Lanterna. Nel palazzo Lomellino sono assai stimati il S. Paolo, attorniato da libri, ed il S. Pietro, che parla colla serva di Pilato . Il S. Girolamo, che fece pel cardinale di S. Cecilia piacque non poco al celebre Guidoreni. Era d'un carattere amabile è socievole: ed in materia della sua arte aveva un talento vivace e fecondo, un colorito naturale e forte, finezza di disegno e di espressione, un pennello andandante e morbido, ed un comporre maestoso. Mentre dipingeva una Natività nella Cappella Lomellino alla chiesa dell' Annunziata, cadde dal palco, e morì nel 1645 in Genova, non in Milano, come dicono le edizioni Francesi. Lasciò tre figli tutti tre ben istruiti nella sua arte. Gio: Battista, che terminò poi l'accennata Natività, incominciata dal padre; e Carlo, che avea cominciato a farsi credito con varie opere, morirono entrambi melto giovani.

L'altro è il seguente. \*\* II. BORZONI, (Francesco M.) figlio del precedente, nato in Genova nel 1625, comechè avesse avuta la stessa schola-che i suoi fratelli, il di lui gusto fu assai diverso. Il suo forte erano i paesi, le marine e le tempeste; e dicesi, che si esponesse alle ingiurie della stagione, ed al furore dell'onde, per rappresentare con più verità gli accidenti della natura. La sua maniera di dipingere accostavasi a quella del Lorenese, e faceva molto effetto, benchè tenera e soave. Passata in Francia la fama della sua abilità, fu chiamato da Luigi xIv, da cui riceve ricompense e distinzioni onorevolissime. Travagliò molto negli appartamenti del Lour-

re, specialmente in quello denominato i bagni della regina, ove nella sala d'ingresso, che serve oggi di vestibolo al giardino, ha dipinto nove grandi pezzi di paesi d' una freschezza e d'una verità di espressione, che recano meraviglia. I suoi disegni sono molto stimati, e dalla sua maniera singolare e franca gl' intendenti conoscono subito la di lui mano. Ritornato a Genova, ivi morì nel 1679, e lasciò un figlio ecclesiastico, che fu poi segretario italiano, ed intendente del cardinale di Noailles .

I. BOS, (Lamberto) professore assai stimato di linigua greca nell' università di Franeker, nato a Workum ne' Paesi-bassi nel 1670, era un uomo di lettere, che in null' altro sapeva occuparsi, che nello studio. Ciò non ostante si maritò in età di 42 antii, ed ebbe due figlie. Il matrimonio non diminuì il suo ardore per l'applicazione e la tatica; e però di lui si hatino diverse opere stimate per la loro profonda erudizione. L. Un'edizione della Versiona Greca de' Settanta, Franckes 1709 in 2 vol. in 4° arricchita di varianti e prolegomeni. II. Observationes in novum Testamentum 1707 in & . -- in quesdam Anctores Gra-

Grecos 1715 in 8°. III. Una nuova edizione della Grammatica Greca di Vellatus con varie aggiunte. IV. Le sintichità della Grecia, tradotte in francese coi comenti / di Federico Leisner da la Grange, Parigi 1769 in 12. Questo erudito morì a Francker il 6 gennaro 1717 di anni 47, compianto da suoi discepoli e dagli uomini dotti.

II. BOS, (Carlo Francesco du ) grande arcidiacono, vicario generale, e decano del capitolo di Lusson, morto in questa città il 3 ottobre 1724, era nato nel castello di Bos nella diocesi di S. Flour. Il suo sapere, la sua modestia, la sua carità lo fecero amare dai cittadini, e piangere dai poverelli, de' quali fu benefattore in vita ed in morte. E' sua opera la continuazione delle Conferenze di Lusson, delle quali l'abbate Louis aveva dati 5 vol. nel 1685. I Comandamenti formano 2 vol.; il Battesimo e la Cresima I vol., e l' Eucaristia 2 vol. Dieci anni dopo Du Bos diede la Penitenza 2 vol. l' Estrema unzione, l'Ordine e il Matrimonio 2 vol., il Simbolo 2 vol., l'Orazione 2 vol., gli Evangeli 2 vol., S. Paolo ai Romani 2 vol. ai Corinti prima Epistola 2. yol., seconda Epistola 2 vol...

ai Galati I vol., a Tito, ed Timoteo I vol., sopra il sacrifizio della Messa I vol., e il Catechismo di Lusson I vol., in tutto 26 vol. in 12. Sì ha pure di lui la Vita di Barillon , vescovoždi Lusson ( 1700 in 12 ), di cui egli aveva imitate le virtà, e dal quale erano stati impiegati i di lui talenti nel governo della sua diocesi.

BOS, Ved. DUBOS.

\* I, BOSC, Giacomo du ) in latino Boschius Normanno, autore della Donna dabbene e della Donna Eroica, era francescano, ed alcuni vogliono, che colla permissione del papa uscisse di religione, e poi dopo varii anni ripigliasse il cappuccio. D' Ablancourt suo amico onorò la Donna dabbene con una prefazione; ma la seconda opera non ebbe la stessa voga. Bosc dopo aver esercitata la sua penna intorno le femmine, volle intricarsi nelle materie di controversia. Scrisse contro i solitarii di Porto-Reale, ma poi vedendo, che non aveva forze da competere con essi, ebbe la prudenza di abbandonar la pugna. E' pure di Giacomo Boschio la Symbolographia, five Arte symbolica, Augusta 1702 in f.

II. BOSC, (Pietro di)

nato

mato a Bayeur nel 1623, divenne ministro della chiesa di Caen, poi di quella di Roterdam, dopo la revoca dell' editto di Nantes . Era egli stato deputato nel 1668 per far alcune rimostranze a Luigi RIV circa- una dichiarazione, uscita due anni prima contro i calvinisti. Questo principe disse, che aveus ascoleato il più brave parlatore del suo regno. Mosì nel 1692. Era uomo di nobile figura, e di una statura vantaggiosa . Ha lasciati 7 vol. di Sermoni, che traevano il loro principal merito dalle di lui azioni, ed arte di recitarli, con che si acquistò riputazione nel suo partito. Veggafi la sua Vita, scritta dal le Gendre 1716 in 8°.

BOSCAGER, (Giovanni ) celebre giureconsulto, naio a Beziere nel 1601, ag-: gregato per onore nella facoltà di-diritto dell'università di Parigi, cominciò ivi ad: insegnare le leggi in età di soli 22 anni e con buon successo. In occasione di un wiaggio, chis fece a Padova, l'università di questa città applaudi il suo metito. Il motto, ch'ei fece sopra il nome, ch'essa ponta di Accademia del Bue, alludendo ad Iside colle seguenti parole: ex bove facta dea eft , venne tro-Tom.IV.

vato si bello, che si fece incidere sulla porta a caratteri d' oro. Ivi pronunziò su tale argomento un eccellente discorso, in cui, dopo žver provata la necessità della fatica, di cui il bue èsimbolo, mostrò, che la fatica stessa innalza l' uomo al di sopra della sua condizione , e lo rende eguale agl' Iddi: ciò che veniva figurato nella trasformazione d' Iside in dea ... Lascid un libro intitolato In-Rituzione nel dritto francele, e mel dritto romano, con varie note 1686 in 4°. La sua morte fu ben infelice; poichè una sera, mentre se ne passeggiava solo ia una gampagna lungi sei leghe da Parigi, cadde in un fosso, e' non ne venne cavato fuori che il giorno seguente, quasi affatto, privo di sentimenti e di vita, che terminò il dì 23 di .agosto nel 1687 in età di anni 87.

BOSCAN, (Giqvanni) di Barcellona, fu condotto a Venezia da Andrea Nauagero, ambasciadore della republica appresso Garlo v. In questa città imparò egli a trasportar la rima dalla poesia italiana alla spagnuola. Garcilaffe ed esso vengono riguardati, come i due primi, che abbiano trata fuoti dal caos questa poesia. Il suo stile è maestoso,

eleganti sono le sue espressioni, nobili i suoi pensieri, facili i versi, e vari gli argomenti. I suoi principali componimenti sono: Medina, 1.44 in 4°; Salamanca, 1.547 in 8°. Boscan riusciva meglio ne' sonetti, che negli altri generi. Fece anche una Tracduzione in lingua castigliana del Cortigiano, stampara in Anversa 1.574 in 8°. Mort verso il 1.543.

BOSCHAERTS, (Tommaso Vuillebos) pittore Fiammingo nacque a Berg net 1913. Il lapis ed il pennello furono i trastulli della sua infanzia, e di dodici anni egli fece il suo ritratto. Il principe d'Orange, ammirando i di lui quadri, li comproututti, e chiamò l'artefice all'Haia; ove l'occupò ad abbellire il suo palazzo. Questo pittore distinguevasi nell'allegoria e nel colorito.

BOSCO, (Giovanni dali

Mosco . Wed. I nois e sacronosco .

BOSCOVICH, (Giuseppe Rugiero, o Rogerio ) ceslebre geometra ed astronomo, nato a Ragusi il 18 maggio 1711, morto a Milano il 122 febbrajo 1787, entrò nella Compagnia di Gesti il 1725 ; e fu successivamente professsore di matematica con molto

grido in Roma, in Paviacin

Milano. Essendo stata soppressa nel 1773 in Italia l'accennata compagnia, venne chiamato a Parigi dai protettori, che aveva in Francia. Merce il loro credito ottenne il titolor di direttore dell'ottica nella marina con una pensione di 8000 lire: Questo titolo fu per lui un occasione di estendere le sue indagini, verso la parte dell'ottica la più nuova e la più difficile, la teoria cioè degli occhiali acromatici. Questa occupa un terro de's vol. in 4°, one publico nel 1785, e vir si trovano osservazioni importunti e nuove. Alcuni dissapori, incontrati a Parigi nel 1783, lo determinarono a lasciare quella: metropoli per venir' in Italia a fur eseguire la stampa delle sue operen. Si ritirò a Milano, dove godè sino alla morre la più grande considerazione. L'Imperadore aveagli affidata l'ispezione 'd'una misura del grado, da essovordinata in Lombardia. Era già nosa l' abilità dell'ab. Boscovich per simili operazioni. Nel 1730, avendo il icasdinali Valenzi dai tir degli otdini per la misura de'eradi in Italia, vi si occupà il nostre assronomo unicamenre al P. Marie. Il risultato di questo tra ragitio fu un buon libro in 4 yehr venne tradotto in francese, ed impresso a

Parigi nel 1770. Di altre utili e domissime produzioni ha quest' uomo insigne arricchita la republica letteraria. I. Elementa universa Matheseos, Roma 1754 tom. 3 in 8° fig. II. De Solis, & Lune effectibus, Venezia 1761 in 8°. III. Dissertatio de Lumine, 1766 in 4°. IV. De Lune Atmosphera, 1776 in 4°. V. Memoria sulli Cannocchiali diottrici, Milano 1771 in 80. VI. Theoria Philosophia Naturalis. Venezia 1758 e 1762 in 4° fig. Quest'opera ha per oggetto le diverse leggi della natura e quelle dell'attrazione, considerata come una seguela d'una legge universile, alla quale rimonta con altrettanta sagacità, che profondità nelle matematiche e nella metafisica. A pochi, e forse a niuno è riuscito di fare un più raro e più utile accoppiamento di queste due scienze. Ei fu, ciò non ostante, molto alieno dalla secchezza di spirito, che ordinariamente le accompagna. Si occupò non poco nella poesia, e n'è una prova il suo Poema latino su ecclissi, tradotto in francese, Parigi 1784 : componimento degno di considerazione non meno per l'eleganza dello stile, che per l'abilità di esprimere in versi le cose le più difficili di teorie e di

calcoli. L'ab. Boscovich amabile nella compagnia, in cui trattenevasi assai volentieri, faces de' versi colla più grande facilità, e il suo ingegno glione dettava nel corso della conversazione pe' suoi amici e per le sue amiche; giacchè la più inalterabile virtù in tutti i generi niente toglieva all' amenità delle di lui qualità sociali. Aveva viaggia:o in tutte le parti dell' Europa. ed anche in Turchia. La Relazione di quest'ultimo viaggio fu stampata pria in francese, poscia in italiano.

I. BOSIO, (Giacomo) nativo Milanese, benche alcuni abbianlo preteso di Civasso in Piemonte, ma senza fondamento, fu fra-servente dell'ordine di Malta. Questo religioso, venendo trattenuto in Roma presso il cardinal Petrochine, suo protettore, per gli affari del suo Ordine, di cui era agente, profittò di tale soggiorno, per ivi comporre la storia, che porta il di lui nome intitolata. Dell' Iltoria della sacra religione dell'illustrissima miliza di S. Giovanni gerosolimitano. Cotal opera, che contiene 40 libri è divisa in tre grandi volumi in f., impressi a Roma 1621, 1629 e 1684. Gl'invidiosi della gloria di Bosio hanno publicato, che avessa Т pas-

passate le Memorie 2 due Francescani dalla manica grande, o sieno Conventuali, e che questi due religiosi estendessero essi l'opera nella forma, in cui trovasi. Questa, che dal principio dell'ordine giugne sino al 1571, contiene una gran moltitudine di fatti rari ed interessanti; ma sarebbe migliore, se alla copia delle notizie aggiugnesse una buona critica, ed uno stile men diffuso e verboso. Ciò non ostante coloro, che posteriormente hanno voluto scrivere la storia di Malta nella loro lingua, hanno molto profittato di questa, e bene spesso non hanno fatto, che copiarla o compendiarla.

II.BOSlO, (Antonio) Milanese, agente anch'esso dell' Ordine di Malta, era nipote del precedente. La sua raccolta, intitolata Roma Sotterranea, contiene la descrizione de' sepoleri e degli epitaffi de'. primi cristiani, che trovansi nelle catacombe di questa capitale dell' orbe cattolico. Aveva ei la santa pazienza di mattenersi talvolta ne' sotterranei cinque o sei giorni di seguito, per formare questa sua grand'opera, che accresciuta porcia da Giovanni Severano di altri monumenti, venne stampata la prima volta in Roma, dopo la morte

dell'autore nel 1632 in f. 1650 in 4°. Un prete dell'Oratorio di Roma (il P. Aringhi) la tradusse d'italiano in latino, e questa versione venne impressa in Roma il 1651 in due vol. in f., e similinente l'anno stesso in Colonia. Gli amatori delle antichità ecclesiastiche fanno più conto di questa versione, che dell'originale, per essere non poco ampliata.

\*I.BOSONE, conte di Arles venne nell' anno 875 dichiarato duca di Lombardia e vicerè d'Italia dall'imp. Carlo il Calvo, che avea per moglie Richilda di lui sorella. Divenuto altero, ed invaghitosi della pingue eredità di Ermenegarda, unica figlia del già morto imp. Lodovico II. non ebbe difficoltà di far morire di veleno la propria moglie, ed indi far rapire per forza, ed isposare con gran pompa nell' 877 la principessa Ermenegarda. Non ostanti sì belle e degne azioni, Bosone fu molto amato da papa Giovanni viii , che divisava, e tutto tentò ner farlo re d'Italia ed anche imperatore, ed in una sua lettera l'anno dopo così esprimesi: Bosonem gloriosum Principem per adoptionis graviam filium meum effeci, us ille in mundanis discursibus, nos libere

in

in his, que ad Deum pertinent, vacare valeamus .... auia modo O deinceps excommunicamus omnes, qui contra pradictum filium nostrum insurgere tensaverint: parole che dicono molto, e certo più di quello, che dovesse dire un pontefice. Le ambiziose mire di Bosone non aveano bisogno di sprone; nondimeno questo non mancavagli per parte delha moglie Ermenagarda, la quale non cessava di dire, che una sua pari non sapea viver contenta, se non vedeva se stessa regina, e il marito re. Tanto fece adunque con raggiri, doni e promesse, che in un concilio, o sia dieta di vescovi e primati della Provenza, tenutasi in Mante presso Vienna l'anno 879, fu eletto e coronato re di Proyenza. Giunto all' adempimento de'suoi voti, volle anche infingersi in presenza della stessa dieta di riconoscersi indegno della corona; ma venendo pressato ad accettarla, tispose: non oso resistere a'vostri ordini, persuaso, che bisogna obbedite a' vescovi inspi-. vati da Dio: risposta in vero degna della persona e de' tempi. Con tale smembramento, fatto in pregiudizio del regno di Francia per la morte di Lodovico Balbo, devoluto in allora a' suoi figli Lodovice e Carloman-

we, venne Bosone a fondare un nuovo regno, nominato Arelatense o pure di Borgo-Ana, che non era indifferenre, poiché abbracciava la Provenza, il Delfinato, la Savoia Lione col suo territorio ed alcuni contadi della Borgogna. Non è quindi meraviglia, se i due principi francesi gli mossero l'anno dopo aspra guerra. Nulladimeno P. accortezza , il valore e la propizia fortuna di Bosone non solamente gli mantennero ferma la usurpata corona sino all' anno 877, in cui cessò di vivere; ma altresì la confermarono sul di lui figlio Lodovico (poscia imperatore), che sebbene rimasto di soli dieci anni, assistito dall' imp. Carlo il Groffo, potè conservarsela . Ved. I.BERENGARIO, ed ENGELBERGA.

\*\* II. BOSONE DA GUBBIO, antico poeta italiano, contemporaneo ed amico di Dante, fu della nobile famiglia Raffaelli, che tuttavia colà ed in Cingoli sussiste. La Vita di lui con molte notizie della sua famiglia è stata assai bene distesa in questo secolo dal sig. Francesco Maria Raffaelli, uno de'suoi discendenti, con un intero volume, contenente aftresì le sue Rime, il quale forma il tomo xvii delle Delicie Eru-

T 3 die

ditorum, publicate dal dottor Lami, Firenze 1755 in 8°. Rosone era nato verso il finire del secolo xIII da Bosone di Guido d'Alberigo, e perciò comunemente viene detto Bosone Novello. Fu del partito Ghibellino; ed è verisimile. che si trovasse fra quelli, che dal partito Guelfo vittorioso vennero scacciati da Gubbio nel 1300, onde si ricovrasse in Arezzo, ove trovandost nel 1304 con Dante, pur esule dalla sua patria, ivi stringasse con esso quell'intima amicizia, che contribuì a renderlo maggiormente celebre. Bosone nel 1311 erasi già restituito alla patria, ove in tal anno compose il suo Romanzo intitolato, L'Avventuroso Ciciliano, ossia le Avventure di cinque Baroni dell' Isola Oc. Ne su scacciato di nuovo come Ghibellino nel 1315, e nell'anno seguente venn' eletto podestà di Arezzo, indi passò podestà a Viterbo. Ritornato alla patria circa il 1318 accolse e ritenne buona pezza in sua casa il poeta Dante, il quale ivi scrisse buona parte della sua Commedia. Nel 1327 troviamo Bosone capitano del popolo di Pisa; ed allorchè Lodovico il Bavaro ebbe occupa a nello stesso anno questa eittà, vi lasciò per suo vica-

rio il medesimo Bosone, il quale poi nel 1328 venne fatto prigione da Castruccio Antelminelli, che, dopo la partenza del Re, per forza si fece eleggere padrone assoluto di quella città. Liberato poco dopo per la morte di Castruccio, in seguito venne fatto nel 1337 senatore di Roma, grado che in quel tempo era assai distinto e di grande autorità. Reca per altro stupore, come il papa Benedetto XII lo conferisse ad uno, ch' era stato per tanto tempo del partito Ghibellino, e che forse non era per anche totalmente Guelfo. Di fatti il medesimo Pontefice si laund poscia con Bosone, che assieme col suo collega Gabrielli rispettassero poco i diritti della sede apostolica; e sebbene avesse mostrata intenzione di confermarli nella carica per un altr'anno, nientemeno, spirato il primo anno, gli avvisò di aver già destinati i loro successori. Visse Bosone per lo meno sino al 1345, ed era certamente morto prima del 1277. Fu uomo assai chiaro e stimato a' suoi tempi: ebbe fra gli altri amici il celebre Cino da Pistoja; ed a lui fu dedicato il libro intitolato, Fioricà d'Italia, che fa testo di lingua. Oltre l'accennato Romanzo, comcompose varie Rime.

SOM

eng

11111

2:

10:0

25

ix

nort

ič

dj.

e! :

وإأ

71

Ž.

.

. نام

BOSQUET, (Francesco) vescovo di Lodeve, poi di Montpellier, nacque in Narbona nel 1605, e morì nel 1676 a' 24 giugno di anni 71. Era stato dapprima giudice regio della sua patria, indi di Guienna, poi della Linguadocca. Di lui si hanno: I. L'Epistole d' Innocenzo 111 da esso publicate coll'aggiunta di curiose note. II. Le Vite de'papi d'Avignone, 1632 in 8°, delle quali il Baluzio ha data una nuova edizione, 1693 vol. 2 in 4°. III. Historia Ecelesia Gallicana, 1636 in 4°. Leggesi nel suo epitaffio: Gregem verbo, O exemplo/sedulo pavit, largus erge pauperes, sibi parcissimus, omnibus benignus Oc.

BOSSE, (Abramo) ineisore nativo di Tours, diede le prime lezioni di prospettiva nell'accademia di pittura di Parigi . Aveva moltissima sognizione in questa parte, non meno che nell'architettura. Si hanno di lui tre buoni Trattati: I. intorno la Maniera di disegnare gli ordini di architettura 1684 in f.; circa l'Intaglio 1645 in 3° sulla Prospettiva 1652 in 8°. II. Rappresentazione di diverse figure umane colle loro misure determinate sulle antiche, esistenti tuttavia in Roma, Parigi 1656 in piccola forma, il tutto ad intaglio. Le sue stampé incise ad acqua-forte, ma d'una maniera partico are sono molto aggradevoli. Publicd anche La miniera universale di M. Desargues, per piantar il gnomone, situar le ore O'c. nell' orologio a sole, da esso comentata e spiegara, Parigi 1643 in 12 fig. La sua opera sull' Intaglio, e la maniera d'incidere ad acqua-forse, a bulino Oc., arricchita di varie note ed accrescimenti da M. Cochin, il figlio, è stara ristampata a Parigi 1745 in 8° fig. Bosse morì nella sua patria il 1660.

\* I. BOSSO, in latino Bossius, Matteo e non Marting, come hanno equivocato i Sig. Francesi ) canonico regolare di S. Giovanni Laterano, ed abbate di Fiesole in Toscana. era nato in Verona di nobile famiglia nel 1428, fecesi religioso nel 1451, e si acquistò grande riputazione per la sua scienza e le sue virtù. Papa Sisto IV e Lorenzo de' Medici l'impiegarono in varie commissioni, nelle quali riuseì con onore. Dopo aver ricusata la dignità vescovile. a cui il detto papa avea voluro promoverlo, e dopo essere stato cinque volte Visitatore, e due Procurator-generale del suo ordine, morì

T 4

in Padova il 1502 in età di 75 anni. Publicò molte opere, che la maggior parte si aggirano sopra punti di mo-Tale. I. Recuperationes Fesulana, Bologna 1493 in f., edizione assai bella e rara. II. Epistolæ, Mantova 1498 in f. III. Epistola, diverse dalle precedenti con sei Discorsi, Venezia 1502 in 4°, IV. Opere diverse, tra le quali alcune, che sono anche nelle accennate Recuperationes Fesulana, Strasburgo 1509 in 4°, e Bologna 1627 in f. V. De immoderato mulierum culsu, in 4°. VI. De instituendo sapientia-animo, Bologna 1495 in 4°, edizione accuratissima e molto rara.

\*\* II. BOSSO, Bossius, ( Egidio ) patrizio Milanese, nato nel 1488, fu uno tra' celebri giureconsulti del suo tempo. Sostenne per sei anni la carica di avvocato fiscale nella sua patria; indi venne fatto podestà di Novara: e finalmente dall' imperator Carle v fu promosso alla dignità di senatore in Milano. Ivi cessò egli di vivere nel 1546 in età di 58 anni. Le opere, che lasciò, e che tuttavia. vengono citate dai forensi , sono: I. Tractatus varii Criminales, in auibus etiam agitur de Jure Fisci, atque Principis auctoritate, Venezia 1562

e 1565 in 4°. II. De Vectigalium conductoribus, & remissione pensionum, Lione
1566 e Basilea 1578 in f.
III. De Muneribus patrimonialibus, sive Collectis, Milano 1557 in 4°. IV. De
Tortura Tractatus, Venezia
1568 e 1574 in 4°. V. Tractatus de Maleficiis, Basilea
1578 in f.

\*\* III. BOSSO, (Girolamo ) patrizio di Pavia di origine Milanese della famiglia de' Bossi di Azzate, era nato nel 1588, e venne fatto per privilegio dell' ordine patrizio e senatorio di Roma. Fu non mediocre giureconsulto, storico e poeta, erudito nella greca e nella latina letteratura, ed occupò ora iu Milano, ora in Pavia le primarie cattedre di eloquenza con copiosissimo concorso di scolari. Venne anche chiamato all' università di Pisa coll' offerta dell' insigne stipendio di 500 scudi; ma non accettò l'invito. Era ascritto a diverse accademie d'Italia. e raccolse in sua casa un bel Museo. Non sappiamo, in qual anno morisse; ma è certo, che viveva ancora nel 1645. Fra le molte sue opere erudite, che abbiamo alle stampe, meritano special menzione: I. De Toga Romana Commensarius Oc., Pavia 1612

e 1614 in 40; indi con varie. aggiunte, Amsterdam e 1672 in 12; opera inscrita: poi anche dal Sallengre nel suo Novus Thesaurus Antiquit. tom. 2. II. Isigeus de Sistro, Opusculum, Milano 1612 e 1622 in 12, inserito perre nella suddetta raccolta. III. De Senatorum Latoclavo observationes, Pavia 1618 in 4°: opera, ove spiega, quale fosse la maestà del Senato Romano. IV. Janotatius, sive de Strena ( volgarmente Mancia ) Commentarius Milano 1624 e 1628 in 8º &c.

BOSSU, (Renato le ) religioso di S. Genovefa, nacque a Parigi nel 1631 da un avvocato-generale alla corte de' Sussidj. Mori a' 4 matzo di anni 49 sotto-priore dell' abbazia di S. Giovanni Chartres nel 1680. Contribut molto a formare la biblioteca di S. Genovefa di Parigi. Di lui ci sono rimasti: I. Un Paralello della filosofia di Cartesio con quella di Aristotile, Parigi 1674 in 12, che voleva conciliar insieme. Egli non sapeva, dice un bell' ingegno, che facea mestieri abbandonar l'una e l'altra. No, egli nol sapeva certamente . Newten non era per anche comparso, ed il Bossu era più capace di ragionare intorno le chimere antiche che di distrugger-

le . II. Un Truttato circa il. Poema epico . Haia 1714 m 12 in cui trovansi alcune regole utili . Voltaire, che si è tanto esercitato in questo genere di poesia, assicura, che cotali regole non sono nè nell' Iliade, ne nell' Odissea; e che questi due poemi essendo d'una natura totalmente diversa, i critici stenterebbero a porre Omero d'accordo eon se stesso. Minore non sarebbe stato l'imbarazzo rispetto a Virgilio, che unisce nella sua Eneide il piano dell' Iliade, e quello dell'Odissea. Se ne lascia la decisione alle persone di gusto, che non hanno fatti poemi epici. Distinguevasi il P. Bossu non meno per le qualità del cuoreche per quelle dell' ingegno.

BOSSUET, (Giacomo-Benigno), nacque a Dijon nel 1627 d'una famiglia di toga nobile ed antica. Sin dalla sua infanzia fece conoscere . che arriverebbe in seguito a guadagnarsi la publica ammirazione. Annunziato come un prodigio a' bei talenti della casa, ovvero Ospizio di Rambouillet, ivi fece in presenza di numerosa e scelta assemblea un discorso sepra l' argomento, che allora sul punto gli venne proposto; e parlò, come se vi sì fosse già preparato. Il giovine predica-

tore non aveva che 16 anni, ed eran le undici ore della sera, quando fece tal sermone; il che se dire a Voiture, sì tecondo in bisticci, che non aveva mai inteso predicate ne s) di buon' ora , nè sì tardi . Dicesi, che da principio i suoi genitori lo destinassero al foro ed al matrimonio. Que'. che si vantano di saper i segreti delle famiglie, accertano, che vi fu un contratto di sponsali tra esso e madamigella Desvieux, donzella di talento e di merito, e sua amica sinchè visse; ma questo contratto non ha mai avuta esistenza. Bollnet dopo i suoi primi studi passò a Parigi nel 1642, e ricevè la laurea nella Sorbona il 1652. Ritornato a Metz, ov'era canonico si diè a formare il suo spirito, non meno che il suo cuore. Si applicò all'istruzio ne de'Protestanti, e molti ne ricondusse alla cattolica religione. I suoi successi fecero dello strepito; onde fu chiamato a Parigi per montare 1 pulpiti più considerevoli. La regina-madre, Anna d'Aufiria, sua ammiratrice, sebbene non avesse più di 34 anni, gli fece dare nel 1661 l' alla Corte, e nel SAASIIIO successivo 1662 il quaresimale. Così incantato rimase il Re, asceltando il giovine

predicatore, che fece scrivere in suo nome al di luigenitore, intendente di Soissons. per congratularsi, che avesse un figliuolo, ché lo renderebbe immortale. Beffust, (diceva mad di Seviene) si batte fin all'ultimo sangue col suo uditorio : tutte le sue prediche sono combattimenti a morte. Il suo quaresimale del 1666, il suo avvento del 1668, che predicò al principale oggetto di rassodare il marescial di Turenna, novolalla chiesa lamente riunito cattolica., gli profittarono il vescovato di Condom. Il re gli affidò ben presto l'educazione del Delfino; ed egli prestò il solito giuramento il 23 settembre 1670. Un anno dono rinunziò il vescovato di Condom, credendo non poter ritenere una sposa, colla quale non abitava. Intorno a questi tempi pronunzià l'orazion funebre di Madama, morta improvvisamente in mezzo ad una corte brillante, di cui formava la gloria e le delizie. Niuno possedeva meglio di lui il talento di far passare con rapidità nell'animo de' suoi uditori il sentimento profondo, da cui era penetrato. A quelle parole: 39 Oh norte disastrosa, norte n tetribile! in cui rimbombo tutta ad un tratto a come " u🙀 uno scoppio di tuono, questa voce spaventevole: Ma-, dama se ne muore! Meda-" ma è morta! tutta la corte proruppe in dirotte lagrime. Egualmente campeggiano in questo discorso il patetico e il sublime. Scorgesi una sensibilità più tenera, ma meno sublime, nelle ultime parole dell'Orazion funebre del gran Conde Questo bel discorso quello, con cui Bossuet terminò l'oratoria sua carriera. Finì col suo capo d'operacome avrebbero dovuto fare, dice M. d'Alembert, tanti altri grand'uomini, meno saggi e meno fortunati di lui., Prin-" cipe ( dic'egli , facendo un' apostrofe all'eroe, che la " Francia avea perduto), voi porrete fine a tutti questi n discorsi. In vece di deplon rare la morte degli altri, " io voglio d'or innanzi im-" parare da voi, a render san-, ta la mia; felice me! se " avvertito da questi capelli , bianchi del conto, che do-" vrò render in brieve della , mia amministrazione, riser-., bo al mio gregge, che nu-" trir devo della parola di vi-" ta , il rimanente d'una vose. "che già vien meno, e d'un ,, ardore, che già si estingue! Aveva questo grand'uomo un talento senza pari per l'Orazion funebre, genere che richiede molta elevatezza di sentimento e di stile, una rara sensibilità pel grande un genio, che sappia impossessarsi del vero, idee grandi , tratti vivi e rapidi: tale appunto è il carattere dell' eloquenza di Bossuer. Questo maschio vigore delle sue Orazioni funebri trasportollo nel suo Discorso intorno la storia universale, composto pel di lui R. alumno . ( Ved. IV. PAR-THENAY. ) Non si può cessar di ammirare la rapidità. con cui egli descrive l'innalzamento e la caduta degl' imperi, le cagioni de' loro progressi e quelle della loro decadenza, i reconditi disegni della provoidenza sopra gli uomini, le molle nascoste, ch' essa fa operane negli andamenti delle umane cose. Egli è questo uno spettacolode' più grandi, de' più magnifici e de' più vari, che l'eloquenza abbia dati alla religione ed alla filosofia " Vien accusato Boffuet, (di-" ce (M. d' Alembers ) d' " essere stato in questo capo-,, d'-opera più oratore che ,, storico, e più teologo che ,, filosofo; d'aver parlatottop-" po degli ebrei , troppo " poco de' popoli, che ren-" dono sì interessante l'isto-, ria antica, ed aver in certa guisa sacrificato l'uni-

., verso ad una nazione, che " tutte l' altre affettano di " sprezzare. Rispondeva egli " a cotal rimprovero : che " se sembrava, trascurar esso , in un sì gran quadro il re-, stante della terra per lo ,, solo popolo, cui fosse noto " il vero Dio, ciò era ap-., punto quanto avea credu-,, to dovere, non solamente " a quel Dio, di cui era mi-" nistro; ma anche alla Fran-" cia , la di cui sorte era " confidata alle di lui lezioni, , di mostrar cioè al giovine , principe in qualunque luo-" go di questa vasta pittura " l' oggetto il più atto per ", obbligare i re ad essergiusti: l'Essere eterno ed onni-" possente, il di cui occhio ", severo non li perdè di vi-, sta , e la di cui terribile », sentenza dovrà giudicarli... Vien anche tacciato da taluno di aver voluto in quest' opera dedurre dalla s. Scrittura, non solamente le regole di giustizia, e ciò va bene, ma anche quelle di politica, che non sembrano poter attingersi ad una tal sorgente. Le cure, che si prese Bossuet per l'educazione del Delfino, vennero ricompensate colla carica di primolimosiniere di Madama la Delfina nel 1680, e col vescovato di Meaux nel 1681. Fu gnora-

to nel 1697 d'una carica di consigliere di stato, e l' anno seguènte di quella di primo limosiniere di mad. la duchessa di Borgogna: affare di strepito, a cui egli ebbe molta parte fissò allora sopra di lui gli occhi del publico. Fenelon, arcivescovo di Cambrai aveva publicato il suo libro della Spiegazione delle Massme de'Santi, circa la vita interna. Boffuet, che scorgeva in quest' opera alcupi avanzi di Molinismo, insorse contro di lui con replicati scritti. Cotali produzioni vennero attribuite da' di lui nemici ad effetto di ge-losia, che gl' inspirasse il merito di Fenelon, e da di lui amici per l'opposto, al di lui zelo contro le novità. Qualunque si fossero i motivi, ch'ei ne avesse ( e verisimilmente n'ebbe de'buoni) ei restò vincitore; ma se la sua vittoria sopra l'arcivescovo di Cambrai gli fu gloriosa, quella, che Fenelon riportò sopra di se stesso, lo fu aneor più. Può giudicarsi della vivacità, con cui portossi. Bossuet in tale controversia, dal seguente tratto. Come vi sareste voi regolato, s'io avessi protetto M. di Cambrai ? Dimandogli un giorno Luige xiv, Sire ( rispose Boffuet ) avrei alzasa la voce ventivol-

te il doppio e quando si difende la verità, si è sicuro di trionfare o presto o tardi .. Almedesimo principe, che dimandavagli il suo sentimento intorno gli spettacoli, rispose: Vi sono grandi esempj in favore, ed invincibili raziooinj in constario; ( Ved. GE-NEST ). Fu non meno zelante per l'esattezza della morale, che per la purezza della fede. Avendo il grande Arnauld fatta l'apologia della satira sopra le donne di Despreaux, suo amico e panegirista; il vescovo di Meaux decise senza esitare, che il detto dottore non avea impiegata bastante severità. Condannò egli la satira in generale, come incompatibile colla religione cristiana, ed in particolare poi quella delle femmine. Dichiard schiettamente, questa essere contraria ai buoni costumi, e tendere a frastornare il matrimonio. mercè le pitture, che in essa si fanno della corruttela di un tale stato. Non men della morale erano severi i di lui costumi. Tutto il suo tempo impiegavalo o negli studi, o nelle fatiche del suo ministero. Applicava senza ritegno alle cure ed all'istruzione della sua diocesi. Risoluto di finit i suoi giorni in seno di essa, disgustato del

mondo e della gloria, nonaspirava più diceva egli : che ad essere sotterrato a piedi de' suoi predecessori. Dopo: avere in sua gioventà colli eloquente sua morale atterritiv i sovrani e i grandi della terra, consolava con questa medesima eloquenza i deboli e i bisognosi, affidati al di lui zelo. Abbassavasi per sino a fare il catechismo a' fauciulli. e specialmente ai poveri, nà credeva di degradare merce : una tal funzione, sì degna d'i un vestovo.Era un raro 😝 commovente spetracolo ( dice. sempre lo stesso scrittore ) il: vedere il gran Bossuet trasferitosi dalla cappella di Versaglies in una chiesa di villa, starsene insegnando ai contadini a sopportare i loro mala con pazienza, raccogliendo con tenerezza le loro giovana famiglie intorno a se, amando l'innocenza de figli, la semplicità de genitori, e trovando nella loro naturalezza. ne' loso mori, nelle loro affezioni quella preziosa verità, che, aveva cercata, in wano. alla sorte. Appens permettevasi de' divertimenti assai brevi, e non passeggiava che di rado, anche nel proprio giardino. Dissegli un giorno il suo giardiniere: Se io piantassi de' S. Agostini e de' S. Crisostomi, voi verreste a veder-

deeli; ma per li vostri ulberi, non ve ne curate punto. Gli si è data la taccia di non aver avuto sufficiente artifizio nelle controversie per nascondere la sua superiorità sopra degli alzi. Era egli impetuoso nella disputa; ma non premdeva a male, che vi si usasse lo stesso calore contro di kai. Rapito fu questo grand' uomo alla sua diocesi, alla Francia, alla chie a nel 3704 · di anni 77.Si cominciò a publicare in Parigi nel 1747 una Collegione delle opere di Bosn met in 12 vol. in 4°. Ecco le opere, che in questa si contengono: I iz primi volumi sono consecrari a ciò, che ha scritto su la s. scrittura; vi si trovano pure il camebismo della sua diocesi 🗸 varie preabiere . &c. Il III rinchindo l'Esposizione della dottrina estiblica, opera, che produsse la conversione del gran Turenna e dell' ab. Brueys, coll' avvercimento e le-approvazioni, date a quesso libro; come pure l' Istoria delle surreccions delle obiese prorestanti, uno degli scrinti di controversia, che abbia data pena più d'ogni altro ai Luterani ved ai Calvinisti per rispondesedi. Il ry contiene la Difesa della storia delle variazioni ; e sei auvertimenti. ar Protestanti. la conferenza

col ministro Claude, &c. Il y offre il Trattato della Comunione sotto le due spezie; la Consutazione del catechisme di Paolo Ferri; gli Statusi e costisumioni sinodali; le Istruzioni passoreli, &c. vi ed il vir sono quasi interamente occupatidagli Scritti circa il Quievismo. Abbrascia l'vitti il Discorso intorno la storia moiversala, e le or razioni funebri. Malgrado gli glogi da noi fatti a questi capi d'opera, si dee ancora avertire, che vi sono alcuni luoghi negletti e poco esatti, alcune antitesi forzate, certe immagini poco gradevoli, come quando nell' orazione funebre di Madama dice: Ella fu dulce verso la morte, come l'era stata verso di tutti. Ma per alcuni passi di simil conio, non lasciano cotali discorsi d'esser parto di un talento superiore. Il ix ed il x presentano diverse Opere di pietà. Trovansi nell'x i vari scritti del medesimo genere ed il principio del suo Compendio della storia di Francia. il di cui compimento trovasi poi nel tomo xII. A questa edizione si è data una continuazione in 5 vol. in 4°, che contiene la Disesa della Dichierazione del Clero di Francia perca la podestà Ecclesiafine, con una traduzione franfrancese fatta dall' ab. le Boy-, prin prete dell' Oratorio, (Ved.AUPPARD, e PAY-DIT ). Questa Difesa fu dat Boffner composta in larino per espresso comando di Luigi il Grande, in occasione delle famose sue vertenze con papa Imperento KI. Il dotto autore is scrisse con forza, con esartezza, con impegno o colle doruts savierra. Non dissemuly tarveried, a mosted con evidenza, she i vili adulatori dell'autorità postifio cia tungi dall' onovaria ed innelzarla, come precendono, ła rendono anzi odiosa ospregavole. Il monarca restà contento di tale opera, el'approvò con solenne dichiarazione: na essendosi indi accomodate le verteure collà corre di Rou ma, non la fece pubblicare La prima edizione adunque ne fo fatta a Basilea ; sebbene colla data di Lussemburgo, 1730' vol. 2 in 40, ma-tcorrettissima ; ondo è assai , migliore quella di Amsterdatte 1745 vol: 2 m 4°. Il medesimo ab. de Roy escramiane: ha publicato nel 1793 (tre: votanni di opere Postume :: Il primo zo**nie**ne il Propeno della viumione delle chiese luce. me della confessione di 191447 gusta colla chiesa camolina L progresso hattraversano dal filosofo Leiberg, che vollemin

schiarsi in tale controversia : Bossuet, inflessibile quanto al dogma, prometteva per parte della chiesa, che su gli articoli di disciplina essa userebbe verso i Protestanti riuniti tatte le condiscendenze, che figli infermi , ma sommesti , sperar potevano da una tenera madre. Trovansi nel secondo i traitati contro Simone du Pin ed altri : e nel terzo veri scritti di controversia, di marale e di teologia mistica. Le sue mtditazioni sul Vangelo trovanel impresse , Parigi 1752 tum 4 in 12. Del Careobi/mo ; " sia Istruzione Cristiana ve at ha una traduzione italiana , Pavia 17800in: 12. Molte & dizioni si sono fatte del suo Diserso sopra la storia aniversale, giacche quella di Amsterdam 1914 vol. 3 in 12 fu la decima, e ve ne ha un' altra pure d'Amsterdam, colla continuazione di M. de la Berre vol. 4 in 12. E' stato pure tradotto in italiano, • stampato più volte . Dellastoriu delle vuriazioni chiese prosestanti ve n'ha un' edizione a parte, Parigi 1740 vol. 3 in 12, e similmente in un tomo in 12 dell' Auvertimento di Prosestanti insomo le lestere di Jurien. Di twite he epere una più copiosa chizione una a Liegi 1766

e 68 tom. 22 in 8°, quella di Napoli del 1777 è di 35 vol. in 8' grande, ed un'altra più esatta e più compita, ne stanno facendo attualmense i PP. Mauriti . Lo stile di Bossut senza essere-senapre castigato e pulito, è pieno di forza e di energia. Non cammina su i fiori; ma va rapidamente al sublime ne' soggetti, che lo richieggono a Le opere latine di quest' aua tore sono scritte con una stile assai duro; ma le francesi nen la cedono ad alcuno de'. migliori scrittori in quella lingua. L'accademia francesa lo hovere tra i suoi membri . che più abbianla illustreta. M. di Burieny dell' accademia delle bello-lettere ha publicata nel 1761 la Visa di Bossuer in 12. Don de Foris. docto Benedettino de bianchimantelli, che ha la principal parte alla auova edizione in-4° delle opere del moderno! Padre della chiesa, di cui ha di già publicati 12 /volumi 🐇 ne prepara por altra, che sarà più esarra a più deungliera à Ved. FLECHER C. St. HYA-CINTHE ..

medico di grido a spoi tempia era nativo di Assi nel Piemonte, e fiori dopo la mesa, del secolo xv.i. Avendo conseguita la laurea in Payia, si,

trasferl a Parigit, tove trovavasi nel 1564, e vi ebbe sì propizia la fortuna, che divenne consigliere e medico del duca d'Alenzon, e poscia del re Enrico III. Desso fu. che introdusse in Francia l' uso frequente di cavar sangue non solo nella cura delle inalattie ma anche per una specie di preservativo dalle medesime. Un tale use, quantunque allora veniese condennato dall'università de' medici di Parigi, e venisse vivamente attaccato in ispecial maniera da Giambauilta Donati e da Bonavenegna Grangier, coutro del quali insorseno tee gl'italiani Marco Proceno e Giorgio Cassio, ad ogni modo è stato poscia da' medesimi medici : Francesi upi versalmente abbracciato e seguito al segno di degenerare in abuso. E pune il Betalli per aver introdocto, un uso .. che se ha salvata a molti la vita, puà aver anche accoleneta a non pochi la moree, nen-solamente sali a gran riperazione ma di più fu riib obevepev les caspegage S.Mako nelia Bretagna; sebbene alcuni dubitano di ciò. per lion trovarne, prous, comveniente, ed anche perchè non si trova il di, lui cnome nel satalogo, de' vessovi di quella chiesa. Non sappiana dire, 'n

in qual anno cessasse di viwere questo accreditato medico, di cui abbiam alle stampe: I. De curandis vulneribus Sclopetorum, Lione 1500, e Venezia 1565 e 1598 in 8°. II. De Catharro Commentarius, impresso in Parigi unitamente all'altra opera predetta, 1564 in 8º. III. Commentarii duo, alter de medici, alter de de agroti munere, impressi con altri di lui opuscoli, tra' quali uno De lue venerea, Lione pel Griffi 1565 in 16. IV. De Curatione per sanguinis missionem. De incidenda vena Oc. Lione 1577 e 1580, ed Anversa pel Plan. tino 1583 e 1585 in 8°. V. De via sanguinis a dextro in finistrum cordis ventriculum, Venezia 1640, Francsort 1641 in 4°. VI. Judicium Apollinis circa opinionem de via sanguinis, Venezia senza data in 4º &c. Delle di lui opere, di cui si è fatta una buona edizione in Leyden 1660 in 8°, non parla con molto vantaggio M. Portal, anzi riflette, che a torto il Botalli si è attribuita la scoperta del foro ovale nel feto, che a Galeno e ad altri antichi anatomici era stata notissima.

BOTEREJO, Ved. BOU-

THRAYS .

\* BOTERO, (Giovanni) nativo di Benna in Piemonte Tom. IV. ne' confini della Liguria, e perciò da alcuni sopranominato Benisio, fu dapprima Gesuita, ma le circostanze di sua famiglia il costrinsero ad uscirne col consenso de' superiori nel 1581. Servì per tre anni in qualità di segretario S. Carlo Borromeo, e dopo la di lui morte fu anche per qualche tempo al servigio Mons. Federica Borromeo suo cugino e successore. Il desiderio di conoscere per se medesimo, quanti più poteva, regni e provincie del mondo, lo determinò a viaggiar: per molti anni nell'uno e nell'altro emisfero, come dic'egli stesso nella dedicatoria delle sue relazioni.Compiti questi viaggi cirça il 1592, fu chiamato dal Duca Carlo Emanuele di Savoja ad istruire i principi suoi figliuoli, e soddisfece a tal impiego con tanto applauso, che nel 1610 il principe Filiberto gli fece rinunzia della ricca sua Badia di S. Michele della Chiusa. Cessò di vivere in Torino il 27 Giugno 1617, e non nel 1608, come ha scritto M. Felice. e dice il Dizionario francese e fu sepolto nella chiesa de' Gesuiti, da esso istituiti eredi con suo testamento a 25 giugno 1613. Non poche Opere egli scrisse, e di vario argomento, poichè ne abbiamo

lettere, prediche, libri ascetici, morali, politici, vite, e poesie latine ed italiane. Le due principali però sono: I. Della Ragione di Stato libri x, con tre libri delle cause della grandezza delle città, Venezia per Giolito 1589 in 4º, Torino 1596 in 8°., Milano 1598, indi più altre volte in Venezia ed altrove. Il grido di quest' opera politica fu tale, che ben presto venne tradotta in più lingue. Una versione in tedesco ed in latino se ne stampò in Argentina 1602 in 8°. Una in Înglese de' tre ultimi, libri, Londra 7606 in 4°; altra in lingua spagnuola de' primi x libri, Burgos 1602 in 8, ed una in francese, Parigi 1599 in 12. II. Relazioni univerfali, divise in quattro parti, oltre la quinta, ch'è rimasta inedita · Nella prima parte ci offre la descrizione mondo tutto, allora conosciuto; nella seconda ragiona delle forze e della potenza de' principi di quel tempo; nella terza delle varie religioni. che in diversi paesi si veggono; nell' ultima delle superstizioni de' popoli di America, e della maniera ivi usata per introdurvi la fede cattolica. Un uomo, che aveva veduta co' propri occhi gran parte del mondo, era in ista-

to di darne un'esatta relazione; e tale in fatti fu riputato allora il suo libro, ed encomiato con molte lodi; e sebbene oggi non sia più di tanto utile a motivo degl' infiniti cambiamenti, seguìti dappoi, si ammira però la laboriosa sua diligenza, e se ne ricavano buone notizie, massime per la storia di que'tempi. Molt'edizioni se ne fecero tosto, Roma 1592, Vicenza 1595, Venezia 1596 e 1605, Torino 1601 &c., tutte in 4°. Quella di Torino è poco stimata, perchè piena di mutilazioni, fatte dalla congregazione dell'Indice, che ha vietate tutte le altre edizioni. Guglielmo Dubrocas ne fece una versione latina, che con varie aggiunte fu impressa in Colonia 1613 in 8°, ed indi ristampata, Marpurgo 1620 in 4°, ed Helmstad 1630 in 4°; ma il traduttore ha corrotto in più luoghi il testo originale, e vi ha pure inseriti alcuni errori. III.Raccolta di Lettere, Parigi 1586 in 12; le quali avea scritte la maggior parte in nome di S. Carlo . .

\*BOTH, (Giovanni ed Andrea) Fiamminghi, nati al principio del secolo xvII in Utrecht da un pittore, che dipingeva sul vetro, dal quale impararono i primi princi-

pj del diseguo, e furono poi alla scuola di *Abramo Bloema*ert . Questi fratelli furono sempre talmente uniti, che la sola morte potè separarli, e questa anche con poco intervallo, poichè entrambi cessarono di vivere lo stesso anno 1650. Ancor giovani fecero insieme il viaggio della Francia e dell' Italia, e seppero trar grande profitto dalle molte belle cose, che vi si osservano. In Italia fermaronsi quasi tutto il tempo di loro vita , talchè Giovanni . vien da diversi nominato il Both d' Italia, e vi diedero molti saggi della loro abilità. specialmente in Roma ed in Venezia . Dipingevano akresì unitamente i quadri: Giovanni aveva adottata la maniera del Lorenese; ed Andrea quella del Bamboche: il primo faceva i paesi; il secondo le figure e gli animali. Ciò non ostante le loro opere sembrayano uscire da una sola mano, erano assai ricercate, e si pagavano. a caro prezzo: Si distinsero questi artefici principalmente per un tocco facile, un pennello morbido ed un colorito pieno di freschezza . Andres tu il primo a morire e mentre ritiravasi a casa da una cena, fatta con alcuni amici, cadde in canale e si annegò. Giovanni, pieno di amara tristezza, non volle più stare a Venezia, ritornossene ad Utrecht, ove avea cominciato a travagliare con gran fama, ma tra pochi mesi morì; e si vuole, che per certo sinistro incontro fosse gettato in acqua; onde avrebbe avuto anche il genere di morte simile a quello del fratello, con cui era si strettamente unito.

BOTHWEL, Ved. HES-

BURN.

BOTONIATE, Ved. NI.

CEFORO R. VI.

BOTT, (Giovanni di) architetto, nato in Francia l'anno 1670 di genitori Riformati, lasciò di buon' ora la sua patria, e passò al servigio di Guelielmo d'Orange, poi re d' Inghilterra . Dopo la morte di questo principe si ricovrò presso l'elettore di Brandeburgo, che gli diede un posto di capitano nelle sue guardie. Nulladimeno non lasciò di far le funzioni di architetto. e il suo primo edifizio fu l' arsenale di Berlino. Si segnalò indi con diversi altri monumenti della sua arte. Morto Federico 1, Bott 81 conciliò pure la benevolenza di Federico-Guglielmo, che l' innalzò al grado di maggiorgenerale. Le fortificazioni di Wesel, di cui era comandante, sono una delle sue o-

pe-

pere. Nel 1728 passò al servigio del re di Polonia elettor di Sassonia, in qualità di tenente-generale e di capo degl' ingegneri. Veggionsi grandi edifizi di suo disegno in Dresda, ove terminò i suoi giorni nel 1745 in gran concetto di probità, d'intelligenza e di valore.

\*\* BOTTARI, (Gio.) letterato e prelato romano, nacque nel 1684 in Firenze. Invigilò da capo alla ristampa e correzione del Vocabolario della Crusca. Ebbe amicizia con molti personaggi qualificati, ed esercitò con successo molte cariche onorevoli. In compagnia del celebre Eustachio Manfredi visitò il Tevere da Perugia fino alla foce della nera, come anche il Teverone da Tivoli fino alla stessa foce. Ricevette in ricompensa diversi onori e benefici da Clemente xII, che molto lo ebbecaro. Per la morte di costui entrato in conclave col cardinale Argini, quivi terminò di preparare la edizione del Virgilio Vaticano magnificamente eseguita in Roma nel 1741. Benedetto xIV, di cui era stato amico lo volle a Palazzo; ma non perciò si alienò punto dai suoi letterar) travagli, fra i quali terminò di vivere custode della

Vaticana, e grandemente stimaro dai letterati contemporanei. Molte opere abbiamo di lui, o'tre l'edizioni, che ha procurate delle opere altrui, e le più distinte sono: I. Lezioni tre sopra il Terremoto nel tom. 8º della Calogerana. II. Lezioni due sopra il Boccaccio, colle quali cerca di persuadere, che questi non sia stato miscredente. III. Relazione della vifita del Tevere Oc. circa il rendersi navigabile questo fiume dentro Roma, Roma 1746 in 4°. IV. Lezioni due fopra T. Livio, scagionandolo di troppa credulità, Firenze 1747 4° V. Dissertazione sopra la commedia di Dante &c., Roma 1753. VI. Dialoghi fopra le tre arti del disegno, Lucca 1754. VII. Infinite sono poi le opere altrui, che il Bottari ha tradotte o comentate o publicate semplicemente.

BOVADILLA o BOBA-DILLA, (Don Francesco di) commendatore dell' ordine di Calatrava, fu nominato nel 1500 governator-generale nelle Indie da Ferdinando re di Spagna. Questo monarca ebbe a pentirsi della sua scelta. Bovadilla, elevato tutto ad un tratto dal seno della miseria al colmo degli onori, dimentico ben tosto il suo primiero stato. Appena arri-

vato a S. Domingo, trattò tutti con disgustante alterigia. Presso Don Diego Colombo, fratello di Cristosoro, acciocchè gli cedesse la cittadella di S.Domingo, affidata alla di lui guardia; ed avendo questi ricusato di rilasciarla, egli se ne impossessò a forza aperta. Ad una tal notizia accorse Cristoforo Colombo in soccorso di suo fratello . Bovadilla . senza verun riguardo alla qualità, ed a' servigi di lui, fece porre co'ceppi ai piedi sì esso Cristoforo, che D., Diego e D. Bartolomeo di lui fratelli : indi spedilli in Ispagna colle carte del loro processo. Sdegnati per una tale condotra Ferdinando ed Isabella, diedero ordini precisi, che fossero posti in libertà quegl' illustri prigionieri, loro fecero somministrare mille scudi, onde potessero ritirarsi a Granata. ove trovavasi allora la corte, e gli accolsero con molti contrassegni di stima straordinaria. Annuliarono in oltre tuttociò che contro di essi era stato fatto, e promisero d' indennizzarli e vendicarli. Bovadilla venne richiamato. e fu mandato in suo luogo Don Nicola Ovando, commendatore parimenti dell' ordine di Alcantara. Videsi di un subito Bovadilla affatto abbandonato; nondimeno venne

trattato con onore sino alla sua partenza, che fu l'ultima azione di sua vita. La flotta, su di cui erasi imbarcato, naufragò, ed egli perì con molti altri. Ciò seguì nel 1502, nella qual occasione colarono a fondo 21 bastimenti carichi d'oro.

BOUCHARD, (Davide) visconte d' Aubeterre, d'un' illustre famiglia di Francia, nacque a Ginevra, ov'eransi ritirati i suoi genitori, dopo aver abbracciata la religione Riformata. I loro poderi furono confiscati, e ne venne fatto dono. al maresciallo di S. Andrea; ma in seguito la madre di Davide ne ottenne la restituzione. Essendo poi egli ritornato in Francia, fece professione della religione cattolica, ed ottennne dal re Enrico iv il governo del Perigord. Nel 1598 fu inquietato nel suo governo da Montpezat, uno de' generali della Lega, che aveva alcune truppe nel Quercì e nell' Agenois. D' Aubeterre l' attaccò in un borgo nomato Cournil, lo disfece interamente, e non fè meno risplendere la sua generosità verso i prigiónieri , di quello avesse fatto conoscere il suo valore nel combattimento . tempo dopo, (nel mese di luglio dello stesso anno ) restò ferito da un colpo di moschetto, mentre assediava una piccola piazza del Perigord, nominata Lisle; e cessò di vivere dopo nove giorni, lasciando fama di gran capitano.

BOUCHARDON, ( Edmondo ) scultore del re di Francia, nacque nel 1698 a Chaumont nel Bassigny da un padre, che professava la scoltura e l'architettura nella sua patria. Venne spinto da una invincibile inclinazione verso queste due belle arti: ma poi si restrinse alla prima. Dopo essersi trattenuto qualche tempo in Parigi sotto Coustou il cadetto, ed avere riportato un premio dall' accademia nel 1722, fu inviato a Roma, come uno degli alunni spesati dal re . Al suo ritorno dall' Italia, ove i suoi talenti acquistato avevano un nuovo grado di perfezione, ornò Parigi di varie sue opere. In premio delle sue fatiche ebbe un posto nell'accademia il 1744, ed un altro di professore nel 1746. La morte venne a por fine alle medesime nel 1762, e questa fu una vera perdita per le arti e per l'umanità. Modesto nel suo vestire e nel suo domestico trattamento, Buchardon conservò sempre semplici costumi, e lo

spirito non di questo frivolo secolo, ma quello de'secoli andati. Giammai seppe far degl' intrighi, le grandi opere, per così dire, venivano a trovar lui. Il suo giudizio era cellente, ed aveva un senso giusto egualmente che il suo oulpo di occhio. Si spiegava con chiarezza, ed esprimevasi con vivacità. La musica era la sua ricreazione, e sarebbe stata il suo genio, se non avesse avuti doni superiori a questo. Nutrivasi della lettură de'buoni poeti dell' antichità , tra i quali Omero . principalmente. Quando leggo l'Iliade ( diceva egli ) mi par d'avere venti piedi di altezza. Può vedersi la lista delle sue numerose produzioni nel Compendio di sua Vita, publicato a Parigi nel 1762 in 12 dal sig. conte di Caylus .

BOUCHE, (Onorato) dottore in teologia, prevosto di S. Giacomo-les-Barême nella diocesi di Sénez, nacque in Aix nel 1598, e morì nel 1671 a' 25 marzo di anni 73. Si hanno del suo la Corografia, ovvero Descrizione della Provenza, e l'Istoria Cronologica del medesimo paese, 1664 vol. 2 in f. Si ha in qualche pregio la Corografia; ma pochissimo viene stimata la storia. Ella è una mal

digerita compilazione della storia Romana e di quella dei re di Francia, scritta in uno stile metà latino e metà francese. Questa grossa opera sarebbe stata migliore, s'egli avesse seguitati i consigli del dotto cronologista P. Pagi. Malgrado però tali difetti, viene ricercata a motivo degli antichi diplomi, de'quali è seminata. Ved. GAUFRIDI.

BOUCHEL, Ved. BOCHEL. I. BOUCHER, ( Gio. vanni ) Parigino, nacque circa l'anno 1550. Fu successivamente rettore dell'università di Parigi, priore della Sorbona, dottore e curato di S. Benedetto. Era un uomo di talento ed abilità, ma ostinato e sedizioso all'eccesso; ed egli, che per carattere ecclesiastico avrebbe dovuto predicar la pace, fu una delle fatali trombe della discordia al tempo della Lega. Nella sua camera appunto tennesi nel 1585 la prim' assemblea di tale associazione. Due anni appresso egli fece suonar la campana a martello nella sua chiesa, ed incitò le sue pecore contro il loro sovrano. Contro costui declamò dal pulpito, nè maggior riguardo gli usò scrivendo nel suo gabinetto. Il di lui trattato, De justa Henrici 111 abdicatione 1589 in 8°, è pieno di atroci

imposture. Spinge la calunnia sino a dire " che l'odio di " Enrico III contro il cardi-" nal Luigi di Guisa, era " derivato dalle ripulse, che " aveane sofferte in sua gio-" ventù ". Si fece egli distinguere tra tutt'i predicatori, che lodarono l'uccisore di questo principe. Continuò ad esalare la sua bile contro il di lui successore Enrico IV, trattando il migliore de' re francesi, come il peggiore degli uomini. I suoi sermoni, recitati contro questo monarca in Méri, sono intitolati, Sermoni intorno la simulata conversione, e nullità della pretesa assoluzione di Enrico di Borbone, principe di Bearn, de' quali la prima edizione, Parigi 1593 in 4°, è rarissima, perchè vennero publicamente abbruciati quanti esemplari se ne poterono avere, e però vien anche stimata l'altra edizione senza data di luogo, 1594 in 8°. Quando Enrico IV s' impadronì di Parigi, Boucher se ne fuggì lo stesso giorno, e si ritirò nelle Fiandre, ove morì canonico e decano di Tournai nel 1644. Egli si sentì portato dall' affetto verso la patria, allorchè ne fu lontano. In progresso di tempo avendo ottenuto un passaporto per ritornare in Francia, fu in-

ł

nseguito dal procurator generale, che lo fece carcerare.. Ma il re non' volle, che gli si formasse alcun processo, e malgrado tuttociò che gli si potè dire, ordinò, che venisse rimesso in libertà., Non " vi sarebbero foreste bastan-.. ti nel mio regno (diss'egli) ,, per alzar patiboli , se fa-, cesse mestieri appiccar tut-,, ti que', che hanno scritto. " contro di me : sarei mise-, rabile, se dovessi far pu-, nire tutti quelli, che lo ,, han meritato in queste ul-", time guerre". Ciò non ostante, quando gli si fecero leggere le calunnie contro la fu regina sua madre, strinse le spalle, e disse:, Oh che " scelerato! egli è venuto in " Francia sotto la fede di un " passaporto, onde non voglio, ", che gli si faccia male. E .; poi non sapete voi, che vi " ho detto, che il furore della " lega era una rabbia da Dio " mandata, per punirci de' " nostri peccati ? Voglio ob-, bliar tutto, voglio tutto ,, perdonare, e non aver più " contro d'essi verun risen-" timento per ciò, che mi , hanno fatto, nella stessa 32 guisa che non se n' ha contro ; uit furioso, che percuote, o ... contro un insensato, che tutto nudo passeggi in pa-, blico , . ( CAYET Cronologia novennaria). Narrasi, che Boucher si pentisse de'suoi eccessi sul finire di sua vita. Si ha pure di lui, sotto nome però di Francesco Costantino di Verona, l'Apologia di Giovanni Chatel Parigino, giustiziato il 29 dicembre 1594, stampata nel 1595 e 1020 in in 8°, oltre alcune altre operette tutte cattive.

II. BOUCHER D'ARGIS. (Antonio-Gasparo) nato a Parigi nel 1708, fu ricevuto avvocato nel 1727, e consigliere nel consiglio supremo di Dombes nel 1753. Ha arricchite di *Note* tutte le opere di giureprudenza, delle quali è stato editore. Ha dato: I. Un Trattato de' lucri nuz**iali .** Lione 1738 in 4°. II. Trattato dell'incanto de' mabili, 1741 in 12. III. Regole per formare un avvocato, 1753 in 12. Egli fu, che compose gli Articoli legali per l'Enciclopedia, cominciando dal terzo volume . Ved.FLEURY n. II.

III.BOUCHER, (Francesco) primario pittore del re di Francia, e direttore dell'accademia di pittura, nacque in Parigi nel 1704. Allievo dell'illustre le Moine, riportò di 19 anni il primo premio dell'accademia. Dopo avere studiato a Roma su i grandì modelli, ritornò a Parigi, e fu chiamato dal publico il

Pit-

Pittere delle Grazie. Egli fu l'Albani della Francia. Ebbe. come costui, la facilità nel travagliare, la correzione e la leggerezza del tocco spiritoso e fino, una composizione brillante e ricca, arie di testa d'un gusto e d'un'espressione senza pari. Negli ultimi tempi di sua vita i colori inclinavano troppo alla porpora, e le carnagioni comparivano come se provate avessero il lume riflesso da una rossa cortina. Dopo la morte del celebre Carlo Vanloo, ottenne il posto di primario pittore; ma cagionevole già da lungo tempo, e tormentato da un' asma pericolosa, morì nel 1770 di non più che 64 anni. I suoi quadri sono in sì gran numero, che troppo lungo sarebbe il darne la lista. Amico del piacere, nato gioviale, sincero e franco fu sempre di amabile compagnia. Non conobbe nè invidia, nè avarizia; incoraggiva i giovani artefici, e cedeva di buon grado a' suoi amici quelle opere, che essi mostravano di desiderare. Richiesto da un curioso, di ritoccare un quadro d'uno de' più grandi pittori. d' Italia, ricusò modestamente di farlo, dicendo: Tali opere sono per me vasi sacri. Quando trattavasi d'istruire un allievo. amava meglio di ciò fare coll' esempio, che coll' ischierareli avanti una gran quantità di regale. Non so consigliare, diceva egli , che col pennello alla mano; ed allora pigliando il quadro sottoposto alla sua disamina, lo correggeva con quattro pennellate, e vi aggiugneva alcuna di quelle vaghezze, ch'eran tutte sue proprie. L' Albani scelse una compagna, che potè continuamente risovvenirgli l'idea delle Grazie; Boucher ebbe la stessa sorte, e ne fete il medesimo uso per la sua arte.

BOUCHERAT, (Luigi) nato in Parigi il 1616 da Giovanni Bucherat, che morì. decano nella camera de' conti il 1671 in età di 94 anni. Dopo essere stato consigliere nel parlamento, ed intendente di diverse provincie, divenne cancelliere di Francia, e guarda-sigilli nel 1685, cariche, nelle quali succedette a Michele Tellier. Morì colmo di onori nel 1699. La sua divisa era un Gallo sotto un sole, allusiva a quella di Lui-Ri XIV, ed eranvi le parole, SOL REPERIT VIGILEM. Era stato nel numero de' maestridelle-suppliche, i quali il re avea chiamati nel consiglio composto per la riforma della giustizia : consiglio , dal quale emanarono quelle costituzioni, ch' erano il fondamento più solido del governo francese. Si distinse in tutti gl' impieghi, che occupò colla integrità e colla vigilanza. La sua famiglia era originaria di Troyes. Sebbene maritato due volte, non lasciò posterità maschile.

I. BOUCHET, ( Giovanni ) procuratore di Poitiers sua patria, nato nel 1476, mórto il 1550, si diede 2 conoscere pe' suoi Annali di Aquitania, Poitiers 1644 in f., ove trovansi molte cose curiose, narrate in uno stile naturale. Vi sono di lui alcuni componimenti di Poesie Morali, de' quali il più singolare è quello intitolato, Il Rosario de' Principi, tra i di lui opuscoli 1525 in 4°. E' formato di cinque decine di rondò : ovvero ritornelli, e d'una ballata alla fine di ciascuna decina. L'autore ivi fa considerare le virtù , di cui i principi devono essere ornati. ed i difetti, che deggiono evitare a differenza del Macchiavelli, che li dipingevaquali erano. Cotal Rosario è dedicato a Carlo de la Tremoille. I primi 19 versi cominciano con una delle lettecomponenti il nome di questo signore. Si hanno ancora di lui, Le volpi, che traversano le vie pericolose, Parigi in f. senza data . I Trionfi della nobile ed amorosa Dama, 1537 in 8°. Ne' Suoi Annali d' Aquitania vi ha impiegata non poca fatica, e molta esattezza; ma per conto dello stile difficilmente può reggersi ad una lunga lettura de' medesimi . Boucher ebbe otto figliuoli, alcuni de' quali furono situati mercè le raccomandazioni di Francesco 1, potentî e di varie persone della corte: prova, che ivi il merito del padre era conosciuto. Ved. I TREMOILLE .

sciuto. Ved. 1 TREMOILLE.
II. BOUCHET, (Enrico di) consigliere nel parlamento di Parigi, lasciò la sua libreria ai canonici regolari di S. Vittore con una rendita considerabile pel di lei mantenimento, a condizione che fosse aperta ad uso publico, il che è stato eseguito. Morì nel 1634 in riputazione di magistrato giusto ed illuminato.

III. BOUCHET, (Guglielmo) signore di Brocourt,
fu creato giudice-console a
Poitiers nel 1584, il che gli
diede occasione di dedicare ai
mercanti di questa città il suo
primo tomo delle Serate, discorsi pieni di oscenità, di
buffonerie e di triviali arguzie, che suppone tenuti da
vari personaggi, che passavan la sera in compagnia.

Que-

Questa è un' immagine assai naturale delle conversazioni del suo tempo; e vari autori hanno preso de' materiali da questa raccolta, senza farne menzione veruna. Vi si trova molta erudizione; ma per la maggior parte i fatti, tratti dagli antichi autori, vi sono storpiati e riferiti con massima infedeltà, nè meglio dei soggetti d'istoria vi sono trattate le quistioni di fisica. Quando comparve al publico il 3º tomo delle sue Serate nel 1607, egli era già morto . Sono poscia state ristampate a Parigi nel 1608 vol. 3 in 12.

BOUCHEUL, (Giovan-Giuseppe) avvocato in Dorat nella bassa Marca, morto verso il 1720, è autore d'un buon Comentario sopra le Leggi Municipali del Poitu, 1727 vol. 2 in f., e di un Trattato dei patti successori

in 4°.

BOUCICAUT, (GIO-VANNI LE MEINGRE, de) maresciallo di Francia, (figlio d'un maresciallo di Francia dello stesso nome, morto a Dijon il 15 marzo 1367) era conte di Beaufort, e Visconte di Turenna, mercè il suo matrimonio con Antonia unica figlia ed erede di Raimondo di Beaufort visconte di Turenna. Abbracciò il par-

tito delle armi in età di dieci anni. Combattè a fianco di Carlo vi, di cui era paggio d'onore, alla battaglia di Rosbec nel 1382; e la vigilia di tal giornata questo monarca avealo già dichiarato cavaliere . Avendo voluto Genovesi sottrarsi alla tirannia di Gio: Galeazzo Vifconti signore di Milano, il re Carlo vi, il di cui soccorso implorarono, spedì loro per governarli Boucicaut . Questo generale punì i sediziosi, fece troncar la testa a Boccanegra. uno de' loro capi, ristabilì ordine, e provide alla sicurezza della città, costruendo due castelli, che comunicavano insieme. La severità del governo cagionò nuove turbolenze. Essendosi posto alla testa della republica il marchese di Monferrato, fu obbligato Boucicaut a ripassare in Francia, e colla sua ritirata perde Genova. Si segnalò in seguito contro i Turchi, i Veneziani e gl'Inglesi. Fu fatto prigioniere alla battaglia d'Azincourt l'anno 1415, e condotto in Inghilterra, ove morì nel 1421. Amò i poeti, e coltivò la poesia, ed era altresì civilissimo verso le dame Mentr' era comandante in Genova, venne salutato da due femmine, alle quali rendè pulitezza per pulitezza. SaSapete voi bene, dissegli un signore ch'era in di lui compagnia, che voi avere salutato due meretrici? Che importa? disse il vecchio guerriero, amo meglio aver fatto riverenza a dieci femmine di mala vita, che di aver mancato di salutare una donna dabbene. Il suo corpo venne portato a Tours, e sepolto nella cappella di sua famiglia. Nel suo Epitaffio gli vien dato il titolo di Gran-contestabile dell'imperatore e dell'impero di Costantinopoli. Giovanni BOU-CICAUT suo padre, già accenmato, aveva un' anima da eroe, ed i sentimenti da onest'uomo. Pressandolo un suo amico, perchè, travagliando per la gloria, non obbliasse la fortuna almeno de' suoi figli, risposegli: Io nulla ko venduto dell' eredità de' miei genitori . Questa basterà a' miei figli, se saranno virtuosi; e sarebbe troppo considerevole, se tali non fossero.

BOUDEWINS, (Michele) dottore in medicina, nativo di Anversa, si acquistò molta riputazione nella sua patria. Fu medico pensionario della città e dell' ospitale, presidente del collegio de' medici, e lettore di chirurgia e di anatomia. E' autore d'un' opera egualmente utile ai teologi, ai confessori ed ai me-

dici. Ivi tratta con molta aggiustatezza de' casi di medicina, che hanno relazione colla morale e la coscienza. Eccone il titolo: Ventilabrum Medico-Theologicum, Anversa 1666 in 4°. Boudewins compì i suoi giorni in questa città il 1681.

BOUDIER, ( Renato ) nacque a Trelly presso di Coutances, ov'è situata terra della Jousseliniere, di cui ei portava il sopramome. Ivi visse da filosofo voluttuoso, e non volle giammai maritarsi, per una conseguenza della sua inclinazione alla libertà o piuttosto al libertinaggio. Morì a Mantes sulla-Senna il povembre 1723 in età di circa novant'anni. Fu uno di que' talenti primaticci, che non attengon poi un successo uguale alle concepite speranze. Di soli 15 anni sapeva il latino, il greco, lo spagnuolo, e faceva versi francesi assai graziosi per queil' età, come si vede da alcuni, che trovansi in diverse Raccolte. Acquistò poscia tratto tratto delle cognizioni superficiali in ogni genere. Suonava il liuto, disegnava, dipingeva, coltivava la storia, la grammatica, la geografia, e scriveva in materia di medaglie. Si ha del suo un' Istoria Romana; un Trattato circa le medaglie; un Compendia dio della storia di Francia, &c. La sola storia Romana è stata publicata colle stampe. Si scrisse egli stesso un epitaffio in mediocri versi francesi, nel quale dà testimonianza del suo Epicureismo. Eccolo tradotto:

Io fui un povero Normanno, Che vantai legnaggio antico; De' miei dì non presi affanno,

Vissi pago in ozio amico. Sol mia gioja i libri fero; Fui più ferio, che severo, Men francese, che antiquario,

Fui romano, e greco, e sto-

rico ,

Fui poeta ancor sovente,
Fui... ma infine or non son
niente.

BOUDON, (Enrico-Maria ) grand arcidiacono d'Eureux, nacque nel 1624 alla Fere, e morì nel 1702. Si fece credito mercè molte opete di pietà, o sia ascetiche. Le principali sono: I. Die presente da per tusto in 24. II. Della profanazione, e del rispetto, che deve aversi alle chiese in 24. III. La santità dello stato ecclestastico in 12. IV. La divozione alla SS. Trinità in 24. V. La gloria di Dio nelle anime del purgatorio in 24. VI. Dio solo, ovvero la santa schiavitù della .madre di Dio, in 12. VII. Il cristiano conosciuto, o sia Idea della grandezza del cristiano in 12. M. Collet ha publicata la di lui Vita nel 1754 in 2 vol. in 12. Questo autore gli fa fare molti miracoli, de' quali alcuni provano la santità di Boudon, ed altri la credulità del suo storico. Boudon ebbe una virtù, che non si smentì giammai; questo è ciò che v'ebbe di più meraviglioso nella sua vita.

BOUDOT, (Giovanni) celebre librajo, e dotto stampatore, nato a Parigi nel 1685, morì nella stessa città nel 1754. Diè a conoscere la sua abilità mediante il suo piccolo Dizionario Latino in 8°, il più usitato ne'collegi. Quest' opera era cavata da un gran Dizionario in 14 vol. in 4°, di cui egli era autore. Le cognizioni bibliografiche. di cui Boudot era fornito a dovizia, il fecero essere molto caro agli eruditi, che applicavansi a questa utile parte della letteratura. Egli ha eccellente materiali lasciato per una scelta biblioteca.

BOVERICH, celebre orologiaro d' Inghilterra nell' ultimo secolo, si distinse per vari capi d'opera di meccanica. Fece una sedia d' avorio a quattro ruote, con tutte le sue appartenenze, su la quale

era assiso un uomo; ed ella era così piccola e leggiera, che una mosca agevolmente tiravala. La sedia e la mosca tutt'insieme non pesavano più di un grano. Il medesimo artista costruì un tavolino da quadriglio col suo tiratojo. una tavola da mangiare, una credenza, uno specchio, 12 sedie d'appoggio, sei piatti, una dozzina di coltelli, alrettanti cucchiaj e forchette. due saliere, con un cavaliere, una dama ed un lacchè, ed il tutto era fatto sì estremamente in piccolo, che capiva in un nocciuolo di ciregia ... Ved. Il Microscopio a portata di tutti di Baker, rispettabile erudito, che riferisce tali fatti. asserendo d'averli veduti coeli occhi propri.

BOVERIO, (Zaccaria) cappuccino, definitor generale del suo ordine, nato a Saluzzo, e morto in Genova nel 1638 in età di 70 anni. è autore di alcune opere di controversia, nelle quali mostra più zelo, che sagacità. Ma soprattutto è noto per la Storia de' Cappuccini in latino 1632 e 1639 vol. 2 in f.', tradotta in francese dal P. Antonio Caluze, 1675 in f. Ve ne ha un 3º volume, 2ggiunto dal P. Marcellino da Pisa, 1676 in f. Questa storia è un tessuto di puerili

racconti e di prodigi ridicoli. ( Ved. OCHIN ). Il credulo autore adotta tutte le favole spacciate prima di lui intorno al suo ordine; ed è fargli una grazia, il non credere, che ne abbia inventate molte egli stesso. Nulladimeno il P. Antonio-Maria Galizio trovò, ch'ei non era tuttavia stato molto assurdo, e fece la sua apologia sotto il titolo di Dilucidatio, Anversa 1663 in 4°. Di Boverio pure si hanno: Demonstrationes x1 de vera habitus forma a seraphico patre Francisco instituta, Co-1655. Ivi egli vuol provare, che l'abito de'Cappuccini è quello di S. Francesco. Il P. Carlo di Acemberg cavò dalla storia, o sieno annali del Boverio i suoi Flores seraphici , ovveto Icones , vite, O gesta illustr. Capuccinorum, Colonia 1642 in L fig.

BOUETTE DI BLEMUR, (Giacomina) nata nel 1618 di nobile famiglia, prese l'abito di Benedettina in età di soli undici anni nell'abbazia della SS. Trinità di Caen. Avendo disegnato la duchessa di Mecklemburgo di fare a Chatillon uno stabilimento di Benedettine del s. Sacramento, dimandò la M. Bonette. Questa santa religiosa, di priora che era alla Trinità,

si ridusse ad esser novizia a Chatilion. Era allora in età di 60 anni; e per quante abbazie poi le venissero offerte, non si potè mai indurre a lasciar il suo nuovo soggiorno, ove morì santamente a 24 febraro del 1606 di 78 anni. Ha lasciati: I. L'anno Benedettino, 7 vol. in 4°. II. Elogi di varj personaggi illustri in pietà deeli ultimi secoli, vol. 2 in 4º. III. Vite de' Santi, vol. z in f. Vi s' incontratto alcune favole perdonabili ad una donna, e ad una religiosa; ma per altro queste opere sono scritte con più purezza ed eleganza di quello, che si avrebbe dovuto aspettare da una vergine, che avea passata tutta la vita sua negli esercizi di pietà.

I. BOUFLERS, (Luigi di) d'una delle più nobili ed antiche famiglie di Picardia, nacque nel 1534. Fu soprannominato il Robusto, perchè uguagliò la forza di Milone Crotoniate. Rompeva colle dita un ferro da cavallo. Un uomo, per forte che fosse, non poteva rimoverlo d'un solo passo, quantunque reggesse unicamente sopra un piede. Si alzava su le braccia un cavallo e lo portava per molta distanza. Ma il più maraviglioso in questo Ercole mederno si è, che ave-

va una destrezza non inferiore alla forza. I più vigorosi e più agili lottatori di Bretagna venivan da esso atterrati. Quando andava alla caccia di volatili, sebbene cogli stivali alla gambe, sorpassava d'un legger salto i più larghi ruscelli. Uccideva con una sassata i quadrupedi in corso e gli augelli in volo. Ordinariamente armato di tutto punto saltava a cavallo senza porre il piede nella staffa. In una corsa di duecento passi avanzava innanzi ad un cavallo di Spagna. Queste cose sarebbero incredibili, se non venissero attestate da Loisel nelle sue Memorie del Beauvese, e da la Morliege nelle sue Case illustri. Speravasi molto da questo Milone Francese, quando stò ucciso all'assedio di Pontsul-yone, ove serviva in qualità di alfiere della compagnia del duca d' Anguien . Egli non erasi mai maritato.

II. BOUFLERS, (Luigi Francesco duca di) pari e maresciallo di Francia, della stessa famiglia che il precedente, nacque nel 10 gennajo 1644. Sviluppatesi di buon' ora le sue disposizioni per l'arte della guerra, fu scelto nel 1669 per essere colonnello d'un reggimento di Dragoni. Alla testa di questo

corpo fecesi distinguere sotto il maresciallo di Crequi, e sotto il Turenna. Ricevette pericolosa ferita una Voerden, battaglia di un' altra n'ebbe pure battaglia d' Enshein, nella quale, per consessione dello stesso Turenna, contribuì molto alla vittoria. Dopo molte belle azioni, s'immortalò mercè la valorosa difesa di Lilla nel 1708. ( Ved. v BOIS ).Ne sostenne per quattro mesi continui il vigoroso ed ostinato assedio, nel quale seguì grande spargimento di sangue, talchè si vuole da alcuni, che de' francesi assediati morissero 8000 uomini, e de'collegati assedianti ne perissero presso a trenta mila. Soleva egli dire ai suoi ufficiali: Signori io mi fido a voi : ma io rispondo di me stesso. Finalmente il principe Eugenio spinse tant'oltre i vigorosi suoi sforzi, che il Bouflers, ridotto già ad estrema scarsezza e di gen- te e di polvere senza speranza di soccorso, dovè arrendersi. Non solamente il principe Eugenio accordogli onoreyolissime capitolazioni a contemplazione di sì bella difesa; ma avendolo voluto seco a cena la stessa sera, dissegli: sono assai glorioso per aver presa Lilla; ma amerei ancor meglio di averla difesa come

voi. Di fatti il re di Francia ricompensollo, come se avesse guadagnata una battaglia. Venne dichiarato pari di Francia, gli furono conferite le grandi rendite di primo gentiluomo, e gli fu concessa la sopravvivenza del governo di Fiandra pel suo figlio primogenito. Quando andò al parlamento per esservi ricevuto, disse, volgendosi ad una corona d'uffiziali, che avevano difesa Lilla assieme con lui: Avoi altri son debitore di tutte le grazie, onde vengo ricolmato; ed a voi le rimando: io non ho altro da gloriarmi, che d'esser stato alla testa di tanta brava gente. In tempo dell'assedio, un partigiano avendogli fatto intendere, che potrebbe facilmente uccidere il principe Eugenio ... Avrai afficurato la tua fortuna, (risposegli Bouflers) se lo prendi prigioniero; ma sarai punito colla maggior severità, se osi attentare alla sua vita; e se sospettassi, che ne avessi avuto il pensiere, ti farei rinchiudere per tutto il resto de' tuoi giorni. Questa generosità, che formava il di lui carattere, fece sì, che sebbene anziano, chiedesse di andar a servire sotto gli ordini del maresciallo di Villars; e così facesse in realtà sì di buon grado, e con tanta buoma manierate che eccitò l'uni-

niversale ammirazione. Alla battaglia di Malplaquet nel 1709, costretto a cedere alla superiorità de' nemici, tece una ritirata con sì buon ordine senza punto scomporsi. e neppure affrettar il passo, che gli avversari non osarono d'inseguirlo se non per pochi passi, e gli riuscì potre tutta l'armata in salvo, senza perdere nè un cannone, nè un prigioniero. Il maresciallo di Bouflers univa all' attività di generale, le virtù di un buon cittadino, che serva il suo signore, come gli antichi Romani servivano la loro repubblica, per nulla contando la vita, ove si trattava della salvezza della sua patria · Avendogli ordinato il re di recarsi a soccorer Lilla, ed avendo lasciata al di lui arbitrio la scelta de' suoi tenenti, partì sul momento. senza dar sesto a' propri affari, nè dir addio alla sua famiglia, ed elesse per suoi uffiziali uno caduto in disgrazia, ed un prigioniere della Bastiglia. Uguale al suo apel proprio paese e more pel proprio principe era la sua magnificenza. Quando Luigi xxv formò il campo di Compiegne, acciocché servisse di lezione al suo nipote, il duca di *Borgogna*, e di spettacolo a tutta la corte, Tom.IV.

Bouffers vi si mantenne con tale splendidezza, che il re disse a Liuri suo maggiordomo: Non occorre, che il duca di Borgogna tenga tavola, poiche non sapremmo regolarci meglio del maresciallo; e quando il duca di Borgogna recherassi campo, anderà a pranzo con lui. Questo buon patriotto e bravo generale morì a Fontainebleau nel 1711 in età di 68 anni. In esso (scriveva Mad. di Maintenon ) il cuore è stato l'ultimo a morire. Leggesi nella continuazione della storia d'Inghilterra di Rapin di Thorras un tratto troppo onorevole alla memoria di questo grand' uomo, perchè non abbia da tralasciarsi. Avendo il re Guglielmo nel 1695 preso Namur, arresto Bouflers prigioniero, contro la fede delle capitolazioni, ch'eransi accordate. Sorpreso per così ingiusto precedere il maresciallo, che avevasi acquistata tanta gloria nella difesa della piazza, dimandò qual fosse la cagione di questa perfidia. Gli si rispose, ch'era trattato in tal guisa per rappresaglia delle guarnigioni di Dixmude e di Deinse, che i Francesi avevano ritenute malgrado le capitolazioni. Se la cosa è così, ( disse Bouflers ) si deve arrestar la mia guarnigione e non me. - Eh Signore (gli X . . .

venne risposto ) si fa più stima di voi, che di dieci mila uomini.

III. BOUFLERS, (Giuseppe Maria duca di ) figlio del precedente, ed erede del valore e delle virtù del genitore, servì in guerra con distinzione, e venue spedito a Genova nel 1747, decorato della dignità di maresciallo di Francia . Questa città era bloccata dagli Austriaci, mancava d'ogni sorta di provvigioni ed anche di polvere, e regnava la discordia nel senato. Bouflers provvide a tutto, ristabilì il buon ordine e la pace, ed incoraggi si bene i Genovesi, che costrinse i loro nemici a levare il blocco. Ma non godè lungo tempo della sua gloria; morì di vajolo nel giorno stesso, in cui ritiraronsi gli Austriaci. Fu egualmente compianto da' Genovesi, da' Francesi e d'agli Spagnuoli; tanto più che venne rapito nel fiore dell'età, onde rimasero troncate repentinamente le più belle speranze, ch' eransi concepite sulle tante prove di sagacità, di valore e di bontà, che già aveva date. Un anonimo gli fece il seguente epitaffio.

Sul fior degli anni, e di più palme cinto Piange un popoldieroi Bouflers estinto,

Che lor lascio, morendo,

alto retaggio: La libertade e le virtù di un saggio.

In considerazione de' servigi di suo padre, eragli succeduto nel governo delle Fiandre, fanciullo di cinque anni non

anche compiti.

BOUGAINVILLE (Gio. Pietro di ), nato a Parigi, venne allevato con molta cura. Mercè i suoi talenti, perfezionati dall'educazione, di buon' ora rendè celebre il suo nome', e giunse ad ottenere que'posti, che sogliono formare la maggior lusinga de' letterati di Parigi . Divenne pensionario e segretario della R. accademia delle iscrizioni, membro dell'accademia francese e di alcune altre straniere società, regio censore, custode della sala delle antichità del Louvre ed uno de' segretari ordinari del duca d'Orleans. La continua fatica produsse alterazione alla di lui salute, ed essendo invecchiato prima del tempo, morì nel castello di Loches nel 22 giugno 1763 l'anno 41 di sua età. Le buone qualità del suo animo gli acquistarono efficaci protettori e teneri amici. Non meno ne' suoi scritti, che ne' suoi costumi, tutto fu lodevole, e niente manifestava in lui la brama d'essere lodato. Dotato di talenti atti a farlo celebre, aspirava soprattutto all' onore d'esser utile. Nulladimeno l'ambizione letteraria. che non è la più debole delle ambizioni, non lo trovò insensibile. (Vegeasene un tratto nell'articolo LE BEAU n. 11. ). Ansioso d'essere altresì dell'accademia francese, pressò vivamente Duclos, chi erane il segretario. Fecegli intendere, ch' essendo attaccato da una malattia, che minacciavalo, ben presto lascerebbe vacante il posto. Il segretario uomo dabbene, ma d'un carattere aspro, ebbe la crudeltà di rispondergli, che non apparteneva all'accademia francese il dar l'estrema-unzione. Si consolo Bougainville di questo rifiuto da buon filosofo. L'arte detestabile della satira, dell'intrigo, della contesa ( oggi sì comune tra i letterati) gli era ignota. Ci ha lasciato: I. Una Traduzione dell'Anti-Lucrezio del card. di Polignac 2 vol. in 8°, ed in un vol. in 12, preceduta da un discorso preliminare pieno d'ingegno e di raziocinio. Cotal versione spira da per tutto l'eleganza e la forza; ma l'autore non ha compresa abbastanza l'obbligazione, che aveva, di non permettere alla sua prosa alcuna parola, veruna frase, verun periodo, she non potesse esser ammes-

so in buona poesia. II. Paralello della spedizione di Thamas Koulikan nelle Indie con quella di Alessandro, pieno di sapere, d'idee, di fantasia, di eloquenza, ma talvolta un

poco ampolloso.

BOUGEANT ( Guglielmo-Giacinto), nato a Quimper a 4 novembre nel 1690, gesuita nel 1706, morì à Parigi il 7 gennaro nel 1743 di anni 53. Dopo aver professato le belle-lettere a Caen e a Nevers, passò nel collegio di Luigi il Grande a Parigi, e non ne uscì, che in contingenza del suo breve esilio a la Fleche, originato dal suo Trattenimento filosofico intorno il linguaggio delle Bestie.Questo libro, in cui sostiene, che i bruti sono animati da' demoni, dedicato ad una femmina, è pieno di grazie, di facezie ed anche di vezzosi complimenti. Se prestasi fede ad un autore giansenista, il gesuita aveva studiato la lingua della galanteria non men che quella delle bestie. Niuno più perfettamente di lui conosceva la carra, i costumi e 'l linguaggio del paese di Romanzia, di cui publicò il *Viaggio* sotto il nome di Fansérédin. Conosceva molto altresì quello della buona compagnia e dell'amicizia, e fu ricercato non meno per la giovialità del suo carattere, che Х

per le sue cognizioni. Le fatiche ed i disgusti, ch'ebbe a soffrire, gli affrettarono la morte. Si hanno di lui mol te opere, che hanno renduta illustre la sua memoria: I. Istoria delle guerre e delle negoziazioni, che precederono il trattato di Westfalia sotto i ministeri di Richelieu e di Mazarini, 2 vol. in 12. Quest' opera piena di fatti curiosi è scritta con eleganza e con nobiltà. Sembra, che l'autore fosse nato con talenti atti alla politica, con discernimento, penetrazione e gusto II. Storia del Trattato di Westfalia 4 vol. in 12. Entrambe queste opere concernenti il Trattato di Westfalia, furono poscia ristampate unitamente, Parigi 1744 tom. 3 in 4° e 1751 vol. 6 in 12, e sono anche state tradotte in tedesco, Halla 1758 e 60 vol. 4 in 8°. La saviezza delle riflessioni, le curiose ed interessanti ricerche, lo sviluppo de'caratteri e delle furberie de' maneggianti, l'eleganza dello stile, puro senz' affettazione, e piacevole senz'antitesi, gli hanno fatto dare un posto distinto tra i migliori storici francesi III. Espolizione della dottrina cristiana per interrogazioni e risposte, divisa in tre catechismi, l'istorico, il dogmatico, ed il pratico in 4°, e vol. 4

in 12: opera degna del suo autore per lo stile, e che, malgrado la chiarezza e la precisione di molti articoli bene sviluppati, vien letta meno, che il catechismo di Montpellier, e l'esposizione di Mesanguy. Se n'è publicata una traduzione in tedesco nel 1780. IV. Trattenimento filosofico intorno il linguaggio delle bestie t vol. in 12, di cui abbiam già parlato di sopra. Questo è uno stravizzo di fantasia, che gli produsse non poche amarezze: ed intorno a cui l'aumre si ritrattò in una lettera all'ab. Savalette . V. - Raccolta di osservazioni fische, cavate da' migliori scrittori, 4 vol. in 12: alcuni le attribuiscono al P. Grazelier prete dell'Oratorio. VI. Tre commedie in prosa; la donna dottoressa, ovvero la teologia in conocchia; il santo snidato; i Quakeri francesi, ovveto i nuovi tremanti. In alcune scene vi è del sale; ma si soffre ben molta noja nelle altre. Contribuirono in parte queste commedie ad animare contro di lui i giansenisti, che non trascurarono di abbracciar la prima occasione di vendicarsi de' suoi motteggi, onde alcuni d'essi erano rimasti piccati al vivo. Ved. III. BRUN e BURETTE .

BOUGEREL, (Giuseppe)

pre-

prete dell' oratorio d' Aix, morto a Parigi a 19 marzo nel 1753, di 73 anni si è dato a conoscere mercè la vita del Gassendi, da lui publicata 1737 in 12: essa è curiosa, ma troppo prolissa. Vi sono ancora varie sue Memorie per servire alla storia degli uomini illustri di Provenza, ove scorgesi un' erudizione affettata, ed uno stile basso e triviale. Di tale opera, che doveva formare 4 vol. in 4°, non ne ha publicato che un volume in 12.

BOUGOUING, (Simone)
poeta francese, e cameriere
di Luigi x11 è autore della
moralità dell' uomo giusto, e
dell' uomo peccatore, Parigi
1508 in 4°. La Spinetta del
giovane principe, Parigi 1508

e isia in f.

BOUGUER ( Pietro ), nacque in Croisic a 10 febbrajo 1698 da un R. professore d'idrografia, che perfezionò le nascenti disposizioni per le più alte scienze. L' accademia delle scienze di nel 1717 la Parigi coronò sua Memoria sull'alberatura de' vascelli, e lo associò nel 1721. Fu eletto nel 1736 insieme con M. Godin e de la Condamine per andare al Perù a motivo di determinare la figura della terra: viaggio, che acquistò nuovi lumi alle scienze, alle arti ed alla

navigazione. Bouguer fu a parte delle fatiche e della gloria de'suoi compagni. Travagliò per tre anni al Giornale deeli eruditi . Ha lasciate molte opere, che per la loro profondità, esattezza ed utilità, hanno meritato d'esser ricercate da tutti i geometri. Tra le Memorie dell'accademia delle Scienze all' anno 1744 trovasi la Relazione del suo viaggio al Perù, nella quale spicca più esattezza, che eleganza. Bouquer travagliava molto, ma con istento; quindi le sue opere gli erano sì care, che la loro riputazione veniva quasi a formare la sua esistenza. Questa estrema sensibilità del suoamor proprio gli cagionò una quantità di mali, che il fecero soccombere in età di 62 anno il 15 agosto del 1758. Avendo esso accademico passata una parte della vita in provincia, avea contratta nella solitudine un'inflessibilità, una rozzezza di carattere, che la società non potè addolcire. La poca conoscenza, ch'egli aveva degli uomini, rendevalo quieto e diffidente. Sentivasi spinto a riguardare que', che occupavansi agli stessi oggetti, a cui egli attendeva, come tanti nimici, che volessero rapirgli una parte della sua gloria. Le dispute, ch' ebbe

BOU

M. de La Condamine amareggiarono non poco la sua vita, tanto più che quest' ingegnoso accademico seppe guadagnarsi in preferenza l'approvazione del publico. Molte opere abbiamo di Bouguer: le principali sono. I. La Costruzione della nave , 1746 in 4°. II. La Figura della terra, 1749 in 4°. III. Trattato di ottica, 1760 in 4º. IV. Il maneggio, (o sia manovra ) de' vascelli, 1757 in 4°. V. Trattato della navigazione, 1753 in 4º, dato in seguito da M. de la Caille, 1761 in 8°, e stimato non meno de' precedenti. Nelle due ultime opere vi sono delle vedute affatto nuove.

\* BOUHIER, (Giovanni ) presidente di beretta nel parlamento di Dijon, era nato in questa città nel 16 mar-20 1673. Sin dai teneri suoi anni manifestò i suoi talenti per le letrere, le lingue e la giureprudenza. Fu ascritto all' accademia francese 1727, e finì di vivere nella stessa sua patria nel 17 mar-20 1746 di 73 anni tra le braccia del P.Oudin Gesuita suo amico. In sua gioventi si applicò questo presidente alla poesia, dapprima per divertire talvolta le occupazioni del suo stato, in seguito per avere un sollievo contro

i dolori della gotta Vari di lui scritti sono stati publicati, e tutti spirano ingegno ed erudizione: I. La Traduzione in versi del poema di Petronio intorno la guerra civile, e di alcuni pezzi di Ovidio e di Virgilio. Non matica una certa eleganza ne' suoi versi; ma sono talvolta negletti. Le note, colle quali ha arricchite le sue versioni, annunziano l' erudito il più profondo. II. La Traduzione delle Tusculane di Cicerone, fatta unitamente coll' ab. d'Olivet. I pezzi tradotti dal presidente non mancano di fedeltà ; ma vi si vorrebbe talvolta più precisione, più vivacità, più forza ed eleganza . III. Varie lettere intorno i Terapeuti, o sieno contemplativi, 1712 in 12. IV. Dissertazioni sopra Erodoto, con alcune memorie relative alla vita del presìdente Boubier, Dijon 1746 in 4°.V. Diverse Opere di Giureprudenza, &c. La sua Consuetudine e statuti di Borgogna, 1746 vol. z in f., è la più ricercata. Stimato è pure il suo Trattato circa la dissoluzione del matrimonio **per** motivo d'impotenza, 1756 in 8°. Eruditissima e molto pregiata è la prefazione, premessa all'edizione da esso fatta del Pervigilium Veneris, attribuito a Catullo, ove dimo-Str2. stra, che lo stile non è quale si usava all' età di Cesare, e molto meno è lo stile di Catullo; onde conghiettura, che sia stato composto circa

i tempi di Nerva.

\*BOUHOURS ( Domenico), nato a Parigi nel 1628. Gesuita all'età di 16 anni. dopo aver professate le belle lettere, fu incaricato dell' educazione de' due principini di Longueville, ed in seguito di quella del giovine marchese di Seignelai figlio del gran Colbert. Morì a Parigi nel 27 maggio 1702 di 75 anni d'una violenta malattia, che la rapì in pochi giorni.Si è scritto da alcuni (e cosa non si serive mai?), che su gli estremi, da grammatico, che vuol far il suo personaggio sino all'ultimo, disse agli astanti: Je vas, ou je vais mourir, l'un O' l'autre se dit ( io vo, o vado a morire, l'un e l'altro si dice). Ma bisogna porre questa inetta buffoneria nel numero delle frivolezze, che in ogni tempo si sono spacciate in proposito degli scrittori, che fanno qualche sensazione. Era questi un uom pulito ( dice l'ab. di Longuerue), alieno dal condannar alcuno, e che cercava di scusar tutti. La natura aveagli dipinto sul volto la placida dolcezza dell'animo. A-

veva un'aria d'onestà e di piacevolezza ed una divota fisonomia. Il suo carattere era affabile, uguale e sincero. Ecco quale ei mostravasi nella società ; ma il di lui amor proprio, irritato dalla critica, fece, che talvolta nelle di lui opere smentisse tali qualità. Le principali di lui produzioni sono:I. I Tratsenimenti di Aristo e di Eugenio 1671 in 12. Opera, che da principio ebbe molto corso, mentre si badò più alla varietà delle piacevoli cose, che vi si trovano, che non allo stile, il quale spira un' eleganza un poco affettata. Vi si scorge un bell'ingegno, ma che troppo si studia di comparir tale. La nazione tedesca restò molto piccata, per aver egli osato porre in quistione in tale libro, se un tedesco possa essere un bello spirito? (Ved. 1. CRAMMER). Certo è, che una tal quistione dovè comparire a prima vista una positiva ingiuria; ma se riflettasi, che allora i tedeschi non si occupavano, se non che in opere di fatica e penose, ne davan luogo a seminarsi tra essi i fiori del talento, non dovrà trovarsi strano, che lo scrittore gesuita, sulle tracce di quanto aveva detto anche il card. di Perron, abbia voluto far capire, che  $\mathbf{X}$ gli

gli Alemanni non pretendevano far pompa d'ingegno. Barbier d'Arcour publico in appresso una critica sparsa egualmente e di facezie e di riflessioni. Bisogna convenire coll'ingegnoso censore, che il gesuita era stato più sollecito delle parole che delle cose, ed anzi ch' egli era di queste molto meno capace . Taluno ha detto : che per iscriver bene, non mancava al P. Bouhours, che di saper pensare. Quì vi era dell'esagerazione (dice l'ab. Trublet), ma pure la cosa era detta con sale. II. Osservazioni e dubbj intorno la lingua francese, 3 vol. in 12. Ve ne sono alcune giuste ed altre puerili. Si è collocato l'autore nel Tempio del Gusto, dietro a'grand' uomini in atto di notare sopra il taccuino tutte le negligenze, che sfuggivano all' ingegno. III. La Maniera di ben pensare ne' componimenti, in 12. Vennero publicati contro questo libro i sentimenti di Clearco, molto inferiori a que' di Cleanto di Barbier d' Aucour. Questa critica non impedì, che l'opera non fosse stimata, come una delle migliori guide per dirigere i giovani nella letteratura . Egli esamina ordinariamente con equità gli scrittori antichi e moderni. A questo tribunale

vengon giudicati severamente i concetti del Tasso e di alcuni altri italiani. Lo stile vi è non meno elegante di quello de'Tramenimenti di Aristo, ma meno ricercato e più puro. Avrebbero dovuto qui notare i sig. compilatori francesi, che in quest'opera il Bouhours mostro precisamente, che per iscriver bene mancavagli il saper pensare, poichè volle criticare e sprezzare i migliori scrittori italiani. senza saper a fondo la nostra lingua, e senza conoscerne il brio, la forza, la naturalezza, l'espressione La ed il genio. \_ " cinanza di queste due lin-" gue sorelle ( dice il celebre marchese Maffei nella sua dotta risposta intorno la Merope alla lettera di M. Voltaire, che anch' egli senza sapere che appena superficialmente la nostra lingua, aveva la stessa tentazione del P. Bouhours),, fa ,, che con grand' inganno i " francesi credano di saperla ,, per ogni leggerissimo stu-" dio, che ne abbiano fatto,,. Il dotto Egidio Menagio e vari altri, che nel nostro linguaggio si preglavano di bencomporre, non caddero in tale sconcezza. Meritano d' esser lette le Considerazione del marchese Gio. Gioseffo Of/i, come pure le di lux Let

Lettere a mad. Dacier, Bologna 1703 e 1705 in 8°, e le Lettere di diversi Italia. ni in tale proposito, Bologna 1700 in 8° gr., per vedersi il torto di Bouhours nella Maniera di ben pensare O'c., la di cui versione italiana, fatta da Gian-Andrea Barotti, era già stata impressa in Ferrara senza data. IV.. Pensieri ingegnosi degli antichi e de' moderni in 12. Sono questi gli avanzi de' materiali, che aveva radunati per l'opera precedente. Il Gesuita ivi cita. sovente Boileau, che aveva un poco obbliato nella maniera di ben pensare . Aspettavasi de' ringraziamenti da questo satirico, il quale contentossi di dirgli: è vere, che m' avete posto nel vostro nuovo libro, ma in assai cattiva compagnia; e ciò perchè Boubours cita vari poeti Italiani e verseggiatori francesi che Boileau non aveva in molta stima, e perchè si avvede che non lodalo, se non per essere poi lodato anch' esso: giacche questa politica fin da quel tempo era nota nella letteratura egualmente, che nel mondo. V. Pensieri ingegnosi de' PP. della chiesa, in 12. L'autore intraprese quest' operetta per ismentire ciò, che dicevano i suoi avversarj. L'accusavano, che non leggesse se non Voiture, Sarrajin, Moliere, &c. che andasse girando i vicoli, e ricercando le dame per raccogliere i concetti, che loro uscivano di bocca, ed ornarne i suoi libri. Il poco incontro, ch'ebbero i Pensieri de' PP. della chiesa, contribuì a confermare queste idee in vece di distruggerle. Si giudicò, che l'autore non dovesse punto averli letti, giacché aveavi trovati sì pochi pensieri ingegnosi . VI. L'Istoria di Pietro d'Aubusson Gran-maestro di Rodi Parigi 1676 in 4° e 1677 in 8°, scritta con purezza. VII. Le Vite di S.Ignazio, vol. in 12, e di S. Francesco Saverio, 2 vol. in 12. Egli paragona il primo a Cesare, e il secondo ad Alessandre; e nel decorso di queste storie incontransi pure varie idee fine e bizzarre, Narra con gravità, che quando Ignazio era alla scuola ; veniva rapita la sua mente al cielo, e perciò nulla imparava. Uopo è confessar nondimeno, che, quantunque ei riferisca molte visioni . estasi, visite celesti, predizioni ed altri prodigj del Santo, pure è più circospetto che Ribadeneira e gli altri storici d' Ignazio, &c. VIII. Il nuovo testamento tradotto . in francese Secondo la Volatia,

2 tomi in 12, il primo nel 1697, il secondo nel 1703. Il P. Lallemant adotto questa versione nelle sue Riflessioni sul nuovo Testamento. Altri all' opposto l'attaccarono a motivo di alcune espressioni ricercate, o che suonano male. Voleva il P. Bouhours vendicarsi delle censure del suo libro. Guardatevene bene ( gli disse Boileau ); allora st, che avrebbero ragione di dire, che voi non avete capito il senso del vostro originale. E' certo, che Bouhours, volendo scrivere la sua versione con più eleganza e purezza, che semplicità, adottò alcuni termini singolari o preziosi . L' abbate de la Chambre chiamava Bouhours l' INAMIDA-TORE DELLE MUSE, perchè trovava poco naturale nello stile, ed anche ne' pensieri di questo bello spirito gesuita. Ved. MOLIERE, il suo epitafio, e l'articolo ii GORBI-NELLI.

BOUILLARD, (Don Giacomo) Benedettino della congregazione di S. Mauro, nato nel 1669 a Meulan nella diocesi di Chartres, morto a S. Germano-de-Prati nel 1726, era accreditato, non meno per la solidità del suo ingegno, che per la purità de' suoi costumi. Di quest' autore si ha un' erudita edizione del Mar-

tirologio d' Usurd, trascritto sopra l' originale medesimo dell'autore, Parigi 1718 in 4°: Ha pure lasciata la storia dell'Abbazia R. di S. Germano-des-Pres, colle vite degli abati, degli uomini illustri occ., Parigi 1724 in f. con disegni e figure: opera piena di ricerche.

BOUILLAUD, (Ismaele ) ovvere BOUILLIEAD, nacque a Loudum nel 1505 di genitori protestanti : lasciò poi questa religione, e fu ordinato prete. Si occupò successivamente nelle belle-lettere, nella storia, nelle matematiche, nelle leggi e nella teologia. Negli ultimi suoi giorni si ritirò alla badia di S. Vittore, ove nel 1694 a 25 novembre di anni 80 morì con dispiacere di tutti gli uomini dotti; giacchè egli tenevà commercio letterario con que' d' Italia, di Germania, di Polonia e del Levante, che aveva conosciuti in occasione de' viaggi, da esso fatti in questi differenti paesi. Era dotato d'una modestia poco comune. Ad un suo amico, che avealo soverchiato di elogi, scrisse., Non v' ha .. cosa, ch' io più tema delle , lodi . Se ciò che fo vien " approvato dalle persone dab-" bene ed intendenti materie, che ho trattate, " quen questo basta; ed una tal approvazione pura e sem-22 plice vale più che tutt' i " panegirici ". Di lui si hanno : I. Opus novum ad arithmeticam infinitorum in 6 libri, 1682 un vol. in f. II. Discorsi circa la riforma de' quattro ordini religiosi mendicanti, e la riduzione de' loro conventi ad un numero determinato, opera interessante e rara, e composta per ordine di M. di Lionne . III. Un' edizione dell' Istoria di Ducas in greco, con una versione latina e varie erudite note . 1649 al Louvre in f.

\*\* BOUILLE . BOUEL-LES ( Carlo ) canonico di Nojon vivea verso l'anno 1520. Era egli matematico, filosofo, teologo, oratore e erammatico. Scrisse diverse opere in francese ed in latino, la maggior parte però di mattematica. Si distinguono specialmente le seguenti. Liber de differentia vulgarium linguarum, O gallici fermonis parietate; Sei libri d'introduzione alla geometria; Della quadratura del cerchio. molte altre opere di Geometria.

I. BOUILLON, Gottofredo di ) Ved. I GOTTOFREDO. II. BOUILLON, Ved.

III. BOUILLON, (Fe-

derigo-Maurizio de la Tour primo duca di ) Ved. TOUR

' IV. BOUILLON, (Emanuello-Teodosio de la Tour cardinale di ) conosciuto comunemente in nostra lingua sotto nome di cardinal Buglione, naeque nel 1643 dal precedente. La sua nascita ed i suoi talenti gli aprirono la strada alle dignità. Il marescial di Turenna suo zio dimandò per esso al re di Francia il cappello cardinalizio, e gli fu concesso. Appellavasi allora l'ab. duca di Albret, ed aveva appena 25 anni. Ottenne in seguito le abbazie di Cheni, di S. Ouen di Rouen, di S. Vaast di Arras, ed il posto di granlimosiniere di Francia, e si avea meritate dal re queste beneficenze mercè i servigi prestatigli. Era ambasciatore di Francia in Roma nel 1698, e questa importante carica fui la prima origine d'una lunga sua disgrazia. Luigi XIV credette, ch' ei non avesse operato con bastante impegno calore intorno all' affare della condanna del libro delle massime de' santi, come pure nel promuovere il breve di eligibilità al vescovato di Argentina in favore dell' ab. Armando di Soubise, che tanto premeva ad esso monarca. In In pena adunque di tale mancanza, gli fu ordinato nel 1700 di partir subito da Roma; ed avendo egli differito di ubbidire sì per non perdere il posto, che spettavagli di decano del s. collegio allora vacato, sì perchè, appunto come decano, volle prima eseguire l'incoronazione papa Clemente XI, questa sua tardanza venne appresa per un nuovo mancamento, e quindi appena restituitosi in Francia lo stesso anno 1700, venne rilegato alla sua badia di Tournus. Dopo aver incessantemente pressato per nove anni continui, ma sempre inutilmente, per venir richiamato, e dopo aver incontrati altri disgusti in occasione di alcune sue vertenze, finalmente annojato all'eccesso, ritirossi repentinamente ne' Paesi-bassi il 1709, e l'anno seguente se ne passò a Roma. Nell'uscire dalla Francia scrisse una lettera al re, nella quale, dopo essersi lagnato delle ingiustizie, che diceva aver sofferte pel corso di dieci anni, senza neppur essersi vóluto ascoltare, rimettendo nelle mani del re le cariche di grand'-elemosiniere, e di commendatore degli ordini, soggiugneva, che' in conseguenza di ciò intendeva di ripigliare la libertà, che tratta aveva dalla sua nascita, e dalla sua qualità di principe straniero Oc. Questa lettera, che veramente da tutt'i saggi venne riconosciuta per troppo ardimentosa ed altiera unita alla sua fuga, irritò aspramente l'animo del monarca, che però con decreto del parlamento lo fece dichiarar decaduto da tutte le rendite, anche ecclesiastiche, le quali godeva in Francia. Diè anche molta pena quest'affare al pontefice Clemente x1, che non voleva nè disgustare Lodovico xIV, mostrandosi renitente alle pressanti di lui istanze contro il cardinale, nè veder oppresso un sì distinto porporato, vescovo di Ostia e Velletri, e Decano del S.Collegio. A forza però di andare saggiamente destreggiando tenne una via di mezzo, e riuscì nell' uno e l'altro intento, talchè il Buglione visse poscia in Roma con sufficiente tranquillità, ed anche molto ben gradito sino al dì 2 marzo 1615, in cui cessò di vivere in età di 72 anni. Egli ebbe sempre sentimenti nobili ed elevati. zelo nell'amicizia e costanza nelle sventure. La sua morte intenerì pure il cuore del gran Lodovico; al quale anzi si vuole, che in occasione dell'ultima sua infermità, scrivesse una lettera di sommissiosione e di scusa. E' stato parimenti scritto da alcuni, che il Buglione, per cattivarsi la protezione del papa, e la benevolenza de' principi Albani di lui nipoti, si fosse dichiarato di voler istituir costoro suoi eredi universali di quanto potrebbe aver accumulato colle rendite, che restavangli; giacche ber maggior economia erasi ritirato a vivere ristretta mente nel noviziato de' Gesuiri; ma dopo la sua morte, apertosi il testamento. si trovò, che i propri nipoti, e non quelli del papa, aveva lasciati eredi.

\*\* BOVIO, (Giovan Carlo ) alcuni dicono di Brindisi, altri di Bologna; ma conciliando le cose, sembra verosimile, che fosse nato in Brindisi di genitori originari di Bologna uomo accreditato per la sua pietà e dottrina, fu pria vescovo di Ostuni, e poscia arcivescovo di Brindisi, e morì nella detta città di Ostuni il 1570. Era dotato di molta erudizione, massime nelle materie ecclesiastiche e nelle lingue, e fu anch' esso tra i vescovi, che intervennero al concilio di Trento. Tradusse dal greco nel latino ed arricchì di pregevoli note gli otto libri delle Coltituzioni Apostoliche di S. Clemente papa, e questa versione, che

trovasi lodata da molti autori di quell' età, ed anche posteriori, venne impressa in Venezia 1563 in 4°. Gli vien anche attribuita da diversi una traduzione dal greco in latino delle opere di S. Gregorio Nifseno; ma questa non si sa, che siasi mai veduta alle stampe.

BOVIUS . BOBIO (Giovannantonio) nativo di Cremona, religioso carmelitano, poi vescovo di molfetta nel Regno di Napoli, entrò trai carmelitani , e vi si fece distinguere pei suoi talenti, de'quali diede pruove in Roma sotto il pontificato di Clemente viii nelle celebri dispute sulla grazia, ove sostenne con vigore il sistema di Molina. Scrisse a questo proposito alcuni trattati molto ingegnosi: ed indi tradusse dallo spagnuolo in italiano un' opera della disciplina regolare. Il Cardinal Capponi, ch' era di lui intimo amico col suo credito gli fece dare da Paolo vl'accennato vescovato di Molfetta. dove morì verso l'anno 1620.

\*\* BOUKINGAM ( E-duardo conte di Stafford duca di ) fu figlio del duca Errico Stafford, che Riccardo III fece decapitare, e di Anna Plantagenet nipote di Eduardo III re d'Inghilterra Er-

rico

rico vir lo ristabili nel possesso de' beni e titoli paterni, ed Errico viii continuò a mostrargli molta benevolenza:, fino a dargli la carica di gran contestabile. Possedeva egli molte qualità degne di stima, e grandi ricchezze, le quali per altro non l'impedirono d'esser molto spilorcio. La sua avarizia in fatti fu 🕻 che gli fece scappare espressioni molto libere contro il card. di Volsey, perchè questi nel 1520 avea consigliato Errico viii di fare un viaggio in Piccardia per abboccarsi con Francesco I, e la figura, che il contestabile era obbligato a fare, seguendo la corte, non era confacente alla sua economia. Il cardinale cercò di vendicarsi di Boukingam: ed a tal effetto scelse un certo Knevet, ch' era stato intendente del duca nella provincia di Kent, e n' era stato, per motivi di scontento, congedato. Fu questi adunque subornato ad accusare l'antico suo padrone d'aver formato il progetto di succedere ad Errico vIII, come discendente da una famiglia regale, e di avere su quest' oggetto consultato un certo monaco chiamato Hophins, che facea professione di predire il futuro. Quantunque il duca sostenesse costantemen.

se la sua innocenza, li testimoni deposero contro di lui, e 21 Pari d'Inghilterra alla testa del gran Siniscalco, ch' era il duca di Nortfolck, lo giudicarono reo di lesa maestà. Quindi fu decapitato a Londra a 17 maggio 1521, e il di lui figlio Errico non fu riabilitato che in parte, poichè se gli accordò solamente il titolo di conte di Stafford.

BOULAINVILLIERS, ( Enrico di ) conte di S.Saire &c., nacque a S. Saire nel 1658 d'un'antichissima famiglia. Dopo aver fatti i suoi studi nell'accademia di Juilli, sotto la direzione de' PP. dell'Oratotio, ove cominciò a svilupparsi il suo gusto per la storia, appigliossi al partito dell'armi, Lo lasciò indi per dar sesto agli affari di sua famiglia, molto disordinati. Allora abbandonossi mente allo studio della storia di Francia. Cercò di conoscere le leggi di questo regno, i costumi, le prerogative delle antiche case, l'ingrandimento delle nuove. Era il più istrutto gentiluomo del regno nella storia, ed il più capace di scrivere quella di Francia (dice M. Voltaire), se non fosse stato troppo sistematico. Non la studiava, diceva egli, che per insegnar-

la a suoi figliuoli, ed in tal caso doveva ancor più diffidare delle proprie idee. Alcuni de' suoi scritti circa materie più delicate diedero luogo a credere, che spingesse tropp' oltre la libertà di pensare. Malgrado il suo gran sapere e la sua filosofia, aveva il debole dell'astrologia giudiziaria. Di lui era solito dire il card. di Fleury, che non conosceva ne l'avvenire, nè il passato, nè il presente. Sembra, che avrebbe dovuto dir solamente che i suoi sistemi lo tiravano talvolta fuori di strada nella cognizione del passato, e la sua immaginazione in quella del presente. Morì nel 1722 li 23 gennajo di 64 anni tra le braccia del P. la Borde dell' Oratorio, che rendette un' edificante testimonianza delle ultime sue disposizioni. Si hanno da lui composte: I. Una Storia di Francia sino a Carlo VIII 3 vol. in 12. II. Memorie istoriche circa l'antico governo di Francia sino ad Ugo Capeto, 3 vol. in 12. Ivi appella il governo feudale, il capo d'-opera dell' umano ingegno; l'espressione è troppo feroce. Il presidente Hesnault ed il celebre Montesquieu hanno rigettato interamente quanto egli ha scritto intorno i principi della monarchia francese.

" Il conte Boulainvilliers (di-" ce quest' ultimo ) ha fatto " un sistema, che sembra , essere una congiura contro , i tre stati. Egli aveva più ", talento che cognizioni, e " più cognizioni che sapere. La sua opera è senza verum ,, arte; in essa ei parla con " quella semplicità, e con ", quella franchezza, ch'era-", no in uso presso l'antica ", nobiltà, ond' è uscito,... III. Istoria della dignità di Pari in Francia in 12. IV. Dissertazione circa la Nobilià della Francia in 12. V. Stato della Francia 6 vol. in 12. Vi ha delle buone cose ed alcune non lievi difetti VI. Storia degli Arabi e di Maometto in 12, opera, che, sopraggiuntagli la morte, non potè compire. Questa storia è ccritta nello stile orientale, e con pochissima esattezza. Sforzasi in vano l'autore di far passare questo impostore per un grand'uomo, suscitato dalla Provvidenza per punire cristiani, e per cangiar faccia al mondo. Un critico più zelante, che colto gli. ha dato i titoli di Maomettano francese, e di Disertore del cristianesimo . VII. Memorie intorno l' amministrazione delle Finanze, che presentò al reggente duca d'Orleans, Haia ed Amsterdam

1727 vol. 2 in 12 : sparse di buone vedute, ma la maggior parte impraticabili.VIII. Lettere circa gli antichi Parlamenti di Francia, che appellansi Stati Generali, Londra 1753 tom.3 in 12. Vengono atttibuite a questo storico sistemista molte altre opere, che non sono mente sue. Tutti gli scritdi Boulainvilliers storia di Francia sono stati raccolti in 3 vol. in f. In essi incontransi molte idee profonde in mezzo ad un gran numero di cose affatto singolari. Il conte di Boulainvilliers era stato maritato due volte, e non lasciò se non delle figlie.

I.BOULANGER, ovvero. BOULENGER, più noto sotto il nome di Padricciuolo AN-DREA, riformato Agostiniano, nato di buona famiglia in Parigi, e morto nella stessa città il 1675 in età di 80 anni, si rende celebre nell'eloquenza del pulpito. Ordinariamente, per risvegliare l'udienza, frammischiava la facezia alla morale, e le comparazioni le più semplici alle più grandi verità del Cristianesimo. Dicesi, che paragonasse in una delle sue prediche i quattro Dottori della Chiesa latina, a' quattro re delle carte da giuoco S. Agostino era,

secondo lui, il re di cuori per la sua gran carità; S. Anbrogio il re di fiori, per la sua fiorita eloquenza; S. Girolamo il re di picche, per lo suo stile mordace; e S. Gregorio il re di quadri per la sua poca elevatezza. Ma non bisogna facilmente adottare quanto viene popolarmente spacciato circa quest' oratore, il quale non publico, che l' Orazione funebre di Maria-Enrichetta di Borbone, badessa di Chelles, componimento mediocrissimo.

\*II.BOULANGER, (Nicolantonio) nato a Parigi nel .1722 a 11 novembre da un mercante, e morto nella stessa città nel 1759 di anni 35, uscì dal collegio di Beauvais quasi ignorante come allorche vi fu ricevuto. L'ab.Crevier, ch' eragli stato maestro di rettorica non sapeva in verun conto persuadersi, come avesse potuto quest' uomo stesso mostrare in seguito tante cognizioni e tanto spirito. Boulanger è di vero il più raro esempio di quanto possa nello studio, e nel travaglio l' umano ingegno : egli vinse tutti gli ostacoli, che gli avessero opposti la natura, il caso ed una domestica persecuzione, che lo accompagnò fino all'ultimo de'suoi giorni. Cominciò da' 17 anni a stu-

diare la matematica e l'architettura, e fra quattro anni in circa riuscì utilissimo al barone di Thiers, che accompagnò all' armata in qualità di suo ingegnere fino all'assedio di Friburgo. Ebbe poscia la direzione de'ponti e degli argini, ed eseguì nella Sciampagna, Borgogna e Lorena diverse opere pubbliche, non mai intermettendo le sue filosofiche meditazioni. Di fatti nell'ispezione, ch'egli ebbe sulle strade maestre, spiegò i germi segreti del suo talento, di cui non si era ancora avveduto, ed apprese a pensare con suo pericolo filoloficamente. Tagliando montagne,dando corso a'torrenti, scavando e rivoltando i terreni, vide un' infinità di sostanze diverse, che la terra rinchiude nel seno, e che fanno chiara testimonianza della sua antichità, e delle innumerevoli rivoluzioni, che ha ella sperimentate, malgrado le corte vedute degli storici e degli antiquarj. Da'fisici sconvolgimenti del globo rilevò in seguito i morali e politici, e quindi le necessarie vicende ne'costumi, nelle società, ne' governi e nelle religioni. Si avvide, ch'egli si trovava aver formato il suo sistema senz' aver raccolto tutti i fatti cessari a sostenerlo; volle per-Tom. IV.

ciò gittarsi precipitosamente fra gli orrori tenebrosi dell' antichità, Imparò tosto il latino, ed indi il greco, e sempre più bramando di penetrar le origini, volle anche apprendere le lingue orientali, ebraica, siriaca, caldea ed araba. E' da stupire, come in pochissimi anni, e fra le moltissime sue distrazioni, avesse potuto leggere e raccogliere tanta erudizione per quanta non sarebbe neppur bastato un secolo di tranquillità. Che sarebbe avvenuto di lui, se un' immatura morte non lo avesse tolto insieme alle lettere ed alle persecuzioni, che certamente gli avrebbe procurate l'arditezza delle sue opinioni? Non-è mancato chi abbia detto, che Boulanger avesse detestato morendo i suoi sentimenti, e que' che glieli aveano ispirati. Egli fu di una figura poco vantaggiosa: la sua testa piatta, la sua bocca aperta, il suo nasocorto, il mento rilevato all'insù lo rendevano simile a Socrate, quale si raffigura in alcuno pietre antiche. Egli era di un carattere semplice e di costumi innocentissimi, di uno spirito vivace, o di un faretollerantissimo nelle compagnie. Era solito dire, che i sistemi de'nostri eruditi erano tutti veri, e che lor non mancava

se non più studio per rilevarne in fondo la conciliazione. Riguardava il governo sacerdotale e teocratico, come il più antico; ed opinava, che selvaggi discendessero da famiglie erranti, poiche il terrore, cagionato da' primi grandi sconvolgimenti del globo terraqueo, le avea confinate nelle foreste, onde aveano perdute le idee di governo e di polizia. Fu nimico maisempre delle astrazioni, che considerava come i più grandi ostacoli a' progressi della filosofia, che solamente si deggiono alla storia, de'fatti . Ingegnere sopra i lavori de'ponti, degli argini e delle strade, molte volte s'intese declamare contro la forzosa contribuzione, detta Corvée, per cui erano i cittadini obbligati a' pubblici lavori delle strade &c., dimostrandone la tirannia ne' principi, ed il pregiudizio nelle conseguenze. Le opere di lui sono : I. Un Trattato del Dispotismo Orientale, 1761 in 8°, il quale è scritto con molta arditezza, comechè minore di quella, ond'è scritta la seguente opera, di cui non forma che l'ultimo capitolo. II. L' Antichità svelata, opera postuma, e che se fosse stata pubblicata vivente l'autore, gli avrebbe sertamente acquistata una ne-

cessaria persecuzione. Non è quì da tacere, che si trovano in questa opera delle vedute grandi e filosofiche riguardo alle antichità; ma è pur da soggiungere, che per la più parte erano state trattate con eguale penetrazione, comechè con maggior modestia, dal nostro Gio. Battista Vico, particolarmente nella sua Scienza Nuova. III. Fu ahche opera postuma il Cristianesimo svelato in 2 vol. in 12, ch'è una continua declamazione piena di temerità, colla quale predica una eccessiva tolleranza in un tuono entusiastico. L'ab. Bergier lo ha confutato nelia sua Apologia della religione cristiana .IV. Dissertazione circa Elia ed Enoch in 12. V. Ha somministrati all' Enciclopedia gli articoli, Deluge, Corvee e Societé. VI. Un Dizionario MS., che potrebbe riguardarsi come una concordanza delle lingue antiche e moderne, se un uomo, come il Boulanger, che si attaccava spesso alle più bizzarre etimologie avesse potuto eseguire una tal concordanza. VII. Gli Aueddoti della Natura, anche MS, de'quali, per quel che si dice, il celebre Buffon ha profittato per le sue *Epoche del*la Natura. VIII. Si era ancor veduto di lui una storia

naturale del corso della Marna , ed un' altra del corso della Loira. IX. Aveva ancora scritto nella sua gioven-Au una Vita di Alessandro, che non è stata neppur pubblicata. Delle sue opere publicate finora si è fatta un intera edizione in 5 vol. in 8° 1773 e 75 colla data parte di Londra, e parte di Amsterdam. Per ordinario si trova in esse pocó metodo e meno eleganza; ma in luogo dell'uno, e dell'altra vi s'incontra un' eccessiva arditezza.

III. BOULANGER, o piuttosto BOULLANGER, (Claudio Francesco-Felice ) signore di Rivery, membro dell' accademia d' Amiens sua patria, e luogotenente civile nel baliaggio di questa città, nacque nel 1724. Esercitò per qualche tempo la professione di avvocato in Parigi; ma la sua passion dominante era per lo studio delle belle-lettere e della filosofia. Non potè coltivarle lungamente, perchè la morte lo rapinel 1758 in età di soli 34 anni. Aveva un' anima nobile, un cuor sensibile, un caraftere gioviale, un contegno pieno di decenza. Riservato in faccia alle persone, che conosceva poco , esternavasi vo entieri co' suoi amici. Dotato d' un aspetto avvenente, era ma-

nieroso, d'un ingegno vivace e penetrante, d'una prodigiosa memoria, d'un'ardente ambizione di acquistar tutte le umane cognizioni, come pure di occupare i primi posti · Le sue principali opera sono : I. Trattato della cagione e de' fenomeni dell' elettricità in due parti in 83. II. Ricerche storiche e critiche circa alcuni antichi spettacoli, e particolarmente sopra i Mimi e i Pantomimi, libricciuolo curioso in 12. III. Favole e novelle in francesi, in 12. Alcune di queste novelle, e di queste favole sono di sua invenzione; e le altre sono prese da Fedro, da Gai e da Gellert. Si prova piacere nel leggerle, anche dopo i capid'opera di la Fontaine in questo genere.

I. BOULAY, (Edmondo di) Araldo d'armi del duca di Lorena, viveva circa la metà del secolo xvi, ma non si sa in qual anno sia morto. Era questi uno scrittore fecondo, di cui abbiamo: I. Una moralità in versi sotto questo titolo: Il combattimezto della carne e dello spirito, Parigi 1549 in 8°. H. La Genealogia dei Duchi di Lorena, Metz 1547: li fa discendere da' Trojani. III. La vita e la morte de' duchi

di Lorena, Antonio e Francefco, Metz 1547 in 4°. IV. Il viaggio del duca Antonio verso l'imp. Carlo v nel 1543, per trattar della pace con Francesco I in 8°: quest' ultimo libro è in versi, &c.

II. BOULAY, Ved. FA-

VIER di ...

III. BOULAY, ( Cesare-Egasse di ) nativo del Manese, fu successivamente professore di umanità nel collegio di Navarra, cancelliere, rettore e storiografo dell'università di Parigi, ove morì nel 1678. Di lui si hanno: I. De Patronis quatuor nationum universitatis in 8°, 0pera, che contiene de' fatti curiosi . II. Storia dell'università di Parigi, in latino 6 vol. in f. Non ostante la quantità di pezzi interessanti, ond'è ripiena, la facoltà teologica di Parigi la censurò; ma cotal censura non fece gran terto a questo libro; e si giudicò con ragione, che fosse stata dettata da gelosia e da passione. Que' dottori sarebbero stati più applauditi, se avessero rilevate le favole e le menzogne, che la sfigurano. III. Tesoro delle antichità romane, in cui trovansi descritte per ordiné tutte le cerimonie de'romani, Parigi 1650 in f. con fig. Questo libro, che alcuni dotti hanno sprezzato, è

però assai buono. Viene ad essere una specie di traduzione delle Anțichità Romane di Rosin; ma l'autore non ha tradotto tutto, ed il suo libro è meno compito. Du Boulay faceva altresi de'versi latini. Si trova una di lui Elegia contro i suoi nemici scritta con fuoco e buona latinità.

BOULAYE, Ved. GOUX

de la . .

BOULENGER, Ved. BOLENA.

LANGER.

BOULLENOIS, (Luigi) avvocato al parlamento di Parigi sua patria, morto nel 1762 di 84 anni, è noto per le seguenti opere: I. Quistioni circa la rinunzia de' beni 1747 in 8º. II. Dissertazioni intorno le controversie, che nascono dalla contrarietà delle leggi, 1734 in 4°. III. Trattato della personalità e della rivalità delle leggi, consuetudins e statuts, Parigi 1766 vol. 2 in 4°. Quest' interessante libro mostra ad evidenza l' utilità, anzi necessità. di un codice di leggi chiare ed uniformi. Al principio di esso trovasi premessa la Vita dell'autore.

BOULLIER, (Davide-Rinaldo) ministro in Amsterdam, indi a Londra, originario d'Auvergne, nato ad Utrecht il

24 marzo 1699, morto il 24 dicembre 1759, di anni 60 era non meno rispettabile pe' suoi costumi, che per le sue cognizioni. Egli segnalò il suo zelo e i suoi talenti per la causa della religione, troppo sovente attaccata dai filosofi moderni. La difese ugualmente con ardore, che con forza e raziocinio ; ed è un danno, che il suo stile quasi sempre esatto e spesso eloquente, risenta talvolta qualche cosa del paese, ove abi-,tava. Questo difetto però non impedisce, che le sue opere non sieno una raccolta di eccellenti preservativi contro il veleno dell'empietà. Le principali sono: I. Dissertatio de existentia Dei, 1716. II. Saggio Filosofico circa l'anima delle Bestie, 1728 in 12, e 1737 vol. 2 in 8°. III. Esposizione della dottrina ortodossa circa la Trinità, 1734 in 12. IV. Lettere circa i veri prinsipi della Religione, ove si esamina il libro su la Religione essenziale dell' Uomo, 1741 vol. 2 in 12. V. Ricerche sopra le virtù dell' acqua di catrame, tradotto da Berklei 1744 in 12. VI. Sermoni, 1748 in 8°. VII. Difsertationum sacrarum Sylloge, 1750 in 8°. VIII. Breve esame della Thesi dell' ab. di Prades, ed Oservazioni sulla sua Apologia, 1753 in 12. IX. Lettere Critiche sulla Lettere filosofiche di Voltaire, 1754 in 12. X. Il Pirronismo della chiesa Romana, oyvero Lettere del P. Haver colle risposte, 1757 in 8°. XI. Observationes Miscellaneae in librum Jobi, 1758 in 8°. XII. Componimenti e pensieri filosofici e letterari, 1759 vol. 2 in 12. Bouiller era Protestante, e ne' suoi scritti contro la chiesa Romana ha tutt' i pregiudizj della sua setta.

I. BOULLONGNE, (Buono ) figliuolo ed allievo di Luigi Boullongne pittore del re, nacque a Parigi nel 1649. Un di lui quadro, che suo padre presentò a Colbert, lo fece porre, senza concorso, nella lista de' pensionari del re di Francia a Roma; ove si trattenne cinque anni, e si formò studiando i grandi maestri. Passò poscia in Lombardia, ove compì di perfezionarsi sopra le belle pitture, che ivi trovansi, e specialimente sulle inimitabili del Correggio e dei Caracci; i suoi prediletti però furono Guido e il Domenichino. Venne chiamato da alcuni il Proteo de' pittori, perchè aveva una tale abilità per imitare le maniere de' grandi maestri, che trasformava il suo nel loro stile a segno d'ingannare i più bravi pro-

professori. Dicesi, che il R. Principe fratello di Luigi xiv aquistasse un quadro fatto da Boullongne sol gusto di Guido, e spedito da Roma senza annunziarlo per suo, e ché non solo da esso principe e da altri, ma dallo stesso Mignard suo primario pittore venisse realmente giudicato per opera di Guido. Quando poi si scoperse il fallo, e se ne seppe il vero autore, Mignard disse: Dipinga dunque sempre da Guido, e non da Boullongne. Ritornato, che fu questi a Parigi, fu ammesso professore dell'accademia di pittura, ebbe una pensione dal re, e da esso venue impiegato nella chiesa degl' invalidi, nel palazzo e nella cappella di Versaglies, a Trianon &c., ed ovunque fece ammirar le sue produzioni. Morì nel 1717 di anni 68. Era eccellente nel disegno e nel colorito; riusciva ugualmente nella storia e ne'ritratti. Laborioso al maggior segno; ma giovava a sostenerlo nella fatica il suo ingegno vivace, gioviale e pieno di facezie. Le sue due sorelle, Genovesa e Maddalena, morte nel 1710, degne del loro fratello, furon esse pure dell' accademia di pittura.

\* II. BOULLONGNE .

(Luigi ) fratel minore del precedente, nato a Parigi nel 1654, anch' esso con disposizione e genio grande per la pittura, fu pure allievo di suo padre. Il ' mio, che riportò in età di soli 18 anni, gli profittò il posto di pensionario nell'accademia francese in Roma. ove recossi, appunto mentre il fratello maggiore ritornavane. Ivi perfezionò il suo gusto su i quadri de' grandi maestri, e principalmente sopra quelli del gran Rafaello, di cui con infaticabile pazienza copiò molte delle più grandi opere. Fatto poi il giro della Lombardia e di Venezia, ed osservatevi le migliori cose nella sua arte, ritornò in Francia, e non molto dopo fu ammesso nell'accademia di pittura, della quale in seguito fu direttore. Luigi x Iv lo dichiarò suo primario pittore, gli diè occasione d'impiegare la sua abilità a Fontainebleau, a Trianon, a Versaglies, nelle chiese degl' Invalidi, di nostra Signora, &c., lo premiò con reiterate pensioni, e lo distinse col grado di cavalier di S. Michele, ed in fine con un diploma di nobiltà per se e suoi discendenti. Assiduo alle sue incombenze ed all'accademia, manifesta-

va .il suo buon cuore nell' istruire, dirigere ed mare la gioventù con amorevolezza ed impegno, acciocchè realmente facesse profitto. Fu emulo di suo fratello, e questa emulazione e gara vicendevole, la quale però non pregiudicò mai alla loro buona armonia ed affetto, contřibuì a far che acquistassero sempre maggiore celebrità. Nondimeno i quadri di Luigi non si vendono comunemente a sì caro prezzo, come que' del fratello, al quale talvolta fu inferiore. Morì Luigi nel 1733 di anni 79 compianto non meno pei suoi talenti che per le sue dolci maniere, e lasciò un ricco patrimonio alli 4 suoi figli, de' quali i due maschi divennero, uno consigliere ordinario di stato, e l'altro ricevitor-generale delle Finanze.

BOULMIERS, Ved. DES-

BOULMIERS.

BOULOGNE, Ved. PRI-

MATICE .

BOUQUET, (Don Martino) Behedettino di S.Mauro, nato nel 1685 in Amiens, morì a Parigi nel 1754 di 69 anni. Era già stato ascritto all' accademia della sua patria. Ebbe parte anch' egli alle compilazioni del P. Montfaucon. Si ha di lui la

Collezione degli Storici di Francia sino all' 8° volume, Parigi 1738 e segu in f. Le prefazioni e gl'indici cronologici sono in latino ed in francese. Il po. tomo contiene Excerpta ex Geographis, & Historicis antiquis gracis cum textu, O versione latina. romanis Cc. quæ Galliams spectant. Dopo la morte del P. Bouquet so ne sono stampati altri 4 volumi da D.Giana Battista e D. Carlo Haudiquier, li quali però, rispetto al ix, x e buona parte dell'xt, si sono serviti degli scritti. preparati da Bouquet. Eseguì egli quest' intrapresa, ingjuntagli dal ministro, e per cui aveva una pensione sul R. tesoro coll' esattezza d' un uomo laborioso; poichè l'impegno, che avea per lo travaglio, era assai maggiore del suo talento e del suo discernimento. Era egli per altro un religioso, animato dallo spirito del suo stato, e pieno di carità per li poveri .

I. BOURBON, (Nicola) poeta latino, nato nel 1503 a Vandeuvres presso Langres da un ricco fabbro ferrajo, viveva ancora nel 1550. Margherita di Valois, sorella di Francesco I l'incaricò di vegliare all'educazione di Gio-

vanna d' Albret sua figlia, poscia madre di Enrico IV. Alcuni anni dopo lasciò la corte, ed ando a gustare nella città di Cande, ove aveva un piccol benefizio, le dolcezze del ritiro. Vi sono del suo 8 libri di Epigrammi, che intitolò, Nuga (bagatelle). Trovasi in questa raccolta il suo *Poema* della *Ferraria* , ovvero della Fucina, da lui composto in età di 15 anni, e di cui Erasmo fa molto caso. Quest' operetta offre varie minute particolarità intorno i lavori di tal mestiere, e degli operari, che lo esercitano. Le Nuga del riferito poeta furono stampate a Lione 1533 in 8°. Gioachino di Belley sece in tale proposito il seguente epigramma.

Paule, tuum scribis NUGA-RUM nomine librum, In 1910 libro nil melius situlo.

Si hanno pure alcuni suoi distici morali, De Puerorum moribus 1536 in 4°. Ved. BU-

CHANAN.

II. BOURBON, (Nicola) pronipote del precedente, dell' accademia francese, professore di greca eloquenza nel collegio reale, e canonico di Langres, morì nel 1644 in età di 70 anni nella casa de' PP. dell'Oratorio di S. Onorato, ov' erași ritirato. La

Francia lo novera trai più grandi poeti latini, che l'hanno illustrata dopo il rinascimento delle lettere. I suoi pensieri sono pieni di elevatezza e di nobiltà, le sue espressioni di forza e di energia, la sua poesia di quel fuoco divino, che anima coloro, i quali sono nati poeti. Per un saggio de'suoi componimenti possono citarsi que' due vetsi in onore di Enrico Iv, collocati sopra la porta dell'Arsenale di Parigi,

Ætna hæ Henrico vulcania tela ministrat,

Tela Gigantaos debellatura furores.

Le sue *Poesie* furono stampate in Parigi 1651 in 12. La di lui Imprecazione contro il parricida di Enrico IV, passa con ragione per un capod'opera. Scriveva non meno bene in prosa, che in verso. Si hanno di lui tre curiose lettere sotto il titolo: Apologetica Commentationes ad Phyllarchum, Parigi 1636 in 4°. Ecco qual fu l'origine di queste tre lettere. In tempo, che il P.Goulu generale de' Foglianti, nascosto sotto il nome di Fillarco, attaccò sì vivamente Balzac, questo scrittore eccitò tutt' i suoi amici a difenderlo. Bourbon ebbe questa generosità, ovvero compiacenza., Egli scrisse-·" gli , gli da Langres nel 1628 d (dice Niceron) una lettera ,, latina molto lunga e mol-,, to studia:a, oye gli dava grandi lodi a spese di Fillarco; ma nello stesso tempo esigeva, che tal lettera non fosse veduta che da pochi amici comuni, e che non venisse stampata. Nondimeno quando Balzac nel 1630 diede una nuova edizione delle sue lettere, vi tu pur inserita quella di Bourbon. Il P. Goulu era figlio e fratello di professori di lingua greca nel collegio reale; Bourbon copriva ivi pure la stessa cattedra, e quindi gli dispiacque la publicazione di una lettera, che offendeva il fratello del suo collega. In oltre gli amici de'Foglianti l'accusa-" rono d'indiscretezza , per aver egli, ch'era prete dell' Oratorio, scritta una tal " lettera contro il generale del suo ordine, in favore d'un uom di mondo. Egli nque si querelò vivamente della perfidia, fattagli da " Balzac; e questi all'incon-" tro si lagnò di lui, come d'un vil disertore. Tutto ciò andò a finire in un' aperta rottuta ; ed intorno ,, a questo proposito appunto aggiransi le tre sopracitate lettere . - Bourbon e-

ra un uomo di alta statura 🗸 secco, vivace ed ardente. Era molto amante del buon vino, ed era solito dire, che quando leggeva versi Francesi, gli pareva di bever dell'acqua. Grand'approvatore delle opere altrui in presenza degli autori, dilaniavale poi talvolta in segreto. Dopo la sua morte, gli si trovarono da quindicimila lire in un baule; e pure ei temeva di morire nell' indigenza. Aveva una memoria felicissima, e possedeva assai bene la storia civile e letteraria del suo tempo.

BOURCHENU DE VAL-BONAIS (Gio.Pietro), nato a Grenoble nel 1651 da un consigliere del parlamento, viaggiò in Italia, in Olanda e in Inghilterra . Essendosi trovato su la flotta Inglese alla battaglia di Solbaye, restò talmente colpito da questo spettacolo, che risolvette di terminar i suoi viaggi per applicarsi alla magistratura. Da consigliere nel parlamento passò presidente nella camera de' conti di Grenoble, e consigliere di stato onorario nel 1699. Mori nel 1730 di 79 anni, compianto da tutt'i dotti e da tutt' i huoni. Era già divenuto cieco da molto tempo. Quest'accidente lo assisse non poco; ma pure seppa profittarne da uomo saggio.

ີດ-

Cominciò quindi dopo di esso a fare col mezzo altrui più lettura, di quello avesse potuto far precedentemente cogli occhi propri. Arricchì la sua memoria d'un' infinità di cose essenziali, che voleva aver pronte al bisogno. Rendevasi caro ed amabile, avendo una fantasia vivace e feconda, ed essendo la sua conversazione felice, sostenuta e sempre varia. Dopo la sua disgrazia, divennero più frequenti e più regolate le conserenze letterarie, ch'ei soleva tenere in sua casa. Siccome, quando perdè la vista, non era maritato, si persuase che gli sarebbe stato più agevole il sopportare questa sventura nel celibato; e però nulla valse a rimoverlo da questo sentimento; ma sul timore, che quindi l'interiore di sua famiglia si rendesse men aggradevole, usò l'arte di radunarvi tutto ciò, che poteva ritenervi amici di gusto e di confidenza. Tre volte la settimana teneva accademie di musica, alle quali intervenivano le persone le più distinte e le più amabili della città. Ha lasciato una Storia del Delfinato, 1722 vol. 1 in f., e varie Dissertazioni e memorie, sparce in diversi giornali, che danno prova, quanto fosse versato nella storia e nelle antichità. Aveva fatte specialmente profonde ricerche rapporto al suo paese. Si ha pure di lui manoscritto un Nobilitario del Delfinato.

Bourchier, (Tommaso) cardinale, arcivescovo di Cantorberi, e fratello di Enrico conte di Essex, corond Odoardo IV, Riccardo III ed Enrico VII re d'Inghilterra; tenne molti concil); condanno i Viclesti; e morì in detta città nel 1486, dopo aver esercitate le funzioni vescovili pel corso di 51 anno. Questo prelato era molto zelante, e dotato di buone cognizioni.

BOURDALOUE, (P. Luigi) famosissimo predicatore gesuita, ed uno de' più grand' uomini, che la Francia abbia prodotti, nacque in Bourges il 20 agosto 1632, e vestì l' abito religioso nel 1648. Le sue felici disposizioni per l'eloquenza impegnarono i superiori dell'ordine a farlo passare dalla provincia alla capitale. Al risuonar che ro i pulpiti di Parigi delle di lui prediche, tale fu il concorso, tale il grido , che ben presto la sua fama penetrò in corte. Luigi XIV volle ascoltarlo. Egli cominciò coll'Avvento nel 1670, e predicò con tale incontro, che venne successivamente richiamato per le qua-

resime del 1672, -74, -75, - 30 - ed 82, e per gli Avventi 1684, -- 86, -- 89, -- 91 -e 93. Appellavasi comunemente il re de' predicatori, ed il predicatore dei re. Avendolo voluto ascoltare Luigi XIV due anni di seguito, disse : Mi gradiscono più le sue repliche, che le cose nuove di un' alero. Si è a lui appropriato con felice e giusta applicazione quel versetto del Salmista: Eloquebar de testimoniis tuis, DEUS in conspectu Regum . on confundebar. Non men felici furono i suoi successi in provincia, che a Parigi ed alla corte. A Montpellier, ove il re lo mandò nel 1686 per far gustare la cattolica religione, i suoi sermoni ed i suoi esempi ottenuero i pieni suffragi de cattolici, e de' nuovi convertiti. Verso il termine de' suoi giorni lasciò il pulpito, e si dedicò alle adunanze di carità, ed alle carceri, facendosi piccolo col basso popolo, quanto era stato sublime co' grandi. Aveva un talento particolare per assistere a consolare gl' infermi . Fu veduto sovente passare dal pulpito al letto d'un moribonde, nel qual pio esercizio impiegò la maggior parte di sua vita. Morì li 13 maggio 1704 di anni 72 ammirato dal suo secolo, e rispettato anche da'

nimici medesimi de' gesuiti . La sua condotta (dice uno stimato autore ) era la miglior confutazione delle Lettere Provinciali. Spessissimo veniva consultato come direttore, e come casista; e si fa menzio-. ne di alcune sue decisioni.Pretendesi, che, avendogli chiesto una dama di corte, se faceva male andando alla commedia : a voi spetta il dirnselo, rispondesse il Gesuita, o almeno così lo fanno rispondere i narratori di aneddoti . Supposto anche, che questo non sia alterato, non perciò bisogna conchiuderne, che il P. Bourdaloue approvasce gli spettacoli ; ma solamente che li trovasse meno pericolosi per certe persone che per altre. Niuna considerazione del resto non fu giammai capace-di alterare la sua franchezza e la sua sincerità. Sostenne sempre la libertà del suo ministero, nè mai ne avvilì la dignità. Le sue maniere erano semplici , modeste e tutte atte a prevenire in suo favore; ma aveva un animo pieno di forza e di vigore. Il P. Bretomeau suo confratello ha date due edizioni delle di lui opere, cominciate nel 1707 da Rigaud direttore della stamperia reale. La prima in 16 vol. in 8° è la migliore e la più ricercata dagli amatori

della bella tipografia. La seconda è di 18 vol. in 12; e su quest'ultima gli stampatori di Lione, di Rouen, di Nolosa e di Amsterdam hanno contraffatto Bourdaloue. Ecco la distribuzione di quest' edizione: Avvento I volume . Quaresimale 3. Discorsi per le Domeniche 4. Esortazioni 2. Misteri 2. Panegirici 2. Ritiro spirituale 1, ed i Pensieri 2 vol. Nell' edizione in 8°. Le Esortazioni unitamente al Ritiro non fanno che due volumi, ed i Pensieri parimenti 2 vol. La grand'arte del P. Bourdaloue è di svolgere e schiarire ciascun suo pensiere, qualunque sua proposizione a forza di nuove idee e prove non men luminose le une che le altre. Popolare e sublime nel tempo stesso, non nuoce giammai colla profondità de' suoi raziocini alla chiarezza del suo stile; ma la sua solidità non è una semplice solidità, come quella di Nicole, è una solidità eloquente ed animata; e Bourdeloue può dirsi il Nicole eloquente. Erasi egli nutrito della lettura de Padri, ma dalla maniera, onde ne fa uso, si comprende, che gli aveva letti per dovere e per gusto, più che per bisogno, e che assolutamente avrebbe potuto farne a meno. Si scorge un uomo, che pieno de' Crisostomi, degli Agostini, de' Basili, nulladimeno non rassomiglia ad alcuno di essi. Sovente è stato posto in paralello con Massillon; entrambi sono eloquentissimi; ma d'una maniera diversa. Molti, e que' specialmente, i quali sono dotati di maggior ingegno, che sentimento, gradiscono più l'eloquenza del P. Bourdaloue, come la maggior parte de' dotti, ammirando Racine, preserse Cornelle.

I. BOUR DEILLES, (Pietro di ) più noto sotto il nome di BRANTOME, di cui era abbate, univa a questo titolo quelli di signore e barone di Richemont, di cavaliere dell' ordine, di gentiluomo di camera dei re Carlo Ix, ed Enrico III, e di ciambellano del duca d' Alençon. Erag!i venuta l'idea di farsi cavaliere di Malta, all'occasione di un viaggio, che fece a quest' isola in tempo dell' assedio l'anno 1565. Ritornò in Francia, ove fu lusingato con vane speranze; ma non ebbe altra fortuna, dic' egli, che d'essere il ben venuto dei re suoi padroni, de' gran signori, de' principi, de' sovrani, delle reine, delle principesse, &c. Morì nel 1614 in età di 87 anni. Le sue Memorie furono stampate a Leyden

den 1666 vol. 10 in 12, cioè 4 de' Capitani francesi: 2 de' Capitani stranieri : 2 delle Femmine galanti: 1 delle Donne illustri; ed uno del Duelli. L' ultima edizione è dell' Haia 1741, e consiste in 15 vol. in 12, perchè ve ne sono cinque di Supplemento. Cotali memorie sono assolutamente necessarie a que', che voglion sapere l'istoria segreta di Carlo 1x, di Enrico 111, e di Enrico tv. In esse l'uomo vien rappresentato molto più che il principe; ed il piacere di veder questi monarchi nel loro privato, e fuori del gran teatro, congiunto alla naturalezza dello stile di Brantôme, rende molto gradevole la lettura delle sue Memorie., ,, Brantôme ( dice M. An-, quetil ) si trova dapertutto. ognuno vuole averlo letto; ma bisognerebbe metterlo specialmente tra le mani , de' principi, affinche ivi ,, apprendessero, che non pos-" sono tenersi celati: che l' importanza, con cui sono riguardati dai loro cortigia-, ni, fa osservare minuta-" mente tutte le loro azioni, n e che le più segrete, o pre-, sto o tardi vengono rive-" late alla posterità. Questa ,, riflessione, che farebbero ", veggendo, che Brantôme ha " racpolti certi piccoli fatti,

" certe parole sfuggite, certe " azioni pretese indifferenti. "che dovevano restar perdu-", te e neglette, e che non-" dimeno servono a manife-" star il carattere, li rende-" rebbe più circospetti. Leg-" gendo Brantôme, presentasi " alla mente un problema " difficil da risolvere. Assai. "comunemente vedesi quest' " autore unir insieme le idee " le più disparate in materia , di costumi. Talvolta rap-" presenterà una donna, co-" me dedita ai più vergogno-" si raffinamenti del liberti-", naggio, e finirà col dire, ,, ch' essa era savia ed onesta " cristiana. Similmente d'un " prete, d'un monaco, di " ogni altro ecclesiastico, rac-" conterà aneddoti più che " osceni, ed alla fine poi di-" rà con massima serietà " " che quest'uomo viveva re-" golarmente secondo il suo " stato. Quasi tutte le sue " Memorie sono piene di si-" mili contraddizioni, che fan-" no epigramma. In proposite , di ciò propongo il seguente ", problema : Brantome era egli " forse un libertino, che per " burlarsi con più sicurezza " de' costumi e della religio-", ne, affetta sovente nell' e-" spressione un ritegno, smen-, tito dal contesto medesimo " del racconto ? o pure era

" egli uno di quegli uomini, ", che nel mondo appellansi " amabili ignoranti, che sen-3, za principi, non men che " senza disegno, confondono " il vizio colla virtù? Qua-,, lunque giudizio se ne for-" mi , si biasimerà sempre " per non avere rispettatane " suoi scritti la decenza, ed " aver sovente fatto arrossir , il pudore. Si ravvisa in Brantome il carattere de' "giovinetti , che , chiamati " alla corte a motivo della a loro nascita, in essa vivo-22 no senza pretensioni e sen-" za desideri . Tutto li diverte; se un' azione ha un' " apparenza piacevole, l' a-, dottano; se non l'ha, ve " la prestano essi. Brantome non fa che toccar superficialmente le materie; non , pensa niente ad internarsi " in un'azione, ed a svol-" gerne i motivi . Dipinge , bene ciò che ha veduto, , narra con naturalezza ciò , che ha inteso; ma non di a, rado avviene di vederlo abbandonare il suo principal " oggetto , ripigliarlo , ine di lasciarlo di nuovo, e n finire col non pensarvi più. 27 Con tutto questo disordine. , egli piace, perchè diverte ... Alcuni suoi aneddoti sembrano inventati a caso. Tale si è quello che rac-

conta di Carlo quinto. , inteso narrare, dic' ,, che se fosse stato tutta-, via robusto di forze, co-, me l'era di mente, sareb-" be andato a Roma con una " poderosa armata colla mira , di farsi elegger papa o per , amore o per forza . Che , divisamento , che uonao " ambizioso! però Dio non " lo permise. Non potendo " dunque esser papa, si fece " monaco " Quest' idea, attribuita da Brantome a Carlo v, non si trova in alcuno stosico, nè anche in quelli, che hanno detto il maggior male di cotal principe. Gli si attribuisce, a dir vero, il desiderio della monarchia universale, vizio degli eroi; ma in niuna parte si vede alcuna traccia, che ambisse il pontificato. Se si esaminino molti altri fatti, narrati da Brantome, e cento volte ripetuti dopo di lui, troverassi, che per la maggior parte non hanno miglior fondamento, che il papato di Carlo v. Ved. II. AVALOS, POITIERS, &c.

II. BOURDEILLES, (Claudio di) pronipote del precedente, conte di Montresor, affezionato a Gallone d'Orleans sì ne' suoi tempi favorevoli, che nelle sue disgrazie, perdè più volte la libertà, per servire a questo prin-

principe. Annojato poi del tumulto e degl' intrighi della corte, si appigliò al partito di gustare le dolcezze d' una vita privata. Cessò di vivere in Parigi il 1663. Ha lasciate varie Memorie, note sotto nome di Montresor 2 vol. in 12, che sono curiose. Vi sono molti pezzi concernenti la storia del suo tempo. Montresor non ha difficoltà di narrare i disegni stessi da lui formati contro la vita del card. di Richelieu,

BOURDELIN , ( Luigi-Claudio ) dell'accademia delle scienze, nacque in Parigi il 18 ottobre 1*696.* Suo padre e suo avo erano altresì membri di quest' accademia, e l'avo è il primo accademico, di cui Fontenelle abbia fatto l'elogio. Suo zio fu membro dell'accademia delle belle-lettere. Bourdelin perdè il genitore all' età di 14 anni, e ben presto sua madre sposò un militare. Dedicossi interamente allo studio della medicina e della chimica, fu dottorato in medicina il 1720. L'anno precedente era-, si maritato; perchè i suoi parenti aveanlo pressato a stringere un-tal legame; ma i diversi vantaggiosi partiti, che gli furono proposti, ei ricusò tutti per isposare la figlia d'uno speziale, che non possedeva se non

bellezza e virtà. L'accademia delle scienze aggregò Bourdelin nel 1725; la Memorie. ch' egli ha somministrate alla medesima, hanno per oggetto materie chimiche. Egli era nato con un considerevole patrimonio; nulladimeno l'esercizio della medicina, che dapprima aveva intrapreso piuttosto per convenienza, gli divenne una necessaria risorsa. Il secondo marito della di lui madre dissipò tutte le sue sostanze, ed anche quelle della moglie, e morendo lasciò de' debiti, pe'quali la madre di Bourdelin erasi obbligata. Egli soddisfece tutti interamente, e di più volle assicurare a sua madre una sussistenza indipendente, e convenevole al suo stato. Questi sacrifizi assorbirono una gran parte delle sue sostanze. Nel 1761 Bourdelin fu nominato medico primario delle RR. principesse sorelle; ma ottenne da esse la permissione di poter esercitare la medicina in Parigi; ed i poveri erano sempre il più caro oggetto delle sue cure. Morì nel 1777.

I. BOURDELOT, (Giovanni) maestro delle suppliche, o sia referendario della regina Maria de'Medici, dotto nelle lingue e nella giure-prudenza, autore delle Note sopra Luciano, sopra Eliodoro,

le minori delle sue opere. Egli finiva poco; ma il fuoco e la libertà, che metteva in tutt' i suoi quadri, fanno che sieno più ricercate le sue produzioni le meno finite, che i capi-d'-opera d' un pittore di un genio mediocre. Riusciva in ogni genere, e soprattutto ne' paesaggi. E'vero per altro, che in essi talvolta incontransi certe situazioni poco comuni, che non sono ben regolari, e che non si accordano sovente col loro piano. De'suoi quadri veggonsi adorne molte chiese di Parigi, ed anche diverse case de' particolari. Questo pittore lavorava per Luigi xIv nell' apinferiore partamento Tuilleries, allorchè nel 1662 fu rapito dalla morte in età di soli 46 anni. Fu egli uno de'dodici, che nel 1648 cominciarono lo stabilimento della R. accademia di Pittura, della quale divenne poscia direttore, e cui per lungo tempo fu cara la di lui memoria sì per li suoi talenti, che pe' suoi costumi. Uno de' tre principali quadri di S.Pietro in Roma, è di *Bourdon*.

II. BOURDON, (Amato) figlio di un ingegnere del re di spagna, nacque in Cambrai nel 1638, e morì nella stessa città il 1706 li 21 decembre di anni 68. All'

età di 36 anni, e padre di dodici figli tutti viventi, si determinò a prendere la laurea in medicina nell' università di Dovai il 1673. Fece comparire nel 1678, per istruzione d'un figlio, che destinava alla medesima professione, le sue Tavole Anatomiche in f. colla sua Descrizione anatomica del corpo umano in 12, che è stata sovente stampata, perchè allora era una delle opere le più perfet-

te in questo genere:

BOURDONNAYE, (Bernardo Francesco Mahé de la) nato a S. Malò nel 1695. fu al tempo stesso negoziante e guerriero. Incaricato sin da giovine degli affari della compagnia delle Indie, le arreccò non poco utile in diversi viaggi, che intraprese per favorire gl'interessi di questa compagnia, ed insieme per accrescere la propria fortuna. Il re lo nominà gavernatorgenerale dell'Isole di Francia e di Borbone, e queste sotto la sua amministrazione divennero floride. Era allora il tempo, in cui bolliva la rovinosa guerra del 1741, Gl' Inglesi dominavano nell'Indo; ed una loro squadra incrocciando in que'mari, disturbava il nostro commercio, e faceva quantità di prede. La Bourdonnaye prese la risolu-

zione di armare una piccola flotta; sortì dall'isola di Borbone con nove vascelli da guerra, attaccò la squadra nimica, la disperse, e andò ad assediare Madrass. Questa città capitolò in settembre 1746, e i vinti si riscattarono collo sborso di circa nove milioni. Le ricchezze acquistate da Bourdonnaye gli suscitarono contro l'invidia; venne dipinto il vincitore di Madrass, come un prevaricatore, che avesse esatto un troppo tenue riscatto, g si fosse lasciato corrompere da? donativi . I direttori della Compagnia dell'Indie, e molti azionari presenvarono le loro doglianze al ministero, e Bourdonnaye, all' arrivar che fece in Francia, venne condotto prigione alla Bastiglia. Durò il di lui processo tre anni e mezzo. Finalmente i Commissari del consiglio, che gli erano stati dati per giudici, lo dichiararono innocente. Fu rimesso in libertà, e ristabilito in tutt'i suoi onori; ma poco dopo morì nel 1754 di anni 55, d'una crudele malattia, cagionatagli dal cordoglio e dalla lunga detenzione. Era egli un uomo da paragonarsi a du Guai-Trouin, e non meno intendente del commercio, che abile nella marina. Aveva in

oltre molta prontezza di spirito. Avendogli dimandato un giorno uno de' direttori della compagnia dell' Indie:,, Co, me si fosse regolato per far, molto meglio i suoi affari, che quelli della compagnia,, che quelli della compagnia,, chè fatto, rispos' egli, perché in tutto ciò, che riguardava voi signori, ho seguite le vostre istruzioni, ed all'opposto non ho consultato che me stesso in tutto ciò, ch' era concernente a'miei interessi. Ved.

BOURDOT DI RICHEBO-URG, (Carlo-Antonio) avvocato in Parigi nel 1689, morì in questa città il di 11 dicembre 1735. Ha dato uno Statuto Generale con varie note, Parigi 1724 vol. 4 in f. Era un uomo, che a molta letteratura univa un gran fondo di religione.

BOURETTE, (Carlotta Renyer) più nota sotto il nome di Musa Acquacedrataja, nata a Parigi nel 1714, morta in essa città nel gennajo 1784, teneva bottega di caffè nella medesima capitale. Era questo il luogo, ove radunavansi molti letterati ed alcuni poeti, che le ispirarono il gusto de' versi. La Musa Acquacedrataja ne fece in tutte le occasioni interessanti; ma ordinariamente limitavasi ad un picciol numero;

e faceva bene, perchè la sua limonata e'l suo caffè valevano ancor più delle di lei poesie. Siccome ella celebrava i begl' ingegni, così questi a vicenda le renderono la

pariglia.

I.BOURG, (Anna du) di Riom nell'Alvernia consigliere-ecclesiastico nel parlamento di Parigi, era parente di Antonio du Bourg cancelliere sotto Francesco 1. Si diede a conoscere dapprima pel suo sapere, indi pel suo attaccamento al Calvinismo. Avendo parlato con entusiasmo in favore de' partigiani di questa dottrina in un' adunanza del parlamento, venne arrestato per ordine di Emico III. Siccome era diacono fu prima giudicato dal vescovo di Parigi, Du Bellay, assistito dall' inquisitore Mouchi, Appello egli, come d'abuso, dalla sentenza del vescovo, ed allegò il dritto d'esser giudicato da' suoi pari, cioè dalle camere del parlamenco adunato; ma le sue opposizioni non ebbero verun effetto. Venne successivamente giudicato dall'uffizialità di Parigi, da quella di Sens e da quella di Lione. Condannato in questi tre tribunali ad essere degradato, e dato in potere del braccio secolare, come eretico, fu condotto da prima nell' uffiziali-

tà di Parigi, ove gli si strapparono di dosso un dopo l'altro gli abiti del suo ordine; indi si passò leggermente un pezzo di vetro su la sua tonsura, e su le sue unghie, dodo di che fu tradotto alla Bastiglia, e condannato da commissari del parlamento ad essere strangolato e bruciato. Siccome sospettavasi (forse senza fondamento), che avesse avuta parte all' assassinio del presidente Minard, una de' suoi giudici, questa uccisione contribuì ad affrettare il decreto della sua condanna. (Veggasi a tale proposito l'articolo minard). Cheçchè ne sia egli fu appiccato e bruciato nella piazza di Greve il dì 16 attobre 1559 in età di 38 anni . Du Bourg mostrà in questi ultimi momenti un coraggio degno de esser ammirato ( dice il P. Bercier), se la sua causa fosse stata migliore. Il suo supplizio, e quello di alcuni aleri Calvinisti, in vece d'intimorire gli eretici, servirono conseguentemente a farne de nuovi, e produssero la cospirazione d'Amboise, e le guerre, che ne vennero in seguito. Buon magistrato, fedele amico, uomo austero, du Bourg persistè ne' suoi errori per una conseguenza del suo carattere fermo ed inflessibile. Ε-

Egli eta incapace di dire ciò, che non pensava, ed incapace di cangiar opinione sol che ne fosse imbevuto una volta, ch'è quanto dire difficilissimo ad essere ippocrita. I Calvinisti lo hanno posto nel numero de' loro martiri, poichè fu uno de'più ardenti propagatori della loro setta. Non si può fare a meno di riconoscere in lui il carattere d'un eccessivo fanatismo. Mentre faceasi la cerimonia della sua degradazione, non facea che declamare contro gli ordini sacri e contro la chiesa. Disse, che si teneva per fortunato venendo spogliato del earattere della Bestia; e che per l'avanti nulla avrebbe più di comune coll' Anticristo . Così egli chiamava il papa, secondo le risapute interpretazioni di Calvino e de'suoi partigiani.

II. BOURG ( Eleonoro Maria del Maine conte di ), servì con distinzione sotto Luigi xIV. ( Ved.II. MERCY). Non fu però maresciallo di Francia che nel 1725, anno

della sua morte.

III. BOURG. (Carlo le)

Ved. MONMOREL.

BOURGELAT, (Claudio) dell'accademia di Berlino, direttore ed ispettore generale delle scuole Veterinarie general commissario

delle razze, morto in età avanzata a 3 gennajo 1779, rendette effettivi serviggi alla società, facendo stabilire in una parte del regno varie scuole veterinarie, e dirigendole personalmente, o colle sue opere. Abbiamo di lui, I. Il nuovo Newkastle, o nuovo trattato di Cavalleria, 1747. II. Elementi d'Ippiatrica, o nuovi principj sulla cognizione de' Cavalli, 1750 vol. 3 in 8°. III. Materia medicinale ragionata 1771 in 8°. Egli non vi ha fatto entrare che ciò. che potesse servire all' istruzione della veterinaria. L'autore era al tempo stesso uomo utile ed amabile.

BOURGEOIS, Ved. BUR-GENSIS . . . CHEUREAU . . .

e LOUVENCOURT .

BOURGEOIS (Luigi de & abbate di Chanto-Merle, na to ad Heauville nella dioce di Coutances, decano della chiesa d'Auranches nel 1680, consecrò il suo estro poetico ad argomenti cristiani. hanno di lui : I. Il catechismo in forma di cantici . II. La storia de misteri di Gesti Cristo e della Vergine . III. I salmi penitenziali. La poesia di queste tre opere è facile, ma debole e senza immagini.

BOURG-FONTAILL,

Ved. FILLEAU il.

Z BOUR-3

BOURGOGNE, Ved. BOR-

I. BOURGOING, (Edmondo ) priore de' Domenicani di Parigi, nel tempo della Lega fu preso all'assalto d'un sobborgo di detta città vestito da soldato, e venne condotto a Thours, ov era il parlamento nel 1589. Fu convinto d'essere stato ne' suoi sermoni il panegirista del suo confratello Giacomo-Clemente, uccisore di Enrico III, d'aver paragonato cotal parricidio all'azione di Giuditta, e di aver onorato col titolo di martire il predetto fra Giacomo Clemente; per il chè esso Bourgoing venne strappato da quattro cavalli nel 1590. Dicesi, che le sue declamazioni per la lega fossero state pagate vantaggiosamente coi segreti favori della duchessa di Montpensier, sorella de' Guisi. Ma quest' aneddoto, stampato in tanti libri. sembra poco verisimile. Bastava il solo fanatismo per animar questo Frate, senza mischiarvi la voluttà.

II. BOURGOING (Francesco), terzo generale dell' Oratorio, successore del P. Gondrin, nacque in Pariginel 1585 d'una famiglia di toga, e morì nel 1662. Publicò le opere del cardinal di Bérulle, alle quali avea tra gli altri cooperato, con un compendio della di lui Vita. Abbiamo di lui: I. Le Omelie de' Santi in 3 vol. in 8°. II. Le omelie cristiane in 8°, che alcuni direttori dell' instituzione fanno leggere ai loro giovani confratelli, in vece di far loro leggere Massilon. La sua Orazione funebre su pronunziata da Bossuet.

BOURGUET ( Luigi ). nato a Nimes nel 1678, si fece nome colle sue cognizioni nella storia naturale. La revoca dell'editto di Nantes. costrinse la sua famiglia a ritirarsi negli Svizzeri. Zurigo. ove fermò il suo soggiorno, è debitrice alla medesima dell' introduzione fattavi delle manifatture di calze, di mussoline, e di alcune stoffe in seta. Il giovine Bourguet ivi fece i suoi study; si maritò poi in Berna; ed andò a stabilirsi a Neuchatel, ove divenne professore di filosofia e di matematica; e fece de buoni allievi, che lo amarono e lo rispettarono. Morì 31 dicembre 1742 di 64 anni. Avea dato al publico. I. Lettere circa la formazione de' sali e de' cristalli , Amsterdam 1729 in 12. II. La Biblioteca Italiana in 16 vol. in 8°. Questo giornale incominciato a Ginevra nel 1728, venne accolto dagli eruditi, come un li₊

libro solido e utile, che avrebbe dovuto continuarsi; ma gli sarebbe stato necessario uno stile più elegante.

BOURGUEVILLE, (Carlo di) conosciuto sotto il nome di s. DE BRAS, luogotenente-generale di Caen, morto nel 1593, è autore delle Ricerche ed Antichità della tittà ed università di CAEN, e luoghi virconvicini de' più motabili, Caen 1588 in 4° ed in 8°, col ritratto dell' autore, appiè del quale leggesi questo distico di la Fresnay:

Hoc pictoris opus, vigilata-

que scripta labore Et vulsum, & mentem post tua scripta ferent.

, Questo libro, quantunque sia , difettoso, ( dice l'ab. Lan-, glet ) è un tesoro, che ci 99 ha conservata un' infinità di cose singolari di quel » paese, le quali sarebbero nimaste nell' obblio. Vi sa-, rebbe stato bisogno d'un pò , più di sale per correggere 🗻 alcune melensaggini , in cui n è caduro l'autore a motivo " della sua decrepita età, mentre correva già l' 85 33 anno ,, Ved. Il Metodo per estudiare la Storia tom. XIII pag. 71.

BOURGUIGNON, Ved.

\* BOURIGNON, (Antonietta) nacque a Lilla in

Fiandra l'anno 1616, e quanto mostrò in seguito di entusiasmo e di singolarità, altrettanto, dicesi, che fo se sì mal composta e desorme, che si su quasi sulla determinazione, allorché nacque, di soffocarla come mostro. Di quattro anni, conobbe, ch'ella viveva fra cristiani di nome, e domandava istantemente di esser menara là, dove i veri cristiani si ritrovassero. Ciò non ostante, giunta che fu all'opportuna era, i suoi genitori volevano ad ogni patto maritarla; ond' essa, che abborriva un tale stato, per l'esempio poco favorevole, ch' elia ne aveva tirato dall'infelice condizione di sua madre, che fu molto malmenata da suo marito, se ne fuggi al deserto vestita da romito. L' arcivescovo di Cambrai le accordò una solitudine, ove formò una piccola comunità, senz'altro voto, e senz'altra regola, che l'amor di Dio ed il Vangelo. Questa singolarità fece, che fosse mandata via. Essa andò allora a Lilla a rinchiudersi in una camera, ove visse sola quattro anni continui. In seguito andò vagando per diverse città e luoghi, e specialmente a Gand, a Malines, ad Amsterdam, a Franeker, ove morì l'anno 1680 di anni 64. Malgrado il suo

ridicolo fanatismo, e la sua mostruosa deformità, fece più volte il miracolo di destare violenti amori in più persone. Si dice, che nelle conversioni, ch' ella facea, e ch'erano per essa nuove rigenerazioni, provasse gl'istessi dolori, che pruovano le donne nel parto: e che questi erano maggiori a proporzione, che le conversioni riuscivano più efficaci, com' era avvenuto specialmente per M. de Cort. Perilche un giorno un cotal arcidiacono, ch' era anche del numero de' di lei figli spirituali, vedendo M. de Cort assai più di se grasso, e paffuto, gli disse ridendo: non è da stupire, che nostra madre abbia sofferto più dolori per voi che per me, essendo voi un bambino sì grosso ed io per contrario sì picciolo. Era questa una donzella data alla vanità delle rivelazioni e profezie; faceva l'inspirata, e credeva aver ricevuta da Dio la commissione di riformare il Cristianesimo; ma aveva bisogno di riforina ella stessa. Sebbene fosse ricca, negava la limosina ai poveri, sotto pretesto, che Dio glie l' avesse vietato, o le avesse ordinato un altro uso delle sue sostanze. Si serviva ella delle medesime scuse per dar colore alla sua disobbedienza

verso i suoi genitori, al suo amore per la vendetta, all' inudita durezza, con cui trattava le sue serventi. Le sue opere piene di ridicolo fanatismo, e tra le quali una ha il titolo di Luce del mondo, un'altra di Testimonianza della verità, consistono in 21 volumi in 8°, stampati in Amsterdam il 1686. Poiret suo discepolo ha ornata una tale raccolta di stravaganze colla Vita di questa illuminata. Nè da' suoi scritti , nè dal suo tenor di vita non può apprendersi qual fosse il suo sistema, ed è crediblle, che non ne avesse alcuno, giacchè tutto attribuiva alle inspirazioni immediate, che in realtà non erano se non fantastiche illusioni d'una visionaria, e che dipendevano dal momento. Nulla di più strano, quanto ciò, ch'essa opinava circa il genere umano. "Gli uomini, dic' ella, cre-" dono d'essere stati creati " da Dio quali sono al pre-" sente; ma non è vero, ., mentre il peccato ha sfigu-" rata l'opera di Dio, ed in " vece di uomini, che do-" vean essere, sono divenuti " mostri della natura, divisi , in due sessi imperfetti im-" potenti a generar i loro si-" mili uno senza l'altro, e però di peggior condizione

n ne degli alberi e delle pian-., te, che generano ognuna da " se , a senza dolori ne mi-" serie &c. " Molte altre sue stravaganze, specialmente rapporto alla nascita dell'anticristo si possono leggere nel di lei atticolo, che ne ha da-

to il Bayle.

BOURLIE, (Antonio di Guiscard, più noto sotto il nome di abbate de la ) nato nel 1658 da un' antica famiglia del Perigord. Avendo tentato invano di sollevare i Calvinisti di Rouvergne nel tempo stesso, ch'eransi ribellati i Cevennesi, passò in Olanda, ed indi in Inghilterra, ove ottenne dalla regina Anna una pensione di 500 lite sterline. Questo singolar benefizio però non fu bastante a trattenerlo dal tradir pure. la regina Anna sua benefattrice, come aveva tradita la propria patria. Venne arrestato nel 1711, e fu condotto innanzi il segretario di stato Saint-Jean, di poi visconte di Bolyngbrocke, in presenza di alcuni membri del consiglio-privato. Gli si formò l'esame circa una rea corrispondenza, che veniva accusato di tener colla Francia, con cui allora pendeva la guerra. Egli negò tutto; ma avendogli il gran-tesoriere Harlei mostrate le stesse sue let-

tere, la Bourlie afferro un temperino, ch' era sulla tavola, e con esso gli diede due colpi: vóleva darne un terzo al duca di Buckingham; ma questi se lo riparò. In seguito di ciò stretto in catene fu mandato in prigione, ove sottrasse al supplizio, dandosi da se stesso la morte.

BOURLOTTE , Ved. LA

BOURLOTTE.

BOUROTTE, (D.Francesco Nicola ). Benedettino della congregazione di S.Mauro, nato a Parigi nel 1710, morto nella stessa città il 12 giugno 1784, venne incaricato della continuazione della Storia della Linguadocca di D. *Vaissette*, di cui preparava un vi° volume. Vi sono parimenti di lui alcune altre opere relative alla Linguadocca, come pure un Esame di alcuui scritti della Provenza circa la proprietà del Rodano. 1768 in 4°.

BOURREE , ( Edmondo Bernardo ) prete della congregazione dell' Oratorio, nato nel 1662, si consecrò alla predicazione ed alla teologia. che professò a Langres ed a Chalons-sulla-Saona. Morì a Diion sua patria il 1722. I. Di lui si Conhanno: ferenze ecclesiastiche della Diocesi di Langres, Lione 1684 vol. 2 in 12. II. Spiega-

210-

rione dell' epistole, e degli evangeli di tutte le domeniche dell'anno, per uso della diocesi di Chalons, Lione 1697 vol. 2 in 8°. III. Una quantità di Sermoni in 16 vol. in 12, scritti con solidità, ma con poca eloquenza.

BOURRET (Giovanni), prete dell'Oratorio di Riez in Provenza, morì a Montpellier nel 1726. Si è fatto conoscere per alcune Opere di Teologia, che per la maggior parte aggiransi circa le note controversie di que' tempi.

BOURSAULT (Edmondo), nacque a Mussi-l'Eveque nella Borgogna l'anno 1628. Egli non tè alcun corso di studi, ne seppe giammai il latino . Quando passò a Parigi nel 1651 non parlava che un grossolano dialetto Borgognone. La lettura de' buonilibri, ed alcune felici sue disposizioni lo posero ben presto in istato di parlare e scrivere elegantemente il francese. Avendo composto per ordine di Luigi xtv, per servire all'educazione del Delfino. un libro assai mediocre intivolato Del vero studio de sowani, 1671 in 12, ristampato anche nel 1687, il re ne tu si contento, che se avesse saputa la lingua latina , l'avrebbe nominato sotto-precettore di esso Delfino. La duchessa d'Angouleme vedova d'un figlio naturale del re Carlo ix avendolo preso per suo segretario, venne impegnato a fare in versi ogni otto giorni una Gazzetta, che gli profittò una pensione di duemilà lire. Il monarca e la corte ne prendevano molto piacere: mà avendo egli scagliati alčuni tratti satifici cofitro i Francescani in generale, ed i Cappuccini in particolare, gli venne imposto silenzio. confessore della regina Francescano Spagnuolo si adoprò in guisa, che fece sopprimere non solo la Gazzetta, ma ben anche la pensione, ed avrebbe altresì fatto porre Boursault alla fu Bastiglia, se non fosse stato sostenuto dal credito de'di lui protettori.Di lì a non molto ottenne egli un nuovo privilegio, e publicò la sua Gazzetta col titolo di Musa amena ; ma questa pure fu poscia soppressa. Erasi publicata in Inghilterra una medaglia, in cui vedeasi da un lato Luigi xiv con queste parole Ludovicus Magnus e dall'altro Guglielmo d' Orange con quest' altre Guillelmus Maximus. In tal occasione Boursault osò dire nella sua gazzetta:

Quando per sue virtù Luigi è grande, Sommo è Guglielmo sol pei suoi delitti.

Sic-

Siccome allora pensavasi a parlar di pace, e simili sarcasmi potevano produrre gravi doglianze, fu vietato a Boursault di continuare un foglio, che divertiva la corte e la città. Ebbe indi 1º impiego di ricevitore delle imposizioni a Montluçon, ove in età di 63 anni morì d'una violenta colica il 1701. Ha pure lasciati vari componimenti teatrali ed altre opere. Le principali sono: I. Esopo alla città ; Esopo alla corte, che tuttavia vengono recitate ed applaudite. Questi due drammised il seguente formano una graziosa critica de ridicoli d'ogni stato, d'ogni età e d'ogni tempo. Egliricavali dal vero, e rappresentali con tutte le loro gradazioni, o dire mmo, con tutto il suo chiar-oscuro. Va dal serio al comico, dal comico al morale, e dal morale ritorna alla facezia, senza che il passaggio da un genere all'altro sia duro, ne spiacevole. I suoi versi sono generalmente armoniosi, e rimati bene .Trascurato è talvolta il suo stile, ma facile ed analogo al soggetto, II. Il Mercurio galante, ovveto La commedia Senza titolo, nella quale ingegnosamente mette in derisione la mania di chiedere un posto nel Mercurio galan-

te. III. La satira delle satire in un solo atto. Un tratto frizzante, che Despreaux aveva lanciato contro Boursault per vendicare Maliere (Ved. quest' articolo ) col quale aveva Boursault avuto una contesa, diede occasione a questo dramma, la di cui recita, fu impedita dal solo credito di Boileau . Alcuni anni dopo, essendosi portato questo satirico alle acque di Bourbon, Bourfault, che allora, trovandosi ricevitore a Montluçon, stavane non molto discosto, recossi colà ad offrirgli la sua borsa e i suoi servigi. Questa generosità toccò vivamente Boileau, e però si promisero reciprocamente una costante amicizia . Boursault di fatti la meritava per la dolcezza de' suoi costumi, e per l'amenità del suo carattere . Fu però meno tollerante cogli altri suoi censori, che con Boileau, e talvolta seppe reprimerli . Mercè una cabala essendo stato impedito il buom successo delle prime rappre-sentazioni dell' Esopo alla cinsà, l'autore vi aggionse una favola dell' Alano ( o sia grosso cane), e del Bue con una moralità, diretta alla Platea. in 4° versi francesi, che possono tradursi :

Lasciace pur, che ogni ascolsante oneste A suo talento cianci, Senza imitar questo tagnaccio infesto,

Che non vuol ne mangiar, ne eke altri mangi.

Questa lezione un poco ardita fece tacer la cabala, e del dramma si fecero 43 recite. Tommaso Corneille amava talmente Boursault, che chiamavalo suo figlio, ed avrebbe voluto, che assolutamente chiedesse d'essese ascritto all' accademia. Boursault se ne scusava per la sua ignoranza, e dimandavagli di buona fede " che farebbe l' Ac-" cademia d' un soggetto i-, gnorante e non letterato, che " non sa nè latino nè greco? (Risposegli Corneille) Non si tratta quì d' un' accademia greca o latina; ma d' un' accademia francese, e chi sa il francese meglio di voi? Si hanno ancora di lui : I. Alcuni Romanzi : il Marchese di Savigny; il Principe di Conde, che non mancano di calore; Artemisia e Polianto; Non creder ciò che si vede. II. Delle LETTERE, di complimento, di obbligazione o ringraziamento e di amore, notes sotto il titolo di Lettere a Babet, lette tuttavia da alcuni di provincia, ma sprezzate da ogni persona di gusto. III. Lettere nuove, accompagnate di favole, novelle,

epigrammi,offervazioni, detti faceti &c. in 2 vol. in 12, ristampate più volte, comechè sieno scritte la maggior parte in uno stile basso e prolisso. Questo è un miscuglio, che sulle prime sembrò dilettevole, ma che oggi si tiene per molto inferiore, mentre le novelle e i detti faceti, che Boursault vi ha ammassati o posti in verso, trovansi dovunque. Le sue favole non hanno nè la naturalezza di quelle di la Fontaine, nè l' elegante precisione di Fedro. Un' edizione del Teatro di Boursault si è fatta in Parigi nel 1746 in 3 vol. in 12.

BOURSIER ( Lorenzo-Francesco.), prete, dottore della casa e società di Sorbona, nacque ad Ecouen nella diocesi di Parigi il 1679. Fu obbligato ad uscire dalla Sorbona, non pe' suoi costumi, ch'erano purissimi; ma per lo suo riappello nel 1721. Si ritirò alla sua patria, ed ivi era nel 1735, allorchè dovette fuggirsene per sottrarsi alle persecuzioni del ministero. Si tenne indi celato. e non si lasciò vedere, che ad alcuni suoi sicuri amici . Cessò di vivere a Parigi nel 1749. Di lui si hanno : I. L'azione di Dio sopra le creature, Parigi 2 vol. in 4°, ovvero 6 vol. in 12. Questo trattrattato, nel quale vuol provare a forza di raziocinio la fisica promozione, venne attaccato dal P. Malebranche. L'autore si sa conoscere per profondissimo metassico. II. Memoria presentata a PIETRO il Grande dai dottori della Sorbona, per la riunione della chiesa di Russia alla chiesa Latina, Quando il Czar recossi alla Sorbona, Boursier gli parlò dell'oggetto di tale memoria. Dissegli sulle prime il principe, non esser egli che un soldato, — Boursier risposegli, ch'egli era un eroe, e che in qualità di sovrano era protestore della Religione. – Questa riunione, ( ripigliò il Czar ) non è so-sa sì agevole; noi discordiamo in tre punti; il Papa; la processione dello Spirito-Santo.,.. Siccome non sovvenivasi del terzo punto, cioè gli azimi ed il calice, Boursier gliel richiamò alla memoria. Per quest' articolo, disse l'imperatore, non dovremmo fatigare ad accordarci insieme. Alla fine della conversazione il monarca Russo dimandò Memoria; questa gli venne data; ma non servì affatto. Nel 1753 fu stampata a Parigi in 3 tomi in 12 una Stovia ed Analisi del detto libro dell' Azione di Dio sulle Creature, unitavi una Relazione

dell' operato dai DD. della Sorbona per l'accennata riunione. III. Una quantità di libricciuoli sopra le funeste controversie, che lacerano la Chiesa.

Non si ha da confondere con Filippo BOURSIER diacono di Parigi, nato in questa città il 1693, e che ivi cessò di vivere nel 1708. Questi fu il primo autore nel 1727 delle Novelle Ecclesiastiche. Ebbe diversi cooperatori, e tali furono M. d' Etemare, di Fernanville, Berger, de Russyé, de Traya, Fontaine. Ma egli compose da se solo la maggior parte de' discorsi premessi a ciascun anno di quest' opera periodica . Vi sono di lui altri scritti .

BOURVALAIS ( Paolo Poisson, noto sotto il nome di), famoso finanziere, era figiio d'un contadino de' contorni di Rennes nella Bretagna. Il suo primo impiego fu di vestir la livrea in casa di Tevenin appaltatore generale. Ritornò poscia nel suo villaggio, ove divenne sergente. M. di Pontchartrain, primo presidente nel parlamento di Rennes, lo fece entrar in propria casa; e l'impiegò indi negli affari, quando ebbe ottenuta la carica d'intendente delle finanze. Bourvalais, avido ed ingegnoso

fe-

fece una rapida fortuna, della quale godè con isplendore dal 1700 sino al 1716. Avendo il reggente duca d' Or-· leans eretta allora una camera di giustizia, Bourvalais, accusato di aver abusato delle necessità dello stato, in contingenza della guerra per successione di Spagna. venne tassato dalla detta camera in quattro milioni e 400 mila lire; ma egli rinunziò quando possedeva, a riserva unicamente di 450 mila lire col peso di pagare i propri creditori . Varie particolari Considerazioni lo fecero ristabilire in tutt' i suoi beni mediante un decreto del consiglio de' 5 settembre 1718.Ma il rammarico per lo già sofferto sconvolgimento della sua Fortuna aveva logorata la di lui salute, onde poco dopo cessò di vivere nel 1719. La di lui fierezza era non minore delle sue ricchezze. In un contrasto, ch'ebbe con Tevenin, questi gli disse: Sovvengati, che sei stato mio servo. --E' vero, (rispose Bourvalais) ma se tu lo fossi stato di me, il saresti ancora. La sua casa è divenuta in oggi il Palazzo della cancelleria.

BOURZEIS, (Amabile di) abbate di S. Martino di Cores, ed uno de' 40 dell' accademia francese, nato a

Volvic presso di Riom enel aprile 1606, si accreditò sotto il cardinal di Richelieu mercè il suo sapere. Era in possesso delle lingue, della politica e della controversía. Contribuì alla conversione del principe Palatino Odoardo, ed a quella pure di alcuni ministri. Venne dal ministero impiegata la sua penna negli affari intorno i dritti della regina. Nel 1666 fece un viaggio in Portogallo, sotto pretesto di adoprarsi per la conversione del conte di Scomberg. poi maresciallo di Francia; ma in effetto per trattare di affari di stato. Bourzeis terminò i suoi giorni a Parigi nel 2 agosto 1672. Era entrato sulle prime con molto calore nelle dispute del Giansenismo; ma nel 1661 segnò il formolario, sperando ( per quanto dicesi ) di guadagnarsi con questa sommissione i favori del Mazarini. Sostengono pel contrario i Gesuiti, ch'ei rinunziò di buona fede alle opinioni di Giansenio, e che, nel sottoscrivere il formolario. protestà, che vorrebbe poter cancellare col fuo sangue tutto ciò , she aveva scritto. Oltredichè la ritrattazione ha la data de' 4 novembre 1661, e il cardinal *Mazarini* morto 8 mesi pria ( il 9 marzo ) non poteva più influire a nul-

la. Si hanno di Bourzeis! I. Varie Opere in 2 vol.in 8° intorno le materie della Grazia. II. Diverse Prediche, Parigi 7-672 vol. 2 in 8°, mediocrissime per quanto si appartiene ali eloquenza; ma l'autore vi ha premessa una dotta prefazione intorno la stima. che una volta faceasi della funzione di predicatore. Il gran Colbert avealo fatto capo d'un' assemblea di celebri teologi, che tenevasi nella biblioteca del re per confutare gl'increduli. Presedeva altresì ad un'assemblea di letterati nel palazzo di questo soprantendente, la quale chiamavasi Piccola accademia. M. Chapelain nella sua Lista di alcuni letterati francesi, viventi nel 1662, parla di lui in tal guisa., Questi è un bel , talento, che scriverebbe bene nell'una e nell'altra lin-" gua; ma è talmente ristret-, to alla teologia, che non ,, può guari esser considerato ,, per le opere di altre mate-" ne. Nulladimeno s'ei vi si " applicasse, vi riuscirobbe , con onore, avendo una "gran vivacità, assai buon " metodo ne suoi raziocini. 29. ed una vigorosissima maniera di spiegarsi ". Voltaire gli attribuisce il Testamento del card. di Richelieu, ma senza fondamento. Il suo S.

Agostino vittorioso di Calvino e di Molina, ovvero Confutazione d'un libro intitolato IL SEGRETO DEL GIANSENISMO, fu stampato in Parigi 1652

in 4°.

BOUSSARD, (Goffredo) dottore di teologia, decano della facoltà di Parigi, e cancelliere dell'università, fece brillàre la sua eloquenza e la solidità del suo raziocinio in varie strepitose occasioni. Verso il 1518 permutò la s**ua** cancelleria con un benefizio nel Maine; ed allora si ritirò a Mans, d'onde era originario, ed ivi morì circa il #520. Ha lasciato un trattato molto raro: De continentia Sacerdotum, Parigi 1505, e Rouen 1513 in 4°, ed alcune opere teologiche e morali.

BQUSSEAU (Giacomo), nativo del Poitou, professore dell'acccdemia di pittura e di scoltura, capo scultore di S. M. Cattolica, morì a Madrid nel 1740. Si rendè stimabile, non meno pel suo carattere, che pe' suoi talenti. Ammiransi soprattutto il suo Mausoleo di M. d'Argenson alla Maddalena di Frenes, ed un Basso-rilievo nella Cappella della casa di Nosilles a No-

stra Signora.

I.BOUSSET, (Gio.Battista di ) nativo di Dijon, morto nel 1725 in età di 63 an-

ni, maestro di musica nella cappella del Louvre, per lo spazio di 34 anni, diede ogni anno un libro di Arie serie, e di Ariette da cantare bevendo, ad una, due e tre voci. Regnano nella maggior parte varietà, grazie e naturalezza. II. BOUSSET, (Renato Drouard di ) organista di S. Andrea-degli-Archi, nato a Parigi nel 1703, morto nella stessa città il 1760, teneva immediatamente il primo luogo dopo i celebri d'Aquin e Calviere. Questo abile compositore dava ogni anno una prova del suo genio, mercè un mottetto, che faceva eseguire all' Oratorio per li sig. dell'accademia delle scienze.

BOUSSONET, Ved. 11.

BOUTARD, (Francesco)

della Champagne, aggregato all'accademia delle belle lettere, priore di Chateaurenard, ed abbate di Boisgroland, si diede a conoscere al gran Bossuer mediante un'Ode, con cui accompagno un pasticcio, che madamigella Mauléon, amica di questo prelato, mandavagli il giorno della sua festa. Bossuer gli ottenne da Luigi xiv una pensione di mille lire; e Boutard venne

poscia appellato il Pocta del-

la R. Famiglia. Egli caricò

di versi tutte le statue e tutt'

i monumenti innalzati ad onore del gran Luigi. Morì
nel 1729 Molte Poesie Latine aveva egli composte, delle quali alcune sono state tradotte in francese. Vi si scorge della facilità; ma vi sono
troppi pensieri oscuri ed espressioni improprie. Boutard
erasi ideato di far rivivere
Orazio, perchè diceva di avere la figura, gli occhi e le
maniere di questo poeta latino.
Non mancavagli altro che il
di lui bell'ingegno.

BOUTARIC (Francesco). professore del dritto Francese nell' università di Tolosa, nacque a Figeac nel Querci nel 1672; morì nel 1733 in Tolosa di anni 62, ov'era stato scabbino, e capo del concistoro. Diverse opere ci ha lasciate, che per la loro nettezza, precisione e giustezza vengono non poco ricercate: I. Le Istituzioni di Giustiniano, confrontate col dritto francese, 1740 in 4°, con un' ecceilente prefazione. II. Trattato de' Dritti di signoria, e delle materie feudali in 8°, e ristampato in 4º nel 1751, con aggiunte e correzioni.III. Trattato delle materie ecclestattiche, ovvero delle istituzioni canoniche, del concordate, dell' ordinanze di Blois, della libertà della chiesa gallicana Oc., 1762 vol. 4 in 4°. IV. Spie-

Spienazioni delle ordinanze intorno le materie civili, criminali e di commercio, 2 vol. in 4°.

BOUTAULD, (Michele) Gesuita di Parigi, nato nel 1607, esercitò per 15, 0 16 anni il ministero di sacro oratore, e morì in Pontoisé nel 1688 di 81 anno. Si hanno di lui varie opere stimate: I. I Consigli della sapienza, Parigi 1736 in 12. Vien attribuita la prima parte di questo libro al celebre Fourguet; ma è meglio lasciarla a quello, di cui porta il nome . II. Il Teologo nelle conversazioni co saggi e grandi del mondo, a Parigi ed a Lione in 4° e in 12. Avendo Enrico IV impegnato il celebre P.Cotton a porre in iscritto le risposte, che aveva date ad alcuni increduli della sua corte, sopra questa specie di Memorie appunto il P. Boutauld compose questo libro, la di cui idea è ottima. e solido il raziocinio . III. Metodo per conversare con Dió, -Parigi 1614 in 161 piccola operetta, che per altro non manca di unzione.

BOUTEROUE, (Claudio) dotto antiquario, nato a Parigi, diede al publico un libro pieno di erudizione molro stimato, che ha per titolo: Ricerche suriose intorno-Tom. IV.

le monete di Francia dal principio della monarchia, Parigi 1666 in f., edizione rara e stimata. L'autore morì nel

1690.

BOUTEVILLE, (Francesco di *vitonimorenci* conte dì ) governatore di Senlis, figlio di Luigi di Montmorenci. ereditò la bravura di suo padre, ma portolla talmente all'eccesso, che gli divenne funesta . Sommo era allora il furore de' duelli, malgrado gli editti di Enrico iv e di Luigi XIII. Le prime notizie, che chiedevansi la mattina, erano: Chi si è battuto jeri? e il dopo pranzo: Sapete voi, chi siasi battuto questa mattina? Più d'ogni altro partecipò Bouteville di una tale mania . Se qualcheduno dicevagli , Il tale è bravo , andava immediatamente a trovarlo, e la prima proposizione, che facevagli, si era: Mi è stato derto, signore, che voi siete bravo ; fa mestieri, che noi ci battiamo insieme. Si acquistò gran fama in questi disgraziati combattimenti, e uccise il conte di Thorigni nel 1626. L'anno appresso il conte di Chapelles (Francesco di Rosmadec ), ed egli si batterono il 12 maggio contro il marchese di Beuvron e il marchese di Bussi ( Enrico d' Amboise), che su ucciso dal con-

conte di Chapelles. I due vincitori tentarono di avere un asilo nella Lorena; ma furono presi a Vitri-le-brule, ed ebbero troncata la testa in Parigi il 21 giugno 1627. Morirono ambidue con fermezza, nè vollero, che loro venissero bendati gli occhi sul palco. Il conte di Bouteville. aveva sposata Elisabetta-, Angelica di Vienne, morta il 6 agosto 1696 di 89 anni. Da essa ebbe il famoso maresciallo di Lucemburgo. Malgrado il suo rissoso umore Bouteville aveva degli amici, che gli erano affezionatissimi. Di questo numero era il commendatore di Valencai, poscia cardinale, che aveva aliora una tale mania di tirar di spada, che volle chiamarlo a duello, benchè l'amasse teneramente, perchè non l'aveva preso per secondo in una disfida seguita due o tre giorni prima. Questa contesa non fu sedata, se non mediante un altra briga, che Bouteville per bizzarria prese contro il marchese di Portes, quale Valencai servì da secondo contro Caroie.

BOUTHILLIER, casa originaria di Bretagna, che ha prodotto sotto il ministero di Ricbelieu un soprantendente delle Finanze, Claudio le Bouthillier, morto il 21 di

maggio 1652 di 71 anno; e il di lui figlio, Leone conte di Chavigny, segretario di stato, morto a Parigi a 21 ottobre nel 1652 in età di 44 anni. Luigi xIII nel suo testamento avevalo nominato ministro di stato, e del consiglio di reggenza unitamente al principe di Conde, al cardinal Mazarini, al cancelliere ed a Claudio Bouthillier sue padre; ma qualche tempo dopo venne rimosso dall'ingeronza, negli affari; come accadde a suo padre, che ritirossi nella propria casa de' ponti sulla Senna: Leone aveva un talento distinto, ed atto per tutti gl'impieghi. Fu egli il primo, che fece imporre le gravezze per mezzo degl'intendenti- delle finanze. ( Ved. IV MORIN, e III. GASTON ). Enrico le BOUTHILLIBR di Rançón fratello del celebre abhate della Trappa ( Ved. RANCE ), nato nel 1634 , cavaliere di Malta nel 1681, fu fatto tenente-generale delgalere pel 1718, carica creata per ricompensare i suoi lunghi servigi, e che rinunziò nel 1720 : Morì il 1726 in età di 62 anni.

BOUTHRAIS (Rodolfo), in lacino Botherejus, nato a Chateaudun nel 1552, fu avvocato al gran-consiglio, e morì nel 1630 di 78 anni.

L

Le di lui opere sono: I. Racsolta di Decreti del gran-configlio, in latino, Parigi 1608 in 8°. II. De rebus in Gallia gestis ab anno 1594 ad 1610 vol. 2 in 8°. III. Henrici Magni Vita, in versi, Parigi 1611 e 1612 in 8'. IV. Panegirico della città di Orleans, 1615 in 8°, pure in versi latini. V. Musa Pontificia,

1618 in 40, &c. BOUTIERES(N. des), tenente-generale di Francesco 1 re di Francia, al di quà da' monti Non aveva che 16 anni, quando fece un'azione di bravura molto superiore alla sua età. Servendo egli nella compagnia d' uomini-darme di *Bayard* , ebbe occasione di battersi corpo a corpo con un uffiziale Albanese della cavalleria leggiera dell' inimico, formidabile per la sua alta statura, e lo fece prigioniere. Il nuovo Davida presentò il suo Goljath all' imperatore, che mosso dal contrasto del vincitore e del vinto, disse all' Albanese, di rimaner ben sorpreso, , com' legli si fosse lasciato prendeze da un fanciullo, 32 CHI MANCANENO ancor quattr' n anni ad aver la barba sul , volto ,, L'Albanese, vergognandosi più del rimprovezo, che della sua sconfitta, welle colorire la propria viltà,

dicendo, che avea ceduto soprafatto dal numero, e ch' era stato preso da quattro cavalieri. Bayard, che trovavasi presente, voltatosi verso des Boutieres, dissegli : Intendete voi ciò, ch' ei dice? Questo è tutto contrario al vostro sacconto: e ciò ferisce il vostro onore: Tosto il giovanetto, ergendosi su le punte de piedi; Vol mentine, gli disse con ardire , e per mostrage, che va bo pigliato jo solo, rimontiamo a cavallo, e m' impegno di uccidervi, o di farvi gridat quartiere una seconda, volta. Ma l'Albanese troppo soddise fatto del primo conflitto, non era uomo da accettare la di lui proposizione. Quest' azione di prematura intrepidezza segui l'anno 1509.

BOUTIGNY, Ved. 11 TA.

LON, e II MOTHE.

BOUVIER (Egidio le), denominato Berri, venne forse così appellato dal paese, ove nacque nel 1386. Fu araldo-d'-armi di Carlo vii re di Francia, di cui lasciò una Cronaca, che comincia nel 1402, e termina nel 1461. Gottofredo l'ha publicata nelle Storie di Carlo vi e di Carlo vii nel 1653 e 1661 in f.

BOUVIERE, Ved. GUYON no. 11.

BOUVOT (Giovanni),
Aa 2 av-

avvocato di Chalons-sulla Saona sua patria, morto nel 1636 di 78 anni era Protestante. Si hanno di lui i Decerci del parlamento di Borgogna, Ginevra 1623 e 1628 vol. 2 in 4°, raccolta poco comune.

\* BOXHORN ( Marco d' elo-Zuerio ), professore quenza a Leyden, ed in seguito di politica e di Storia, era nato a Ber-gop-zoom nel Brabante Olandese il 1612, e mprì a 3 ottobre a Leyden il 1653. În si breve corso di vita, che non oltrepassò i At anno, compose una quantisà di opere, che manifestano il fecondo suo ingegno e la vasta sua erudizione, spezialmente in materie storiche, politiche, ed anche di dritto publico. Le principali sono: I. Disquisitiones Politica seu 60 casus politici ex omni hifloria selecti, Amsterdam 1651. Questa raccolta, che è la stessa tradotta in francese da Francesco Savinien, e stampata in Amsterdam 1669 in 12 col titolo, Recherches politiques tres-curieuses Oc. contiene tra l'altre cose il Commentariolus de Statu confaderati Belgii, libro stampato la prima volta in Leyden . 1630 in, 24, allorche l'autore non aveva, che 18 anni, ed una Dissertazione in savo-

re di Carlo 11 re d'Inghilterra, fuggitivo da' suoi stati, che non piacque troppo ai repubblicani. II. Historia Universalis, Lipsia 1675 in 4°. L'abbate Langles dice, che questa è cosa di poco momento. Mencke, che l'ha continuata, assicura, ch'è un libro utilissimo per conoscere l'origine e i dritti delle nazioni. Boxborn non avevacondotta tale storia, se non sino. al 1650. III. Objidio Bredana, 1640 in f. IV. Virorum illustrium Elogia, 1638 in f. V. Chronologia facta, Butzen 1677 in f. VI. Poemata, VII. Theatrum 1650 in 12. urbium Hollandie in 4°. VIII. Scriptores Latini minores Historia Augusta cum notis, Leyden 1632 vol. 4 in 12. IX. Poeta fatyrici minores cum commentis, 1632 in 8°. X. Varie *Note* sopra Giustino e sopra Tacito . XI. Una dotta Dissertazione De Distichis Catonis , Amsterdam 1646 in 12. &c.

I. BOYER (Nicola), in latino Boerius, prima avvocato a Bordeaux, poi consigliere nel gran-consiglio, in 
fine presidente nel parlamento della stessa città, ha lasciati de' Comentari fulle leggi municipali di Tours, Berri
ed Grleaus, a Francfort 1598
in f. Le, sue Decisioni, stam-

pate a Lione 1560 in f., ebbero in que'tempi molta voga, mentre regnava il barbaro abuso, che anche oggi specialmente si osserva nella curia Romana, di fissare ogni proposizione, e per sino gli stessi assiomi con una nauseante farragine di citazioni, che non serve se non a stancare i giudici e dispendiare gli sventurati litiganti. L'autore morì nel 1539 all' età

di 70 anni.

II. BOYER (1' ab. Claudio ), dell'accademia francese, nacque in Alby nel Passò molto giovane a Parigi, ove coltivò l'eloquenza; ma ayendo predicato con poco successo, lasciò il pulpito per dedicarsi al teatro. Dopo aver da sacro oratore declamato contro la scena drammatica, ne formò poseia l' occutazione di tutta la sua vita, sempre contento di se medesimo, e rare volte del publico. Nato con una fantasia poco regolata, sceglieva soggetti stranamente complicati, e personaggi equivoci , che non avevano alcun carattere. Siccome cercava il sublime, ove non bisognava che il naturale . cadde in un anfanamento, o sia cicaleccio inintelligibile fors' anche lui medesimo. Si hanno 22 suoi Drammi, pieni d'ampollosità, e prodotti senza veruna conoscenza di teatro. La sua Giuditta ebbe un passaggiero successo. E' noto l' epigramma fatto in tale proposito da Racine: — Io piango, aimè! quel pavero Olosì malamente ucci [0 da Giuditta . Questo dramma applaudito per un'intera quaresima, alla replica poi dopo Pasqua venne fischiato. La Champmesse avendo chiesto il motivo dell'incostanza della Platea, un faceto gli rispose: in quarefima i fischietti erano a Versailles alle prediche dell'ab. Boileau : . . . Stanco Boyer di tanti cattivi successi, fece rappresentare nel 1680 la sua tragedia di Agamemnone sotto il nome d' uno de'suoi amici . Racine , ch'era il suo maggior flagello, fece plauso a questo dramma. Ciò vedendo Boyer non potè trattenersi dal gridare in piena platea : E pure è de Boyer, malgrado Mons. de Racine, Questo piccolo sfogo gli costò caro ; il terzo giorno dopo, la sua tragedia fu fischiata. Un altro de'suot componimenti essendo rimasto senza spettatori, Boyer ne incolpò la pioggia; al che volle alludere Furetiere con un epigramma, in cui dice:

Se Boyer suoi drammi in scena Vede mai tra poca gente, A 2 3 Tal Tal conforta la sua pena , Accusandone dolente Venersi la pioggia insesta ,

O il bel tempo quando è festa, Morì questo poeta in Parigi a 22 luglio il 1698 di 80 anni. Nella compagnia era uno di quegli uomini; che avendo la facilità di parlare con abbondanza e con fuoco, fanno illusione agli sciocchi, e gl'incantano a segno da farsi credere superiori ai talenti del primo ordine. Ved. CALPRENEDE.

III. BOYER (Abele), nativo di Castres, lasciò la Francia dopo la revoca dell' editto di Nantes, e si ritiro dapprima a Ginevra, a Franeker ed indi in Inghilterra l'anno 1689. Terminò i suoi giorni a Chelsey il 1729 l' anno 65° di sua età. Amaya ugualmente i piaceri e lo studio. Si hanno varie sue opete: I. Un Dizionario inglese e francese in 2 vol. in 4°, Londra 1774, ch'è stimato II. Una Grammatica inglese in 12, che non è meno in pregio . III. Lo stato Politico, opera periodica, che abbracciava tutti gli stati dell' Europa, publicata dal 1710 sino al 1729. Fu benissimo accolta nel suo principio, e viene ricercata ancora al presente, z motivo di molti pezzi singolari, che vi sono inseriti. IV. Istocia del re Guglielmo in 3 volumi. V. Gli Amedi della Regina Anna dall' anno 1702, in 11 vol. in 8° &c.

IV. BOYER ( Giovan-Francesco), anziano vescovo di Mirepoix , era stato dapprima Teatino II buon successo, ch'ebbero le sue prediche, fu cagione, che venisse scelto per precettore di Mr. il Delfino. L'accademia delle Iscrizioni, avendo perduto il card. di Polignac, lo rimpiazzò nel 1741, nominando in suo luogo il vescovo di Mirepoix. Era egli stato ricevuto riel 1736 all'accademia francese. e due anni dopo era stato aggregato a quella delle scienze. Le sue virtù, il suo amore pel ritiro, la sua avversione alle lodi, la semplicità de' suoi costumi, meritarono, che gli si affidasse l' unica speranza del regno, ed in seguito il dettaglio degli affari, concernenti la nomina ai benefizi. In questo posto fece del bene, e ne avrebbe facto ancor più, se il suo zelo fosse stato sempre così rischiarato. quanto era ardente. Mort nel 1715. Ved. II. MALLEY, e II. ST. PIERRE .

V. BOYER (Gian-Battista Nicola), cavaliere dell' Ordine di S. Michele, e medico ordinario del re, nacque a 5 agosto nel 1693, e Marsiglia fu la sua patria. La peste, che desolò questa città nel nel 1720, gli forni un'occasione di segnalare il suo zelo e i suot talenti, e gli profitto una pensione sul tesoro reale. Per la fama de' suoi buoni successi, chiamato a Parigi, ne uscì poscia più volte per recarsi in Ispagna, in Germania e in diverse provincie della Francia, per curare malattie contaggiose o disperate. Fu poi anche l'uomo il più fortunato nelle sue cur: La facoltà medica di Parigi lo elesse per suo decano nel 1756, e sotto il suo decanato fece egli fare la nuova edizione del Codex Medisamentarius, ovveto Pharmaconas Parisiensis in 40, opera non men utile, che ben fatta. Questo stimabile medico morì in Parigi a 2 aprile nel 1768 di\ 75 anni in riputazione di buon cittadino, di tenero parente e di officioso amico.

VI. BOYER, d'AGUIL-LES (Gio: Battista marchese di), procurator generale nel parlameuto della Provenza, erasi formato un gabinetto prezioso di quadri. Suo figlio erede del gusto, non meno che della carica del genitore, ed appellato altresì Gian-Battista, lo sece incidere da Giacomo Coelmans di Anversa. Tal' opera su terminata nel 1709; ma non comparve al publico, che nel 1744 in f. Questi due magistrati univano alle cognizioni proprie del loro stato i lumi, che provengono dallo studio delle belle-lettere, e l'entusiasmo per le belle arti. Il marchese d' Argens era figlio di quest' ultimo e Ved. ARGENS.

\* I. BOYLE (Roberto), nato a 25 gennaro nel 1627 a Lismora in Irlanda, fu l' ultimo de' sette maschi, ed uno de quindici figli, lasciati da Riccardo Boyle, discendente da una nobile famiglia originaria d'Aragona, e distinto in Inghilterra, col titolo di Gran Conte di Cork, per li rari suoi meriti, e le rispettabili cariche, da esso sostenute con lode. Roberto, dopo i primi giovanili rudimenti, passò a dar compimento al corso de' suoi studi nell'università di Levden e si rende molto istrutto specialmente nelle lingue latina e francese. Viaggiò indi negli Svizzeri, ffi Francia ed in Italia, e fermatosi qualche tempo considerevole in Roma, restò talmente soddisfatto delle antichità e rare curiosità, che vi si osservano in gran numero, ché non si curò più di andar a vedere altre città. Si perfeziono molto con questi suoi viaggi, e le conversazioni, che tenne in tal occasione cogli uomini più Aa 4

più celebri di quel tempo. nelle scienze fisiche e matematiche, per le quali ebbe sempre una decisa inclinazione, onde formarono l'occupazione della maggior parte di sua vita. Ciò non ostante, non tralasciò gli studi teologici e specialmente della S. Scrittura, sì perchè vi era portato dall'indole veramente pia e religiosa, ch'ebbe sin dalla tenera gioventà, e mantenne costantemente; e si perchè vi veniva animato dall'esempio e dalle persuasioni del grande Userio, suo intimo amico. Ritornato da' suoi viaggi in Inghilterra, circa l'anno 1657, si fermò per alcuni anni in Oxford, ad oggetto di perfezionarsi sempre più in quella · celebre università ne' suoi studi, singolarmente di fisica sperimentale e di chimica. Passò finalmente a fissare la sua stabile permanenza in Londra, ed ebbe la fortuna d' essere ricoverato presso una sua sorella, ove restò i rimanenti 40 anni di sua vita. senza verun pensiere di economia domestica, e di cure famigliari: gran sollievo per un uomo applicato allo studio, tanto più ch' ei si mantenne sempre celibe, ed era bastantémente ricco. Oltre la fama, che acquistossi generalmente presso i letterati,

ebbe il contento di vede onorato snccessivamente re, Carlo II, Giacomo II Guglielmo 111, non solamen te della loro stima, ma au che non rade volte loro conversazione. principalmente è dovuto lo stabilimento della Real Società di Londra, seguito nel 1663. Fu nominato presidente della medesima nel 1680; ma, dotato d'una rara modestia, che fece spiccare in ogni sua azione, volle sempre limitarsi al solo titolo di consigliere. Quantunque sollecitato più volte, non volle mai ascendere agli ordini sacri e dicea tra l'altre cose, che stando secolare renderebbe miservigio alla religione cristiana, mentre così i suoi scritti in favore della medesima non sarebbero sospetti d' interessata parzialità. Aveva di fatti per essa un massimo zelo, che segnalò in tutte le occasioni. Durante la sua vita contribuì ogni anno 300 lire sterline per la propagazione della fede in America. e cento per le Indie. Morendo lasciò un fondo dell'annua rendita di 50 lire simili, per un dato numero di prediche da farsi ogni anno precisamente sulla verità della cristiana religione; e sebbene egli si mantenesse costantemenuto di: mente attaccato, alla chiesa Anglicana, e fosse protestante, ordinò espressamente, che in tali prediche dovesse solo trattarși della verità della religione cristiana in generale contro gli Atei, Deisti , Ebrei e Pagani , senza entrar punto nelle controversie particolari, che dividono la cristianità. Tutto in lui era semplice e conforme al carattere d'un vero filosofo, senza però avere la rozzezza ed austerità, da molti affettata. Era pieno di franchezza, ed insieme di pulizia e di dalcezza ; e sebbene alieno da tutte le vanità, di cui gli uomini se ne son formati tanti oggetti d'importanza, osservava però le convenienze, e la decenza. Non sapeva nè mentire, nè fingere; ma sapeva bensì tacere.Formava sanissimi giudiz) degli uomini e degli affari; e quindi ben presto lasciò affatto la corte. Le sue idee intorno i mezzi di rendere il genere umano migliore e più felice, erano vastissime; ma in pratica poi difficilissima è sempre l'esecuzione delle idee le più sane. Morì questo grand'uomo il 30 dicembre 1691 in età di 64, e fu colmato de'meritati elogi non solamente ne' suoi funerali, ma negli scritti de' migliori letterati con-

sivame

Giacomi

поп 🥨

ma, 🖪

one . I

e dove

la Re

seguir

to pre

1 ncl 5

1212 S

ccare s olle z

tolod:

ne si

voix'

11 547

rela:

10:5

ςίis

70.7 j;

W.

٦í

volu

temporanei e posteriori. Il celebre Redi afferma, essere questi, il più grand'uomo, che jsa stato, e che possa esservi giammai per la scoperta delle cause naturali, soggiugnendo però, ch'ei partecipò talvolta del difetto della nazione. d'essere un poco credula circa la virtù de'rimedj. Ma il più bell' elogio sono le utili di lui scoperte, e le molte sue opere. Tra le scoperte, di cui varie se ne veggono ne'suoi scritti, se non vi fosse altra, che l'invenzione della Macchina Pueumatisa, detta perciò anche dal suo nome Boileana, e perfezionata poscia dall'Hook, suo socio nelle chimiche operazioni, questa sola basterebbe ad immortalare il di lui nome. Le opere poi, delle quali buona parte è stata tradotta in latino, ed anche in altre lingue, sono tante, tali e si diverse, che il riferirle ed analizzarle tutte non è cosa per un articolo di Dizionario. Se n'è fatta una raccolta, impressa in Londra 1744 in 5 vol. in f. colla Vita dell' autore. Le principali stampate anche a parte sono: I. Nuove Sperienze Fisico-matematiche intorno l'elasticità dell'Aria, sua gravità &c., Oxford 1660 e 61 in 43. Ivi descrive la macchina del vuoto, e la

la sua modestia giugne per sino a confessare di riconoscerne la primitiva idea da Ottone Guerike . II. Considerazioni sopra l'utilità della Fifica sperimentale . III. Storia generale dell'Aria. IV. Sperienze ed Osservazioni intorno il freddo, i colori, i cristalli, la respirazione, la salsedine del mare, l'esalazioni, la fiamma, l'argento vivo &c., in diversi tratiati separati. V. Il Chimico Scettico, Londra 1661 in 8°, con un'immensa quantità d'altri opuscoli, dissertazioni, osservazioni &c., in ogni materia sperimentale, chimica, di storia naturale &c. VI. Saggio sopra la s. Scrittura, e il di lei stile ec., Londra 1662 in 8°, tradotto in latino, e ristampato più volte. VII. Il cristiano natu*ralista*, opera, in cui prova " che la fisica sperimentale, lungi dall' allontanare dal cristianesimo, guida anzi allo stesso . VIII. Considerazioni per riconciliare la ragione e la religione. IX. Discorsi intorno la profonda venerazione, che la mente umana deve a DIO, stampati in Londra 1685 in 8°, senza il suo nome, ristampati più volte in latino e molto stimati. Dicesi, che questo gran fisico avesse l' uso costante d'inchinarsi sempre, ogni qualche volta pronunziava, o sentiva pronunziare il nome di Dio. X.Collezione di scritti cirea l'eccellenza della teologia, confrontata colla filosofia naturale; questa non vien quì riguardata dall'autore in altro aspetto, se non in quanto che ha relazion colla religione &c.

II.BOYLE, (Rogero) conte d'Ortery, fratello del precedente, nacque a Lismora nel 1621. Essendosi appigliato al partito dell'armi, servì sotto Cromuello contro Carle I, e dopo la morte dell'usurpatore, sostenne la causa di Carlo II. Giunto questo Re al trono, gli diede un posto di consigliere nel suo consiglioprivato d'Inghilterra e d'Irlánda. Morì nei 1670 in età di 59 anni, riguardato come tomo d'un ingegno più sciolto che suo fratello; ma meno solido, e meno amico della virtù, della giustizia e della religione. Si hanno di lui varie opere in versi ed in prosa bene scritte in Inglese: I. La Parthenice, romanzo in tre vol. in 4° ed in f., che vien paragonato a que'di Scuderi e di Calprenéde. II. Istoria di Enrico v . III. Il Prinsipe Nere, Mustasa Trifon:: tragedie applaudite al suo tempo . IV. L'Arte della Guerra Øε.

. \*III. BOYLE, (Carlo) ni-

pote del precedente, e conte d'Orrery come lui, allevato dal dottore Atterbury, venue posto nella forre di Londra nel 1727, perché accusato d' esser entrato nella cospirazione contro lo stato, del che non si potè convincerlo giammai. Cessò di vivere nel 1731 d'una malattia di languidezza contratta nella prigione. Fu una sua invenzione l'istromento appellato l'Orrery, sì utile per comprendere il sistema solare. Questo è un planetario, ove scorgonsi tutti i moti celesti; ma siccome è molto complicato e composto, così gli vient preferito quello dell'ab. Nollet, ch'è più semplice. Ha lasciato una Commedia, vary Componimenti in versi, ed alcune Orazioni e Aringhe. Era anche erudito nella letteratura greca, e prova ne sià la Traduzione latina, che fece delle supposte Lettere di Falaride, e di cui diede una bella edizione col testo greco all' incontro e diverse note, Oxford 1605. Riccardo Bentley, a cui parve d'essere stato punto alquanto nella prefazione del Boyle, publico nel 1697 unz Dissertazione, in cui prese a mostrare, non esser di Falaride, ma bensi supposte cotali Lettere. Replicò prontamente il Boyle nel 1698, T quel che non gli fa molto o-

nore, non serbò misura alcuna essendosi lasciato trasportare ingiurie , a' motteggi ed altre somiglianti maniere, che ad uomini dozti troppo male si convengono. Nè quì terminò la contesa, poichè non solamente replicò più calore di prima il Bentley, ma altri diversi scrittori entrar vollero a parte di questa disputa, e tra gli altri il *Doduello*, onde diversi libri uscirono alla luce, tutti in Inglese in sostegno delle differenti opinioni. Ved. FALARIDE.

BOYLESVE, ovvero BOI-LEAU, (Stefano) cavaliere, prevosto di Parigi sotto il regno di S. Luigi, pose in buon sistema il governo civile di questa dominante. Le imposizioni sopra le derrate erano esorbitanti; i prevosti fermieri avevano venduto tutto senza eccettuarne la libertà del commercio; ed egli rimediò a questi due abusi. Distribuì indi' i mercanti e gli artisti in differenti corpi di comunità, loro diede statuti e regolamenti fatti con tanta equità e saviezza, che se ne fece poi anche uso per regolare le antiche comunità. o per formarne delle nuove. Non fu meno arrento a vegliare alla pubblica sicurezza, ed a punire que', che potemo turbarla. Cessò di vivere questo buon magistrato verso il 1269.

\*\* BOYSOT, (Luigi), Gentiluomo ed ammiraglio di Zelanda, rendette alla patria grandi serviggi in tempo delle guerre de paesi bassi. La città di Middelbourg essendo assediata dal principe d'Orange Guglielmo 1, e ridotta agii estremi dalla fame, il gran Commendatore D. Luigi di Requesens, ch' era succeduto al duca d'Alba, fece tutti i suoi ssorzi per far togliere l' assedio, e con questa ra equipaggiò nel 1574 una flotta numerosa. Avvisato Boysot di questa intrapresa. risolvette di attaccare gli spagnuoli, quantunque foss'egli ad essi molto inferiore pel numero. Il principe Guglielmo nel tempo stesso fece sapere all'ammiraglio, che senza perdita di tempo voleva 4 vascelli della sua flotta per istringere quelli di Anversa. Boysot non ardi di opporsi direttamente ai voleri del principe, ma vedendo, che sarebbe rimasto troppo debole per attaccare gli spagnuoli, pensò prima eseguire il suo progetto, ed indi soddisfare i desider del principe. Attaccò dunque la flotta nemica, di cui li Zelandesi presero nove vascelli, e quello dell'Ammiraglio spagnuo o rimase bru-

ciato. In questa vittoria Boysos perdette un occhio, ma Middelbourg e Ardemuiden si rendettero al principe. Poco tempo dopo prestò egli grandi servigi ancora alla città di Leida, assediata la seconda volta dagli Spagnuoli. Vedendo ridotta questa città agli estremi, pose in uso il solo mezzo, che aveva di soccorrerla, e fu quello di aprire gli argini per potersi accostar alla città mercè l'inondazione, il che obbligò gli spagnuoli a toglier l'assedio. In considerazione di questo importante seryiggio, la città di Leida donò a Boysot una catena con una medaglia d' oro allussiva al fatto . Ma questo grand'uomo terminò infelicemente i giorni suoi, poichè in un altro combattimento coi medesimi spagnuoli tu posto a picco il suo vascello, di modo che rimasero annegate da circa 300 persone, e sebbene l'ammiraglio Boysot si sforzò lungo tempo di salvarsi merce d'una tavola, pure verso la notte, avendo perdute le forze si annegò a 15 giugno 1575. Fa d'uopo osservare rapporto a questo grand' uomo, che nella strage della S. Bartolomeo egli fu fatto prigioniero, e si salvò per mezzo di alcuni religiosi.

BOZE (Claudio Grosdi),

nacque in Lione a 28 gennaro nel 1680 da genitori, che perfezionarono i di lui talenti con un'eccellente educazione. Applicossi dapprima alla giureprudenza; ma ben presto dedicossi tutt' interamente allo studio delle antichità e delle medaglie . Il cancelliere di Pontchartrain, l'ab. Bignon. Vaillant, Harduin l'ebbero sommamente caro, come un letterato amabile e di profonda dottrina. Alcune ingegnose-Dissertazioni sopra varie medaglie ed altri monumenti gli aprirono l'adito all'accademia delle iscrizioni e belle-lettere nel 1705. Fu ricevuto in essa sotto il titolo di alunno, el' anno appresso ne divenne segretario perpetuo. Lo aggregò altresì l'accademia francese nel 1715; e nel 1719 gli fu affidata la custodia del gabinetto di medaglie del re. Partì l'anno dopo per l'O-Janda, a motivo di accresce. re i tesori, posti tra le di lui' mani. Ritornato a Parigi consecrò tutto il suo tempo all' accademia delle belle-lettere. ed al gabinetto delle medaglie. Ehbe l'ispezione della biblioteca nel 1745, durante l'infermità di M. Maboul. Avea già rinunziato tre anni prima il posto di segretariodell'accademia delle belle-lettere. Questa compagnia lo

perdè interamente nel 1754. anno della sua morte. Era non meno stimabile per la . soavità de'suoi costumi, che pel suo sapere. Nulla avea di quella rozzezza di carattere, che trovati in alcuni-uomini dotti. Diverse opere si hanno, da esso publicate: I. L'edizione de' 15 primi volumi delle Memorie dell'Accademia delle Iscrizioni e Belle lettere. Gli Elogi storici, che ornano queste memorie, sono stati impressi separatamente in 2 vol. in 12. Sono scritti ugualmente con grazia e con ingegno. Non vi s'incontrano tanti di que tratti fini, onde son seminati gli elogi di Fontenelle; ma forse v'ha più eleganza e più gusto. I primi suoi elogi però sono molto inferiori agli ultimi; onde a questi principalmente deve applicarsi il giudizio, che abbiam dato. II. La seconda edizione della Storia metallica di LUIGI XIV, continuata sino alla morte di questo principe, 1723 in t. in cui veggonsi i disegni e le divise di non poche di esse... III. L' Istoria dell'imperatore Tetrico, dilucidata per mezzo delle medaglie. IV. Molte Dissertazioni su le medaglie, antiche, sparse per la maggior parte nelle Memorie dell' accademia delle belle-lettere.

Dopo la di lui morte si è publicato 1754 in f. il Catalogo della sua biblioteca, la quale era molto scelta, e piena di libri rari e curiosi; e perciò questo Catalogo è ricercato da biografi, e si vende molto caro,

\*\*\* BOZZI ( Paolo ), prete Veronese fiorì verso la fine del xvi, e i principi del xvii secolo. Si dilento di comporre in volgar poesia ed in prosa alcune sacre rappresentazioni, in una delle quali fece entrar nientemena di settanta personaggi Abbiamo. di lui . I. L' Euseria tragedia. Verlezia 1588 im 8°. II. Cratasiclea, tragodia, 1591. in 87. III. Il giudizio universale. rappresentazione in versi, Ma. rona 1596 in 4º. LV. Fillino. favola pastorale in eversi. Ver nezia 1507 in 8° V. Il martirio di S. Gio: Basteffa, rapu presentizione in versi, 1605 in 8° VI. La Tobaide sacra! mista di verso e di prosa, rrella quale ad occasione di alcuni eremni, si ragiona di molte e varie vivil). Quest': opera fu postavali indice de' libri proibiel. Foce anche diverse poesie; ma tutte le produtioni aocennate del Bozzirion vaghores ad almorche a far conoscere lo stato meschino de tempi. . \*\* BRA ( Errica di ) celebre medico del suo tempo nacque a Dokkum in Frisia a 25 settembre 1555, da Luberto medico della stessa città. Dopo aver egli fatto vari viaggi, fu obbligato a ritornare in patria dalla morte di suo padre, e da' suoi domestici affari : ma di là a. pochi mesi si portò in Roma per ascoltare il famoso medico Alesandro Crajano Petronio. Tosto però dovette uscir dall'Italia senza visitarne che di passaggio le accademie, per fuggir la strage, che quivi facea la peste negli anni 1577 e 78. Si trattenne in Francia ed in Ginevra ed indi a Basilea, dowe nel 1580 in età di 25 anni fu ricevuto dottore in medicina. Dopo avere esercitato la sua professione per molti anni in diverse città, finalmente și ritiro nella sua patria, dove continuò l'esercizio della medicina fin che visse con gloria e con felisità. Abbiamo di lui. I. De medicinis simplicibus, O facile parabilibus . II. Medicacamentorum simplicium adversus leterum, Hydropen, & Calculum catalogus. III. Medicamentorum adversus pestilentiam, edpersus epilepsiam &c. IV. De curandis venenis libri duo, E diverse altre opere interessanti per l'umana salute. BRAC-

\*\* BRACCI , ( Alessandro ) di Firenze, fioriva sulla fine del secolo xv. e mered il favore di Lorenzo de' Medici, detto il padre delle mufe, e di Piero di lui figliuolo, fu eletto segretario della republica Fiorentina. Venne quindi spedito in diverse ambascerie. cui sostenne con mono decoro: nell' ultima delle quali, trovandosi in Roma presso il pontefice Alessandro vi , ivi cessò di vivere. Tutto ciò ricavasi dalla di lui iscrizione sepolerale nella chiesa di s. Prassede in Roma; ne altro di più si sa intorno la sua vita. Per testimonianza de? coetanei fu uomovassai dotto nelle lingue latina, greca ed italiana; e coltivo l'amicizia di molti letterati, e segnatar mente di Marsiglio Ficino y di Bartolomeo Scala e di Ben nedetto Coluccio. Fra i rittatu ti de' più illustri letterati Fion zentini, dipinti in una della volte della galleria del Mel, dici in Firenze, vedesi mere quello del Bracei. Lasciò en gli due traduzioni, italiane, le quali, sebbene ristampate più volte, sono divenute assai rare. La prima è dell'L storia de' due amanti, composta da Enea Silvio, poi papa col nome di Pio 11, impressa dapprima in Ginevra 1492: e 1496 in 4°, edizioni raris-

sime, indi riprodotta molta volte al publico in Milano ed in Venezia in 4° e in 8°. La seconda è Delle guerre civili ed esterne de' Romani di Appiano Alessandrino: versiona, di cui dopo la prima edizione rarissima. Roma 1502 in f., ne furono eseguite sino al 1584 non meno di altre 25 ristampe in diversi luoghi ed in varie forme, fra le quali le più pregiate e rare sono quella di Firenze pel Giunti 1519 e 1529 in 18°, quelle di Venezia in Casa de'Figliuoli d' Aldo 1545 e 1551 tom. 2 in 8°, e quella pure di Venezia pel Giolita 1559 vol. 2 in 12, she si crede la più compiuta e la migliore di tutte. In questo secolo se ne fece una bella riscampa, Verona 1731 e 1732 tom. 2 in 4°. Lascid pute questo rinomato scrittore una raccolta di sue Epistole e. Poesie latine e volgari, che conservasi manoscritta nella biblioteca Laurenziana, e che da molti viene assai commendata.

\*\*BRACCIO DA MON-TONE, illustre capitano del sacolo xv della famiglia de'. Fortebracci di Perugia, fu uno de' fuorusciti di essa città in tempo della guerre civili, e si vede militare, la prima, volta con grandi prove di va-

lo-

Iore nel 1409 in favore de' collegati contro il papa. La fama del suo prode coraggio crebbe ben presto al maggior segno, onde fu eletto per loro generale da'Fiorentini, ch' erano del partito di Ludovice 11 duca d'Angib contro Ladistao re di Napoli Nel 1414 papa Giovanni xxIII, andando al concilio di Costanza, lo dichiarò generale delle sue truppe, e governatore di Bologna. Diede poscia nel 1416 una fiera sconfitta a Carlo Malatefta, che voleva soccorrere i Perugini, i quali però furono obbligari ad arrendersi ed accettare Bractio per loro signore. Per questa ed altre conquiste alzato sempre più in superbia, passò l'anno appresso ad assediar Roma, che ben presto fu contretta a capitolare, aprirli le porte, o ticonoscerlo per signore, benchè entratovi poi trionfalmente il di 16 giugno, prendesse solo il nome di difensore, e protestasse di tenerla in nome del papa; che trovavasi tuttavia al detto concilio. Poco godè del suo trionfo poichè l'anno stesso ne fu scaci ciato dal contestabile Sforza. spedito con buon esercito dalla regina Giovanna di Napo-: li, in soccosso del papa Quindi dopo alcune sconfitte, dategli dallo Sforza, l'ascorto Brac-

cio, vedendo, che le cose andavano di male in peggio, riconciliossi con papa Martino v in guisz tale, che divenuto suo generale, poscia gli ricuperò Bologna. La riconciliazione gli servì anche ad entrar in grazia della regina Giovanna, dalla quale ottenne, o glifu confermato il principato di Capua, ed in soccorso di essa passò in occasione della guerra contro Lodovice d'Angiè e suoi collegati. Ma avendo poi intrapreso l' assedio della città dell'Aquila, ed avendo divisato di renderla sua propria, ad onta del papa e della regina di Napoli, che più non riguardava per amisi , pressatala inutilmente alla resa pel corso di 13 mesi, finalmente nel dì 2 giugno 1424, dopo sette ore di sanguinoso combattimento, restò gravemente ferito e prigioniero, onde non tardo molto a fimir di vivere. Uomo da alcuni scrittori diffamato, come di poca religione, di molta crudeltà, di smoderata ambizione, volubile ed infedele, e che megli ultimi suoi anni era anche divenuto assai peggiore e sprezzante d'ogni consiglio. Non si può però megargli la gloria d'esserestato insigne nel mestier della guerra, che talvolta con un pueno di gente fece incredibibili prodezze, e forse fu il maggior generale, che allora avesse l'Italia. Da Lodovico Colonna fu portato a Rama. il suo cadavere, e vilmente seppellito fuori di luogo sagro; ne si può esprimere in quali eccessi di gioja, per vedersi liberati da così formidabile nemico dessero i Romani ed il papa, che per tal, guisa ben presto ricuperò Per rugia, Assisi ed altre città da lui usurpate, come lo stesso fece la regina Giovanna del principato di Capua.

I. BRACCIOLINI, Ved.

I. POGGIO.

\*II.BBACCIOLINI DEL-LE API (Francesco), pacque a Pistoja nella Toscana, di nobile famiglia nel 1566, e-dicesi, che avesse presso a 40 anni, quando abbracciò lo stato ecclesiastico per conseguire un canonicato nella sua patria. Fu prima in Firenze, ove venne ascritto all'accademia Fiorentina; indi passato a Roma entrò al servigio di Mons. Maffeo Barberini, che fu indi cardinale e poi papa, ed accompagnollo nella nunziatura di Francia. Dopo la morte di papa Clemente VIII, Bracciolini lasciò il detto servigio e la Francia, e tornato in patria ivi attese più anni tranquillamente a'suoi studi. Udita poi l'elezione in Tom.IV.

papa del suo antico padrone, volò a Roma, e da Urbano viii amorevolmente accolto. fu dato per segretario al card.. Antonio Barberini suo fratello... Visse in Roma per tutto il pontificato di Urbano, vi frequentò le più illustri accademie, vi fu udito con plauso, e solo fu notata in lui una sordida avarizia, alla qual: vuole pure, che prostituisse non di rado il suo talento, scrivendo componimenti poztici in fretta per ritrarne mercede. Morto il detto pontefi-, ce, ritornossene a Pistoja, ed ivi non molto dopo, cioè il 31 agosto 1645, nell'età di 80 anni chiuse i suoi giorni. Lasciò egli al pubblico diverse poesie, che tutte per dualche distinta particolarità meritano d'essere annoverate. I. Lo Scherno degli Dei, poema piacevole, stampato insieme colla Filide Civittina, e col Batino dello stesso autore. La prima edizione di questo poema eroi-comico, che ha dell'originale, ed in cui ingegnosamente mettonsi in ridicolo le divinità del Paganesimo, seguì in Firenze nel 1618: ve n'ha una de'Giunti 1625 in 4°, ma la più compira e più ricercata è quella di Roma pel Mascardi, 1626 in 12. Si è creduto da alcuni, che siccome il Fassoni, sebbe-

bene quattr' anni dopo stampasse la sua Secchia rapita, pure aveala composta vari anni prima, e ne avea date fuori alcune copie manoscritte, così il Bracciolini abbia potuto vederla, e prenderne esempio, il che non è improbabile. Comunque sia, lo Scherno degli Dei, sebbene da alcuni, tra' quali il ch. Mazzucchelli, posto del pari alla Secchia rapita, pure a dir vero, questa sembragli non poco superiore sì per l'intreccio e leggiadria, sì per la vazietà delle immagini, non meno che per la facilità del verso. Di fatti dello Scherno degli Dei sole sei edizioni se ne sanno, e niuna posteriore al 1628: della Secchia Rapiza ve n' ha più di trenta, ed in più lingue, ed anche recenti. ( Ved. TASSONI ) II. L'Elezione di Urbano VIII, poema in 23 canti, di cui il pontefice fu sì pago, che volle ricompensare il poeta, concedendogli d'inserire nelle sue armi gentilizie le tre Api de' Barberini, e di prendere da esse il sopranome, con cui di fatti si nomina : tenue premio, a dir vero, massime per un poeta avaro, ma forse adattato al merito del poe-· ma. III. La Croce Riacquiflata, poema eroico in 15 libri, Venezia pe' Giunti 1611

in 4° e 1614 in 12, a cui da alcuni si dà il terzo luogo tra' poemi italiani, val a dire il primo dopo l' Ariosto e il Tasso,, nè io gliel con-" contrastéro ( dice Sua dotta amenità il ch. Tiraboschi), purchè il Brac-,, ciolini sia pago di star non " pochi passi addietro a que' si valorosi Poeti ... IV. L' Amoroso Sdegno, Venezia 1597 e 1602 in 12, favola pastorale, che vien annoverate tra le migliori, che si vedessero in quell' età. V. Alcune Tragedie, tra le quali l' Evandro, Firenze 1613 in 12. VI. Varie Poesie Liriche e bernesche, nelle quali però fu men felice, che negli altri componimenti, e non poco si risente de' difetti di quel secolo.

BRACHET, de la Milleticre, Ved. MILLETIERE.

\* BRACTON (Enrico), dotto giureconsulto Inglese del secolo XIII, nativo di Devonshire, e che fioriva circa il 1240, ma non si sa, ove e quando morisse, siccome fecesi distinguere non meno per la sua integrità, che per la sua dottrina, così dal re Esrico III, venne impiegato in varie giudicature ed altre incombenze, e le adempì sempre con riputazione. Ha lasciato un trattato De Le-

Anglia, Londra 1569 in f. e 1640 in 4°, utilissimo per la storia di que' tempi.

BRADLEY (Giacomo), astronomo del re d'Inghilterra, nato nel 1692, fu nominato nel 1721 al posto di professore di astronomia in Oxford. Da quest'epoca abbandonossi interamente al suo genio per le osservazioni, mercè le quali nel 1727 giunse a scoptire l'aberrazione delle stelle fisse, scoperta delle più ingegnose e delle più belle, che siensi fatte nella scienza degli astri. Essendo succeduto a M. Halley nel posto di R. astronomo nell' osservatorio di Green-wich, ottenne nuovi stromenti. Munito di questi ajuti , cominciò una nuova serie di Osservazioni sopra tutte le parti dell' astronomia: osservazioni , che non han servito poco a ridurre le Tavole della luna all'ultimo grado di perfezione. Le Memorie e le Osservazioni, impresse di Bradley, non sono le sole cose, di cui abbia arricchita l'astronomias egli comunicava con somma facilità, e di buon grado i suoi pensieri. Il di lui metodo per calculare gli elementi d'una cometa col mezzo di tre osservazioni, la sua nuova regola pel calcolo delle ri-

frazioni, si sono spani tra gli astronomi senza che ei abbiali publicati. Pochisime cose dava alle stampe, e noadimeno era uno di quelli, che più travagliavano, e sempre coll' esattezza d'un astronomo consumato. Ci ha privati la sua modestia di molte Memorie interessanti, che avvebbe potuto publicare . Bradley aveva rihunziati due benefizi perchè occupato nelle osservazioni astronomiche, non poteva adempire le funzioni ecclesiastiche. Poco dopo la sua elezione alla cattedra di protessore, vennegli offerta laricca cura di Green - wich; ma sempre modesto, e veramente degno di coprire i miglio. ri posti, ricusò pure questo benefizio. Il re informato del suo rifiuto gli conferì un' annua pensione di 250 lire sterline, in confiderazione, dicevasi nel chirografo, delle sae grandi cognizioni nell' astronousia e nelle matematiche, e per li wantuggi ; che mercè le medefime, aveva procurati al commercio ed alla navigazione della Gran-Bretagna. molto dopo Bradley venne ammesso nel consiglio della società reale . Nel 1748 fu nominato membro dell'accademia R. delle scienze e belle-lettere di Berlino , nel 1752 dell' imp. accademia di Pie-ВЬ

trobutgo, e nel 1757 di quella di Bologna . Ma infatigabile a misura, che rendevasi illustre, nato con un temperamento vivace e robusto, a forza di fatiche ed osservazioni , andava estenuandosi senz'avvedersene. Nel 1760 erasi già considerevolmente indebolito, e verso la fine di maggio del 1762 fu attaccato da una cotal soppressione di orine, cagionata da un'infiammazione alle reni, che il 12 luglio seguente pose fine a2 suoi giorni nell'anno settantesimo di sua età. Era d' un umore uguale, d' un carattere dolce, d' un cuore compassionevole e generoso. Quantunque avesse un buon discorso, era naturalmente amico del silenzio. Non amava guari più di scrivere, che di parlare, poichè diffidava de propri talenti. Fu compianto non solamente da' compatrioti, ma anche da tutti gli astronomi dell' Europa. Furono tradotte in francese, e stampate in Parigi 1756 vol. 3 in 12, le sue nuove offervazioni fisiche e pratiche intorno la coltivazione dei giardini , e l'arte di piantare, col Calendario de' giardinieri .

\*\* BRADSHAW (Gio:), inglese, che discendeva da un' antica nobile famiglia, fu dapprima dottore nel dritto con-

sactudinario d' Inghilterra. Divenne indi presidente del Tribunale, che si unì per la prima volta al di 8 gennajo 1649, e che a' 27 dello stesso mese condannò a morie Carlo i re d' Inghilterra. Senza entrare quì in discussione sull' ingiustizia e sull' atrocità di codesta procedura in generale, diremo soltanto, che Bradshaw fece conoscere contro quell'infelice principe una durezza, che sarebbe stata anche imperdonabile riguardo ad un particolare dell' ultimo rango. Come l'unico scopo di Bradshaw era, che l'Inghilterra si governasse in repubblica, si oppose egli nel sequito vigórosamente ai disegni di Oliviero Cromuello. allorché questi cominciò ad esercitare un potere più che regale · Esigendo Cromuello dal Bradshaw, che dimettesse la carica di gran Giudice di Chester, che il Parlamento gli aveva conferita, e che ne ricevesse un' altra dalle sue mani come protettore, ricusò egli ostinatamente di farlo. e continuè sempre le sue funzioni ordinarie, pronunciando le sentenze del suo dipartimento. Dopo la morte di Cromuello Bradshaw fu eletto dalla provincia di Chester per suo rappresentante nel parlamento convocato da Riccarde

do Cromuello, ed il parlamento seguente lo nominò consigliere di stato, e guardiano del gran siggillo. Pochi giorni dopo per sua fortuna cadde in una malattia, che gli tolse la vita prima del ristabilimento di Carlo 11.

BRADWARDIN (Tommaso), Inglese, sopranominato il Dottor profondo, confessore del re Odoardo III, arcivescovo di Cantorbery, morì l'anno 1348 appena 40 giorni dopo la sua consecrazione. Ha lasciate molte opere di teologia e di fisica, ma quella, che gli ha prodotto maggior riputazione, è intitolata: De causa Dei contra Pelagianos, Londra 1618 in f., ove si approssima ai sentimenti, che dopo sono stati adottati da' Protestanti.

\* BRAGADINO (Marc' Antonio ), nobile Veneto, governatore di Famagosta nell' isola di Cipro nel 1570 e 71, dopo aver difesa questa città con una sorprendente fermezza e valore nel fiero e lungo assedio, in cui-si vuole da alcuni, che Mustafa, generale dell'armata Turca perdesse da ottantamila uomini, finalmente si trovò ridotto a tali estremità, che non avendo più polvere, nè vedendo speranza d'essere soccorso a tempo da'Veneziani, dovette arren-

dersi il dì a agosto 1571.Furongli accordate onorevoli capitolazioni, ma poi il Musulmano all'uso della sua barbara nazione, non solo gli mancò di fede, ma usò contro di lui e del presidio le più atroci crudeltà . Dopo avergli fatti trucidare sotto gli. occhi Astorre Baglioni , comandante della guarnigione e molti altri bravi uffiziali e cristiani, fece a lui tagliar il naso e le orecchie. Così mal concio venne tenuto in ceppi per qualche tempo., e bene spesso veniva cavato fuori di carcere, per condurlo in giro, facendogli soffrire vari tormenti ed obbrobriose indegnità. Finalmente il dì 18 agosto 1771 fu strascinato nelpublica piazza, legato di mani e di piedi, e scorticato vivo. Il perfido Musulmano fece indi salare la sua pelle, e poscia empiutala di fieno la fè attaccare all' alto della sua capitana , per farla vedere a tutti quei che scorrevano lungo le coste dell'Egitto e della Siria: degno trofeo d'un uom senza fede. Dicesi, che poscia i di lui figliuoli la ricuperassero dall'arsenale di Costantinopoli, e che si conservi tuttavia nel loro palazzo, come un illustre monumento di questa nobile famiglia. Il valoroso Bragadino diè provo d' Bb 3 una

una invitta costanza sino all' estremo di sua vita, raccomandandosi a Dio, senza dare verun segno di dolore, e rimproverando agl'infedeli la loro perfidia ed inumanità. De Thou dice, the Mustasa non per altro fece morire Bragadino e gli altri uffiziali cristiani, se non perchè essi non poterono presentare i prigionieri Turchi, che aveano fatti strozzare, quando si videro in necessità di arrendersi. Ciò per altro non sembra punto venisimile, e s'è vero, che Mustafà glielo rinfacciasse, dev'essere stata una delle avanie, solite a praticarsi da simil gente, per aver un pretesto da soddisfare la propria crudeltà. L'Arte di verificar le Date colloca la morte di Bragadino nel 1570; ma il suo epitafio, che vedesi nel Delicia Italorum tom. I pag. 125, porta la surriferita data 18 agosto 1571.

BRAHE, Ved. TYCHO. BRA-

HE.

BRAILLER' (Pietro), speziale di Lione, dedicò a Claudio di Gouffier, conte di Maulevrier grande scudiere di Franvia nel 1557, un curioso libro, Degli abusi ed ignoranza de' medici, contro l'autore pseudonimo 'd' un trattato Degli abusi e delle stodi degli Speziali, stampato in Lione

sotto il mascherato nome di Licet Benancio. In questi due vecchi libri, copiati poscia dagli autori moderni, scorgesi, che la salute, il primo bene dell' uomo, trappo sovente è stata data in balla di ciarlatani e scelerati; ma sarebbe cosa ingiustissima il dar cota-, li titoli senza qualche eccezione a tutt' i medici e a

tutti gli speziali.

\*BRAMA, Dio delle Indie e del Mogol, credesi che ne foste il primo legitlatore. Secondo la mitologia degl'Indiani, per mezzo di *Brama* l'Essere supremo cred il mondo. Divise egli il suo popolo in quattro caste, ovvero tribù! la prima de'Bracmani, o Bramini, cioè persone della legge: la 2 di Raceputi, o persone di guerra: la 3 di Baniani, ovvero negozianti; e la 4 di Artisti, ovvero Lavoratori. Le principati leggi, che Brama diede alle sue tribù, sono: che una di esse tribù non abbia ad imparentarsi coll'altra: che uno stesso nomo non possa esercitare due differenti professioni, nè passare d'una in altra: che deggiansi riguardare come delitti la fornicazione, l'adulterio, il furto, la menzogna e l' omicidio. Non dovevano nutrirsi che d'erbe, di legumi e di fratta, astonendosi

dall'attentare alla vita degli animali, stante la persuasione, in cui erano, che le anime degli uomini passassero ne'corpi de' bruti, soprattutto in quelli de' buoi, onde ne deriva la gran venerazione, che hanno per le vacche. La tribù de Bramini è la più considerata, venendo essi riguardati come i filosofi degi'Indiani. Il mondo non è, secondo i medesimi, che un sogno, un fumo. Essi sono poco attaccati alla vita, e, quando ne sono stanchi, si danno la morte. Vi vorrebbe buona parte d'un volume a riferire le ridicole favole, avventure e prerogative, che spacciano gl'Indiani, chi più, chi meno, e chi in un modo, e chi nell'altro di questo loro Nume, il quale si vuole che avesse cinque teste, e restasse poi con sole quartro, essendogliene stata tagliata una per comando degli altri Dei, in pena dell'incestuosa sua incontinenza, poichè non contento d'avere sposata sua madre, volle poi anche in progresso sposare una propria figlia .

\*BRAMANTE D'URBI-NO (Lazzaro), che fosse del territorio d'Urbino è cosa certa, ma non così, che fosse nato precisamente in Castel-Durante, oggi Urbania; che anzi è più probabile, che il vero luogo di sua nascita debba riputarsi Monte-Asdrubale pure nel ducato d'Urbi≖ no. Nacque net 1444 di onesti, ma poveri genitori, e si applicò dapprima alla pittura; ma ji suoi talenti e il suo gusto erano più decisi pet. l'architettura, onde a questa si rivolse interamente, e-s 🗈 ne vide la sorprendente riuscita. Trasferitosi a Milano, ove strinse intima amicizia con Gasparo Visconti, poeta allora famoso, cominciò ivi a dar prove della sua amità nella suddetta arte. Opera o disegno del Bramante si prova che fu la Canonica pel capitolo secolare di S.Ambrogio, lasciata però imperfetta nel 1492, e si dice pure, che lo sieno la Cupola di S. Maria delle Grazie, il Portico innanzi la chiesa di S.Celso. la Sagristia di S.Satiro, ed il vasto edifizio del Lazzaretto. Da Milano passò a Roma indi per qualche tempo a Napoli, ed il Convento della Pace, che fu innalzato sul di lui disegno, lo fece salire in tale fama, che Alessandro vi lo richiamò a Roma, e lo nomind suo architetto . Giulia II, che succedette ad Alessandro vi, dopo l'efimero pontificato di Pio III, diede al Bramante la generale inten-ВЬ 4

denza di tutte le sue fabbriche, e lo animò con larghe beneficerze a secondare le di lui vaste idee. Per ordine di questo pontefico egli concertò ed esegui il magnifico progetto di unire il Belvedere al palazzo Vaticano, opera degna di ammirazione, massimamente se non tosse stata guastata con diversi cangiamenti, che vi sono poi stati aggiunti in seguito, secondo le varie idee or dell' uno or dell'altro pontefice. Fu per consiglio del Bramante, che lo stesso papa deteraninossi amr demolire la chiesa S.Pietro, Fer innalzarne un'alatra assai più magnifica, e che si lacesse il possibile, onde non avesse l'uguale in tutto il Mondo. Il disegno, ch'ei me fece, e che ne dava la pianta in forma di croce-greca e non di croce-latina, qual si è poi fatta divenire allungandola, e portando avanti la facciata, venne apeplaudito, onde nel 1506 si diè principio alla fabbrica del gran Tempio, che mercè l' attività dell'insigne architet-→ e la spléndida munificenza del Pontefice e di un'infi--nità di benefattori, venne alzato con incredibile fervore e diligenza. Ma ne Giulio II: nè il Bramante poterono veder compita la nuova Basiliea, mentre era già mancato

il' papa l'anno precedente quando morì l'architetto nel 1514 di anni 70, e lasciò il vasto edifizio, cui mancava ancora tutto il restante al di sopra del cornicione. Quantunque in questa superba fabbrica, e nel disegno stesso del Bramante siensi rilevati de' difettì ( e qual opera grande ne fu mai senza?), non è perciò, che nou vi si riconosca un' idea sommamente grandiosa ed ingegnosamente eseguita. L' insigne Bonarota, giudice in tal materia maggior d'ogni eccezione, e che fu emulo del Bramante e suo successore nel terminare la grand' opera (Ved. BONAROTA ) non potè trattenersi dal lodarlo altamente., Non si può negare, " dic'egti, che Bramante non , fosse valente nell' Architet-" tura, quanto ogni altro, " che sia stato dagli antichi " in qua. Egli pose la pri-" ma pietra di S. Pietro. non piena di confusione, chiara e schietta e " e luminosa, ed insolata at-,, torno &c. ,, continuando indi a rilevare i pregi di queli' architettura, e i danni che dal lasciarla n' erano venuti Bramante non meno stimabi; le per le buone qualità del suo cuore e del suo animo, che per li suoi talenti, uni al

genio dell'architettura anche il gusto per la musica e per la poesia, che lo rendeva giovialissimo ed amabile. I suoi poetici Componimenti sono stati impressi a Milano nel 1756, ed attesta il Vasari, che Bramante aveva nel verseggiare una sì rara felicità, che spesso componeva all'improvviso al suon della cetra.

• BRAMHAL, (Giovanni) erudito arcivescovo d'Armach. primate d' Irlanda, nacque nel 1593 in Pontefract nella contea di Yorck, di antica famiglia, e morì sotto il regno di Carlo 11. Molte brighe gli suscitarono i suoi nemici; ma egli seppe confondere le loro imposture, e sconcertare i loro disegni. Questo prelato era eloquente, pieno di forza nel suo raziocinio, abile nella controversia e nella politica, ed aveva un coraggio proporzionato al suo carattere ed a suoi principj. Si rendette celebre per la sua Distinzione tra gli articoli di pace e gli articoli di fede. Le di lui Opere sono state stampate in f., e gl'Inglesi le tengono in pregio.

\*\* BRAMBER (Nicola), Aldermano, ossia officiale municipale di Londra, fu molte volte eletto Lord-prefetto di detta città, perch'egli favori-

va continuamente i disegui del re Riccardo 11 contro i Grandi, e perseguitava con accanimento coloro, ch' erano contrari al partito della Corte. Volea il re in considerazione de' di lui serviggi dargl' il titolo di Duca di Troja, che, per quel che si pretende, è il nome, che anticamente portava la città di Londra. Ma per ordine del parlamento, che finalmente divenne superiore al re, fu egli posto in prigione, e condannato a perdere la testa in forza del medesimo Bil, ossia atto del parlamento, ch' egli avea fatto stendere contro di altri. Alcuni dicono con maggiore probabilità, ch'egli fu trasportato su d'un carro a Tiburn, e che vi fu afforcato.

\*\* BRANCA', (Fra Giuseppe ) dell' ordine de' Minori Osservanti fiorì nel xvi è xvII secolo. E' passato alla posterità il suo nome, perchè in occasione della famose vertenze tra papa Paolo v, e la republica di Venezia, scrisse per la s. Sede un' opera col titolo : Analytica demonstratio ex testimonio , atque detretis summorum Pontificum a Clemente I usque ad Gregorium VII, qua evidentissime demonstratur, immunitatem tam personarum, quam rerum ecclesiastivarum esse de jure Di-

vino. -- Veramente per una tal dimostrazione le prove avrebbero dovuto prendersi da altri fonti, che dalle asserzioni 'e dai decreti de' pontefici . Vi fu anche un GIOVANNI BRANCA nel secolo XVII, che publicò un' opera sulla Riparazione de fismi, ed un Manuale di Architettura, 29sai pregiato, ed impresso con rami ed aggiunte, Roma 1772 in 12.

\*\* I. BRANCACCI, o BRANCACGIO (Rinaldo della cospicua famiglia Brancacci patrizia Napoletana, che ha avuti molti porporati e uomini illustri per cariche e per virtù, venne creato cardinale da *Urbano* vii nel 1358. Eresse la chiesa di S. Arcangelo nel luogo, detro Seggio di Nido con un ospitale. Ma soprattutto la città di Napoli gli è debitrice di grata memoria, perché, contigua pure a detta chiesa, eresse a benenefizio de' suoi concittadini uma copiosa Biblioteca, la sola, che possa veramente dirsi pubblica in sì vasta e studiosa dominante, sinche giunga ad aprirsi quella, che da vari anni sta già preparandosi nel gran palatzo degli studi, o sia dell' università.

\*\* II. BRANCACCI, (Lelio) della stessa nobile famiglia, caveliere gerosolimitano, consigliere del collaterale, maesao di campo e consigliere di guerra negli stati di Fiandra. Publicò viti Libri della nuova disciplina e vera arte militare, Venezia per Aldo 1595 in f.; come pure I carichi militari, ovvero Fucina di Vulcano, Venezia per Giunti 1641 in 4º: opere allora utili e considerate; ma oggi hanno affatto ceduto il luogo alle molte as-

sai migliori.

III. BRANCACCIO (Francesco Maria) anch'esso della medesima insigne famiglia, fu successivamente vescovo di Virerbo, di Porto, di Capaccio, e poi cardinale sotto Urbano viii, nel 1644; morì nel 1675 in età di 83 anni. Avendo egli avute alcune brighe cogli spagnuoli a motivo dell' uccisione del governatore di Capaccio, furono queste cagione, che gli fosse data l'esclusiva per parte della corona di spagna, allorchè dopo la morte di Clemente ix venne proposto per occupare la cattedra di S. Pietro. Si ha di lui un Trattato circa il Cioccelato, Roma 1666 in 4°, nel quale sostiene, che questa bevanda non rompe il digiuno. Il card. Brancacci fu uomo assai stimato, massime pel suo profondo sapere nel Dritto Canonico, ed anche ber-

perché al merito di coltivar le lettere aggiunse quello pure di proteggerle. Compose altre Opere oltre la suddetta, e se ne publicò la raccolta.

Roma 1672 in f.

\*\* IV. BRANCACCIO. (Scipione) pure Napoletano e della stessa miglia, si distinse principalmente, mentr' era Governatore di Cadice sotto Filippo v nel 1702 in occasione della famosa guerra per la successione di Spagna. Presentatasi davanti Cadice una poderosa flotta Inglese, il duca d'Ormond spedi un uffiziale con lettera al Brancarcio, nella quale, in qualità di generalissimo della regina Anna, scriveagli, che sapendo aver esso Brancaccio militato altre volte in Fiandra contro i Francesi, sperava, che trovandosi ora assistito da una potente flotta, si dichiarerebbe per casa d' Austria, da cui era stato beneficato. Meritamente offeso da tale ambasciata il magnanimo cuore del Brancaccio, rispose, che dall'averlo il duca vedu-·to servir onoratamente al defonto re Carlo 11, doveva comprendere, che la stessa fedeltà e costanza avrebbe mostrata verso Filippo v , unico e legistimo erede della corona di Spagna. Questa nobile e coraggiosa sisposta fece sì, che gl'

Inglesi deposero il pensiere di qualunque tentativo sopra di Cadioe, e fu tanto più lodevole e stimabile, poiché il *Brancaccio* non aveva nella piazza, che una miserabil guarnigione di 300 uomini.

V. BRANCACCIO (Luigi), che i Signori Francesi hanno posto sotto il cognome de Brancas, marchese di Cereste, Napoletano parimenti della stessa cospicua famiglia, servì con distinzione per mare e per terra sorto Luigi xiv e Luigi xv , e fu impiegato in molte ambasciate. Quest' ultimo sovrano volle premiare gli attenti e fedeli di lui servigi, onorandolo del bastone di maresciallo di Francia. Terminò i suoi giomi nel 1750 in età di 79 anni.

\*\* BRANCALEONE DE ANDALO, bolognese, venne eletto dai romani in loro . Senatore per l'anno 1253. Uomo giusto, qual egli era, e di coraggio, ma insieme de gran rigidezza ricusò di accet+ tare, se non gli veniva accor data tale dignità per tre anni, non ostante il contrario statuto di Roma, ed essendoglisi accordato tutto, entrato in carica, pose in esercizio le mannaje e le forche 🛌 per ridur al dovere quel popolo troppo sedizioso ed av-

vezzo a non rispettar le leggi. Ma siccome ne'stoi inesorabili rigori non portava verun rispetto nè alla Nobiltà, nè alla stesta corte pontificia, anzi si vuole, che fosse della fazione Gibellina, e nimico del papa Alessandro 1v, così nel 1256 gli si suscitò contro una sì fiera sollevazione, che venne preso e cacciato prigione. Segretamente fuggi la di lui moglie, e recatasi a Bologna le riuscì di far sì, che alcuni Romani, che ivi trovavansi in ostaggio venissero trattenuti e rigorosamente custoditi. Una fulminante lettera scrisse allora il papa al comune di Bologna, intimando l'interdetto alla città, se non rendevansi gli ostaggi; ma i Bolognesi soffrirono piuttosto l'interdetto, ben conoscendo, che se avesserli dati, vi andava la testa del loro concittadino: avvenimento, che fa comprendere con quai costumi, econ qual coraggio si regolassero allora lè città Italiane. Scampato per tal guisa dalla morte, mercè la pronta accortezza della moglie, e la fermezza de'suoi concittadini, Brancaleone potè poscia nell' anno 1258 a furia di popolo, levatosi a rumore per la troppa parzialità del nuovo Senatore verso la nobiltà, venir

liberato dalle carceri. Nè ciò solamente, ma fu rimesso nella primiera carica, onde più severo di prima cominciò ad esercitare spietatamente il rigore della giustizia contro i potenti Romani, che calpestavano il popolo, e fece per sino presentar alle forche due della nobil casa degli Annibaldeschi, senza curar le scomuniche contro lui fulminate dal papa, dalle quali pretendeva esser esente, per privilegio della sua cospicua carica. Anzi quest' anno stesso Brancaleone fu in procinto di portarsi con genti armate, che non gli mancavano tra il popolo, tutto affezionato alla sua persona, a distruggere Anagni patria di Alessandro IV, talche bisognò, che il papa stesso con umili parole mandasse a pregarlo di desistere da tale disegno, e piegatosi finalmente Brancalone, durd poi molta fatica a frenare il furor del popolo, che assolutamente voleva correr ad eseguire la divisata impresa. Risoluto poscia quest' animoso senatore di abbassare la potenza della nobiltà romana, che colle case ridotte in forma di fortezze, commetteva mille insolenze e soperchierie, fece diroccare da cento quaranta loro torri, e così tornò la quiete e tranquil-

lità a Roma. Ma non passò il medesimo anno 1258, e l' eroe difensore del popolo resiò anch' egli atterrato dalla morte, compianto dalla maggior parte, comechè da taluni tacciato di aver portato talvolta l'eccessiva giustizia sino alla crudeltà.

I.BRANCAS DI VILLARS. Ved\_VILLARS-BRANCAS .

II.BRANCAS villeneu-VE (Andrea Francesco), abato d'Aulnay, nato nel contado-Venassino, morto l' 11 aprile 1758, è noto per molte opere intorno la fisica e l' astronomia. La copia però delle parole, le frequenti ripetizioni, ed il gran numero d'idee inutili, che trovansi in tali opere, hanno quasi interamente disgustato il publico. La forma ha fatto torto alla sostanzà, che offre talvolta buone cose. Le principali sono: I. Lettere sulta Cosmografia in 4°. II. Sistema moderno di cosmografia e di fisica generale, 1747 in 4°. III. Spiegazione del flusso a siflusso del mare 1739 in 4°. IV. Effemeridi Cosmografiche 1750 in 12. V. Storia del regno di Gala, tradotta dall'Inelese 1754 in 12.

BRANCATI, Ved. LAU-

\*\*I.BRANDA, (forse per nome Pietro) dotto e celebre cardinale, nato in Castiglione diocesi di Milano, di civile famiglia l'anno 1350, fece i suoi studi nell'università di Pavia. I suoi progressi e la fama acquistatasi in quest università, il fecero eleggere da Gian-Gateazzo Visconti nel 1389, per recarsi a Roma ad implerare, come in fatti ottenne da Bonifacio IX, onorevoli privilegi per la medesima università. Conobbe ed ammirò sì bene in tal occasione papa Bonifacio i suoi talenti, che lo ritenne presso di se, dichiarandolo suo capa pellano ed uditore di rota ; indi lo impiegò con molta soddisfazione in alcune legazioni ed altre occorrenze, e nel 1404 lo elesse vescovo di Piacenza. L'essersi egli gettato al partito contrario a Gregorio xII in contingenza del noto scisma per la competenza di Benedetto XIII, gli fu cagione di molti disturbi, talchè Gregorio la privò del vescovato; ma salito poi al soglio pontificio nel 1409 Alessandro v, questi lo ripristinò a tutti li suoi onori, e di più lo inviò col carattere di legato apostolico in Lombardia; carattere però che nonbastò a preservario da una nuova disgrazia. Era non molto lungi: dalla sua sede vescovile di Piacenza, quando nel Pis-

passare per Borgo S. Donnino venne fatto arrestare con tutto il suo seguito dal marche-'**se** Orlando Pallavicino, e legato come un vil malfattore, fu condotto nelle carceri di Busseto, ove per ben tre mesi e mezzo sostenne una durissima prigionia. Di tale violenza altro motivo non se ne sa comprendere, se non la cupidigia del Pallavicino , II quale di fatti per quanti autorevoli mediatori, ed anche monarchi, s' interponessero, mon volle mai rilasciarlo sinchè da parenti del del Brande non gli furono pagati per riscatto 1200 fiorini d'oro, Succeduto nella s.sede il 1411 Giovanni xxiii, volle dare a Branda un onorevole compenso, onde lo creò cardinale vie lo spedì legato con am-Plissime facoltà a Sigismondo re de'Romani. Ne meno caro fu egli poscia al pontefice Martino v, dal quale venne adoprato in varie importantissime legazioni, specialmense in Germania per combattere gli errori degli Ussiri. Era il Branda, uomo di fino e pronto intendimento, di saggia accortezza, ed anche di dottrina, per quanto il comportava la condizion di que' tempi ; e di fatti in tante legazioni ed importanti incombenze, che gli furono ad-

dessate, sempre ne riuscì con onore; e ne concilj di Pisa, di Costanza, di Basilea, di Ferrara, a' quali intervenne molto si fece distinguere ed ammirare. Quindi, come riflette con sode ragioni il ch. Tiraboschi, è molto inverisimile, benchè raccontisi da vari autori, ch' egli avesse la sciocca imprudenza di voler sopprimere il rito Ambrosiano, una delle principali prerogative della chiesa di Milano, che poteva dirsi sua patria, e che di più s' infocasse in tale tentativo con ardente impegno, e con atti di biasimevole e pericolosa violenza. Non ce lo dimostrano di tal carattere i migliori contemporanei, e molto più la lunga serie delle luminose sue azioni, ma anzi ci dimostrano, che l'esser egli sempre stato di massima autorità presso i pontefici, i cardinali e vari principi, fu effetto della sua prudenza, del suo sapere e del suo animo grande e benefico, onde Castiglione, Pavia, Piacenza e Milano stesso furono da esso ornate con gran dispendio di belle chiese e monasteri di scuole, di collegi, di publiche librerie, ed altri utili e splendidi edifici. Cessò di vivere questo degno porporato in Castiglione il di 5 febrajo

1443 in età di 93 anni. "II. BRANDA, (Paolo Onofrio ) religioso della congregazione de' cherici regolari, volgarmente detti Barnabiti, era nato in Milano nel 1710 di onesti e civili genitori, ch' ebbero sufficiente comodo di mantenerlo agli studj, onde potè coltivare il pronto e vivace suo ingegno. Entrato in religione nel 1726, dopo aver compiti in Milano ed in Pavia i consusti studi filosofici e teologici, venne impiegato ad insegnare a' suoi religiosi la rettorica : impiego che esercitò con assiduo impegno e con molto credito, pria per lo spazio di sei anni in Livorno, poscia in Milano nel collegio di S. Alessandro, quasi per tutto il corso di sua vita, cui diè termine pochi anni sono. Le principali opere, che di questo religioso abbiamo alle stampe, sono: I. Semita Parnassi, seu Poetica Institutiones, saccolte prima dal P. Deme*prio Suspensio* Barnabita, poi emendate ed accresciute di molto dal P. Branda, Milano 1746 in 3°. II. Eloquentia præludia, seu Rhetoricarum Institutionum Partes due, Milano 1756 tomi 2 in 83. III. Mesodo antico per apprendere la lingua latina, scritto in itasiano ad uso deile Scuole de

! 🖾

1 2

82

E

ing

, c

ÇI(S

10 °

W.

18

10

Λœ

(j)Ł

2 (

15.5

5 1

(I

OB I

) (š

15

Ľ,

i la

1

73

11

ß.

ï

ť

5

ż

ſ

5

Cherici Regolari, Milano 1758 in 4°. IV. Diverse Orazioni accademiche, Dialoghi, Dissertazioni ed altri Opuscoli a Ma ciò, che più contribuì a render celebre il nome di questo Religioso, fu la quantità di ardenti letterarie : contese ; ch'egli ebbe con diversi de' suoi contemporanei, tra di cui le principali furono le tre seguenti. I. Col dottor Olsrocchi, perchè questi volendo porre in miglior luce la vita e le gesta di S. Carlo Borro meo, aveya per tal uopo preferita la Vita, già pria publicata dal sacerdote Giam-pietro Giassani a quella, scritta dal P. Carlo Bascabé Barnabita. P. Branda sosteneva con gran calore, che di gran lunga più avesse avuto, deferirsi al di lui confratello; e quindi, essendosi cominciato il conflitto mercè alcuni articoli inseriti ne' Giornali, si venne poi ad un'aperta guerra, con vari Ragionamenti e rispettive Confutazioni da una parte e dall'altra. II. Col canonico Irico relativamente ad una breve Iscrizione latina, composta dal Branda in occasione del solenne ringraziamento, celebrato nella chiesa di S. Alessandro per la S. Porpora conferita a Mons. Alberico chinto. Avendo voluto il conte Lodovico fratello del predet-

detto Cardinale, che una tal iscrizione fosse veduta dal riferito canonico Irico, che vi cambio tre parole, se ne chiamò talmente offeso l'autore. che avendo intrapreso a difender con impegno la sua produzione, uscirono su tale proposito alle stampe nel 1757 sei lettere, tre per l'una e tre per l'altra parte, tutte scritte con quella erudizione, che in tale materia poteva desiderarsi 3°. Avendo egli publicato nel 1749 in 8° un Dialogo della Lingua Toscana, ed avendo ivi parlato con qualche disprezzo de' Dialetti Lombardi e specialmente del , Milanese, aggiuntivi alcuni odiosi confronti della Toscama col suo paese, la cosa dispiacque a non pochi Milanesi. Pretes' egli di giustificarsi con un secondo Dialogo, che publicò nel susseguente anno; ma questa nuova produzione, che venne riguardata come una medicina peggiore del male, non fece che maggiormente innasprire gli animi, e fu il segnale d'una fierissima battaglia di scritti vicendevoli, che dal Mazzucchelli si annoverano distintamente sino al numero di 64, e forse non gli ha neppure indicati tutti. Essi uscirono tutti alle stampe la maggior parte in Milano, ed alcune colla

data di Lugano, nel breve giro del solo anno 1760 in altrettanti volumetti in 8° alcuni in latino, e gli altri parte in lingua toscana e parte in dialetto volgare milanese. Il primo ad uscire in campo, ed il principal atleta della pugna contro il Branda fu l'ab. Geuseppe Parini, cui si unirono in seguito altri letterati di quella città; nè sempre in tali produzioni si ebbe il dovuto riguardo alla decenza ed alla civiltà; anzi ve ne sono alcune, in cui sono ammassate tante villanie ed improperi, che non meritano il solo nome di animosi scritti, ma di satire invereconde e bestiali.

BRANDAMO, Ved. BRI-

BRANDEBOURG, Ved. l'articolo PRUSSIA nella Cronologia, e FEDERIGO n. XIII,
XIV e XV.

BRANDI, (Giacinto) pittore, nacque a Poli nelle vicinanze di Roma il 1623. Si
perfeziono nella scuola del
Lanfranco. Molte chiese e palagi di Roma furono abbelliti dal suo pennello. Le di
lui opere vengono caratterizzate da una fantasia piena di
fuoco, da una grande facilità; ma insieme da un colorito debole, e da un disegno
scorretto. Travagliava con
mol-

molta rapidità, preserendo alla gloria il danaro, non perchè fosse avido di accumular ricchezze, ma perchè inclinava a spender molto largamente, ed amava le conversazioni piacevoli, non cogli uomi: ni dotti, o co' professori suoi pari, ma piuttosto in gozzoviglia e nelle osterie. Morì in Roma nel 1691 in età di 68 anni, principe dell' accademia di S. Luca, e cavaliere dell'ordine di Cristo, lasciando poche sostanze e molti figli.

I.BRANDMULLER, (Giovanni), partigiano d' Ecolampade ministro e professore di
lingua ebraica in Basilea, nacque a Biberac, e morì nel
1596 di 63 anni. Si hanno
di lui 400 Orazioni funebri,
cavate dall'antico testamento,
ed 80 tratte dal nuovo; vari Discorji in contingenza di nozze,
ed alcuni Dialoghi in tedesco.

II. BRANDMULLER (Giacomo), figlio del precedente, morto nel 1629, si diè a conoscere, mercè tre vol. in 4°, intitolati Analysis Typica librorum veteris & novi Testamenti, Basilea 1620 e 1621.

III. BRANDMULLER (Giacomo), nipote di Giovanni, professore di giureprudenza a Basilea, morto nel 1677 di 50 anni, è autore di va-Tom. IV. rie Opere Legali, assai stimate, e di alcuni Componimenti Poesici, facili, ma mediocri. Imitava molto beue gli autori classici; ma non aveva uno stile suo proprio. Quanto alle sue 'cognizioni nella giureprudenza, egli aveva innoltrato troppo avanti la teoria; ma aveva trascurata la pratica, non credendo, che uno stesso uomo potesse esser eccellente nell'una e nell'altra.

\*\*I.BRANDOLINI (Aurelio), figlio di Matteo Brandolini di nobilissima famiglia Fiorentina, nato circa il 1450, o poco prima, ebbe la sventura di perdere in età ancor puerile la vista; e non già solo in parte, come hanno arguito alcuni dal sopranome di Lippo, che gli vien dato; ma interamente . I migliori scrittori di quel tempo il dicono a primis ferme vita cua nabulis oculorum luminibus captum, e lo contesta egli stesso in quella Terzina d'un Sonetto, indirizzato a Lorenzo de' Medici:

Risguarda alla mia cieca adolescenza,

Che in tenebrosa vita piango e scrivo,

Com' uom, che per via luce l'abbanodona.

Nè di questa sola disgrazia egli si lagna, ma e di altri C c ac-

acciacchi del corpo, e dolle somme angustie della famiglia, e delle gravi turbolenze di que' tempi, e di sant' altre calamità, contro le quali però giovinetto e cieco com'era, confessa di non avez altro sollievo che lo studio. come dice in un suo libro: ab boc uno litterarum studio O vita presidia, O animi relaxationem peto. Tale difatti fu la forza del singolar súo. talento, e della di lai panienza e costante inclinazione allo studio, che non potea far su i libri se non ascoltandone l'altrui lettura, che ben presto salì in fama di sublime ingegno, e d' uom lettezato. Passato a Roma, ivi moarrò più volte il raro suo ta-Lento, improvvisando innanzi al pontefice Sisto IV, e vi si trovava pure nel 1482 in occasione del sontuoso anniversario, celebrato al Platina, nella quale egli pure recitò con applauso un suo componimento. Circa que tempi, avendo il re Mattia Corvino eretta l' università di Buda, questo monarca, avido di radunarvi, quanti mai potesse, uomini dotti, specialmente Italiani, chiamò pure colà il Brandelini, che vi fu per più anni professore di eloquenza con ottimo successo. Morto nel 1490 il re Corvino, il Bran-

dolini, dopo recitatane l'Orazion funebre, volle ritornarsene a Firenze sua patria, ove l'anno stesso vestì l'abito Agostiniano. Il nuovo genere di vita religiosa gli diè occasione di esercitare dal pulpito quell'eloquenza, che fin' allora insegnata aveva dalla cattedra, ed il fece con tanto applauso, chiamato a gara nelle più floride città d'Italia. she, per così dire, non v'è sporice, di que' tempi, che non gli faccia mille elogi, e non lo decanti, come cosa non più udita, e che destava maraviglia e stupore, sì per l' eloquenza sacra, che per la prontezza, erudizione ed eleganza, onde improvvisava su qualunque argomento veniese proposto. Così rendutosi famoso in tutta l' Italia. ottenne la grazia e la stima de' più dotti uomini di quell' età. Trattennesi singolarmente in Napoli per qualche tempo sotto il regno di Ferdinando II, ed obbe a suo scolaro Giammaria del Monte, che fu poi papa Giulio 111. Da Napoli passato s Roma, ivi terminò di vivere nell'ottobre 1497. Molte, e di diversi argomenti sono le opere da lui composte, e non poche d'esse già stampate; pè si può riflettere senza stupore, che un cieco dall'infamfanzia abbia potuto giugnere a sapere e scriver tauto. Tra le stampe vi sono: i Paradossi Cristiani in latino. Basilea 1543 in 8°, un Dialogo della condizione della vita umana, e del soffrire le infermità. - Due Orezioni latine, una delle quali lodata tanto, e ristampata da Aldo Manuzio il giovine, e varie Poesse latine ed italiane. Ma l'opera più pregevole è il suo trattato De ratione Scribendi; di cui se ne fece una nuova edizione in Roma il 1735 in 8°, opera scritta con singolare eleganza, in cui si espongono i precetti intorno allo scrivere, con metodo e con precisione superiore a quel secolo. Tra le inedite poi i tre libri De comparatione Reipublica, O Regni, da lui indirizzati a Lorenzo de' Medici, e la sua Storia Sacra degli Ebrei, tratta dei migliori fonti, ed illustrata con erudite ricerche, sono certamente opere degne di veder la publica luce.

11. BRANDOLINI, (Rafaello) fu Fiorentino anch' esso, fratello minore del precedente, onde è stato un abbaglio del Toppi, seguito poi dal Tafuri e dal Ladvocat il crederlo di patria Napoletano, ed oriondo dall'isola di Procida. Viese bensì mol-

ti anni in Napoli, e siccome egli pure ebbe la stessa sventura del fratello d'essere totalmente cieco sin dai teneri anni, il celebre *Pontano*, che ivi il conobbe, racconta con meraviglia i rari pregi del suo ingegno: Mirum illi studium rerum antiquarum, dice egli colla sua amena eleganzza, mira cura latini sermonis, mira etiam in amicorum congressibus jucunditas; & cum paupertate simul, O' cacitate laboret, licet adolescens, que atas minime apta est patientia, utrumque malum ea aquitate fert, ut neutrum sentire videatur. Ciò seriveva il Pontano circa il 1481, e Rafaello trovavasi antora in Napoli l'anno 1495, in cui recitò un' Orazion panegirica in lode del re Carlo vIII, impadronitosi di questo regno, da cui n' ebbe in premio un'annua pensione di cento ducati . Da Napoli poscia passò a Roma, ove tenne scuola di belle-lettere, e si acquistò molta lode non solo per l'oratoria sua eleganza, ma ben anche per la facilità d'improvvisare in versi. Sebbene però avesse molta felicità nel ragionare improvvisamente sì in prosa, che in versi, vi fu nondimeno opinione tra molti, che avesse i componimenti venali proporzionati al prezzo, che

venivagli offerto; e scrive il Giraldi, che avendo voluto Leone x porlo a confronto con Andrea Marone, celebre improvvisatore anch' esso, Rafaello in questo cimento rimase vinto. In qual anno morisse non si sa: certo ei vivea ancora l'anno 1514, come comprovasi dalla data di alcune lettere. Del suo non si ha alle stampe, che l'Orazion Funebre del card. Della Rovere senza data, di cui ne ha copia la Biblioteca del re di Francia, e l'elegante Dialogo Latino intitolato Leo, perchè tratta delle lodi di Leon x, e della famiglia Medici, pubblicato la prima volta in Parma l'anno 1753, aggiuntevi alcune Epistola del medesimo, il tutto arrischito di erudite note, ed un' esatta Vita dell' autore dal ch. Dottor Francesco Fogliazzi.

BRANDON, ( Carlo )

Ved. XI. MARIA .

I. BRANDT (Sebastiano), nato a Strasbourg nel
1454, insegnò al pubblico la
gureprudenza in Basilea ed
in Strasbourg, dove divenne
consigliere e cancelliere, è
morì nel 1520. Egli è autore d' un poema intitolato,
Navis stultifera mortalium 1488
in 8°, edizione più rara, ma
meno bella di quella di Parigi, 1498 in 4°. Ve n'è u-

na traduzione francese, Parigi 1497, e Lione 1498 in f. (Ved, BADIO per la nave de' Pazzi). Noi troviamo altresì decautata per rara un' edizione della Stultifera Navis mortalium, Basilea 1572 in 8° fig., nella quale si dice essere versione latina di Giacomo Locher Svevo, per essere stata scritta originalmente in rime tedesche.

II. BRANDT (Gherardo), teologo Protestante nato in Amsterdam nel 1626, fu successivamente ministro a Neukoop, a Hoorn e ad Amsterdam. Morì a Roterdam nel 1685 di 59 anni. Le sue principali opere sono: I. La storia della risorma de' paeli-balli, composta e stampata in Olandese, Amsterdam 1671 e 1674 in 4 vol. in 4°, e compendiata poi e tradotta in francese , Haia 1726 e 1730 vol. 3 in. 12. Il gran pensionario Fagel disse un giorno al vescovo Burnet, che questa storia meritava. che s' imparasse la lingua fiamminga; ma pochi vorranno profittare di tal consiglio . II. La vita dell'ammiraglio Kuter, tradotta in francese da Aubin, Amsterdam 1698 in f.

III. BRANDT (Giovanni), segretario della città di Anversa, morto nel 1639 in età di 80 anni, era un uom dotto pieno di franchezza e di zelo pel progresso deile scienze e delle arti. Le sue disposizioni in tal particolare aveale indicate con queste parole: LIBENTER, ARDENTER, CONSTANTER. Lascio un' opera col titolo: Elogia Ciceroniana Romanorum domi, militiaque illustrium. In essa ha raccolti tutt'i passi storici, sparsi nelle diverse opere di Cicerone circa la vita degli uomini illustri nel governo e nella guerra.

IV. BRANDT ( Sebat stiano), chimico tedesco nato nel 1458, morì a 2 maggio 1521, com'era vissuto, ostinatamente persuaso della chimera della pietra filososale. Essendosi ideato di poterla trovare nella preparazione dell' orina, travagliò una gran parte di sua vita intorno questo liquore senza scoprir nulla affatto. Finalmente nel 1660 dopo una forte distillazione di orina, trovò nel suo recipiente una materia lucida, che poscia in seguito si è appellata Fossoro. Il Brandt sece vedere questa materia a Kunekel, chimico dell'elettore di Sassonia, ed a varie altre persone; ma però senza mamifestarne la preparazione. Dopo la sua morte Kunckel non durò gran fatica ad indovinare, qual fosse il soggetto del Fosforo.
BRANTOME, Ved. t.
BOURDEILLES.

BRANVILLE Ved. BLOND. BRAS ( de ) Ved. BOUR-GUEVILLE.

\* BRASAVOLA, (Antonio-Musa ) celebre medico nacque a Ferrara il 16 Gennajo 1500 dal conte Antonio Brasavola di nobile samiglia di essa città. Il padre quasi presago, ch' ei dovesse pareggiare la fama del famoso Musa medico di Augusto, aggiunse a questo suo figlio il nome di Musa . I signori Francesi hanno detto, che tal soprannome gli fu dato in Parigi per la bocca stessa del re Francesco I, dopo aver esso ivi sostenute con sommo applauso per tre giorni consecutivi numerose Tesi de Omni Scibili. Sebbene una tal asserzione ridondi la somma lode dell' italiano Brasavola, noi però, cui più delle lodi della nazione importar deve la verità, non vogliam lasdiar correre l'equivoco, dopo che dalle di lui Vite, scritte con tanta diligenza da tre uomini insigni il Baruffaldi, il Mazzucchelli ed il dot. Castellami, scorgesi che il fatto sta diversamente. Il giovine Musa Brasavola adunque, sotto la scorta del Bovio, del Leoniceno, di Colio Caleagnini, C C 3

ottimi maestri, che allora la munificenza degli Estensi fiorir faceva colà in copia, fece sì rapidi progressi, che all' età di soli 18 anni fu destinato a leggere la Dialettica in quell' Università. Duc anni dopo sostenne pubblicamente, ivi dapprima, e poi anche in Padova, indi in Bologna Cento Conclusioni, teologiche, filosofiche, matematiche, astronomiche, mediche e di belle-lettere, riportandone dovunque indicibile applauso. In età di 25 anni fu eletto a suo primo medico da Ercole 11, allora principe ereditario, e poi duca di Ferrara, cui due anni dopo seguì nel viaggio di Francia, mentr' egli andò a prendere in consorte Renata del re Luigi xII. Anche in questa corte il Brasavola, benchè in età giovanile, ottenne grande stima, talche Francesco L lo consultò più volte, e tra le altre munificenze, lo nominò cavaliere dell' ordine di S. Michele, e gli permise di aggiugnere i reali giglj alle proprie divise. Si vuole ancora da molti, ch'ei fosse dai Dottori della Sorbona ascritto nel loro ruplo; ma non se ne ha pruova, che basti. Allo stesso Ercole e ad Alfonso I di lui padre fu altresì compaguo in diversi loro viaggi.

sempre trattato de essi con distinto affetto e parziale confidenza. Oltre la cattedra di dialettica, ebbe anche quella di filosofia naturale nella patria università, di cui in oltre su eletto Risormatore. I signori Francesi gli hanno fatto altresì l'onore di dichiararlo medico primario di 4 pontefici Leone x , Paolo 111, Clemente viti e Giulio 111; ma ciò neppur sussiste. Vero è bensì, che da' tre ultimi (non già da Leone x, mentr' egli aveva appena vent' anni, quando questo papa morì) fu più volte onorevolmente richiesto de suoi consigli medici, e liberalmente premiato; come pur lo stesso fecero l'imp. Carlo v e molti principi, massimamente d' Italia; ma ch' ei fosse a Roma in qualità di Archiatro, o primario medico di alcun papa, non si verifica. Null'altro mancò al Brasavola, che di protrarre più lungamente i suoi giorni, pieni di credito e di gloria, poichè se gli vide acerbamente troncati nell' ancor vegeta età di soli 55 anni. Nulladimeno in tale non lungo corso di vita, ed in mezzo a tante distrazioni di cattedre, viaggio, servigio di principi, consulti ed esercizio di sua professione, trovò agio di scriver opere in gran

stimero, che allora furono ŝtimate assaissimo, e sè nol sono oggi, egualmente non lasciano però d'esser in pregio presso gl' intendenti, riguardo al tempo, in cui furono scritte. Tra di esse si distinguono specialmente : I. I Comentarj sugli Aforismi d' Ippocrațe e di Galeno, Basilen 1542 in f. II. L'Index refertissimus in Galeni libros Venezia 1623 in £, che il Gastro nella sua Biblioteca Medisa chiama Opas indefessa elucubrationis, & utilitatis inexplicabilis. Dal Brasecola in oltre come primo inventore si riconoscono vari utili rimedi, tra' quali vengono annoverati il decotto del lenno d' India, l'uso dell'elleboro nero, e quello di dar il mercurio in bevanda per liberare da vermi. Finalmente non si vuol tralasciare, che all'altre sue prerogative un anche quella d'uomo saggio e morigerato, come ne diè una prova rnerce la buona educazione de'suoi figli .

BRASAY, Ved. MOREAU.
BRASIDA, generale Spartano circa l'anno 424 av. G.
C. vinse gli Ateniesi per mate e per terra, loro prese varie città, e ne fece entrardiverse altre nell'alleanza di Sparta. Trovandosi chiuso in Amfipoli all'approximatsi di

Cleone, vano ed impetuoso general Ateniese, prese il momento favorevole per fare una sortita, l'attaccò portò una compita vittoria. Questo grand'uomo morì qualche tempo dopo per una ferita ricevuta in un braccio » Un giorno, che lodavansi innanzi sua madre le di lui grande azioni, decantandone il merito al di sopra di tutti i suoi compatriotti:. V ingam nate, disse questa donna vetamente Spartana, mio figlio aveva della bravura; ma Sparta conta molti cittadini, che ne hanno ancora più di lui. Tale grandezza d'animo di una donna, che preferiva la gloria dello Stato a quella di suo figlio, riconosciuto per un eroe, non ando senza ricompensa.I Lacedemoni rendettero pubblici onori alla madre ed al figlio, e fecero innalzare al loro liberatore un mausoleo nel mezzo della pubblica piaz-

BRAUCIO BRAUcius (Nicola), vescovo di Sarsina nella Romagna, nativo di Ragusa, era molto dotto, e questo merito lo fece da Clemente viti decorare del vescovato. Sotto Paolo v si produssero contro di lui molte accuse verisimilmente violenti e calunniose, e questo papa lo fece metter pri-

C c 4 gio

gione nel Castel & Angelo, dove rimase in estrema miseria fino alla morte dello stesso papa accaduta nel 1621. Sopportò questa sventura con molto coraggio, ed impiegò quel disgraziato tempo a scrivere le vite di alcuni santi in versi latini. Gregorio xv lo fece uscir dal carcere; e lo dichiarò innocente di tutte le accuse intentate contro di lui. Dopo di ciò Braucio ritornò nel suo vescovato, ma col permesso del papa il lasaid poso tempo dopo, per nitirarsi a godere in Raguea qualche anno tranquillo prima di sua morte, che accadde nel 1632.

BRAUN (Giorgio), arcidiacono di Dortmund, e decano di Nostra-Signora in gradibus a Colonia, fioriva nel xvi secolo. E' principalmente noto pel suo Theatrum Urbium in più vole in f. Pubblicd un' Aringa, letina contro i preti concubinari l'anno 1566. Fece unohe la Vité di G.C., e quella della Ss. Vergine. Si. ha-pure di lui un Trattato di Controversia contro, i Luterani, Colonia 1605 in f., in cui egli va svolgendo le furberie, di cui si sono serviti per dilatare la loro religione. Li paragona ad un cuneo, la: di cui parte più sattile, entrara che sia nel legno, serve per

introdurvi le parei più grosse. BRAUNBOM (Federico), Protestante d'Alemagna, s'ided di publicare nel 1613 un libro in 4° sotto questo titolo: Florum Flaminiorum, Romanenfium Papalium decas. 1vi egli fissa ciascun periodo del regno dell' Anticristo, la sua nascita, la sua gioventù, la sua adolescenza &cc. Indi trova con molta finezza l'Anticristo nel papa, e prova mirabilmente bene, che il monde dovrà finire nel. 1711 . L' adempimento della di lui profezia prova, qual conto debba farsi de' visionari e degli entusiasti.

\*BRAWER, BRAUR O BROWER (Adriano), pittore Fiammingo nato nel 1608 in Oudenarde, non mancando alcuai, che il pretendono nativo di Harlem. Spinto dalla natura, e senza verun maestro, cominciò da fanciullo a dipingere sopra pezzetti di tela fiori ed uccelli, che sua madre andava poi vendendo alle contadine, ritraendo quindi qualche sollievo alla sua povertà . Incontratosi a vederlo, per accidente Francesso Hals-abile pittore, e sorpreso della facilità e del gusto, con cui disegnava il giovinetto, lo prese in sua casa per insegnargli la pittura. Scoperto il deciso suo talento ed

rmirabile abilità per le figure piccolo, e per le opere grottesche lo appartò dagli altri scolari, e lo nascose in un granajo, ove lo faceva trawagliare senza intermissione. Ma siccome l'avido maestro, benchè vendesse i quadretti di Brawer a peso d'oro, lo faseva non ostante stentar di fame egli annojato di sì crudele trattamento se ne fuggi, e si recò ad Amsterdam, ove con piacere vide, ché le sue opere eran già conosciute, e si vendevano a cara prezzo. Assistito da un mercante di pitture, cominciò subico a travagliare, e quando, avendo dimandati a voce tremante per un quadretto cento ducatoni, ei se li vide prontamente pagati, fu tale la sua sorpresa ed estrema gioja, che distesili sopra il suo letto, si pose a rotolarwist sopra come un pazzo. Ma non passarono dieci giorni, che non ne aveva più un soldo, avendóli consumati tutti in crapole ed allegue. La spa vita fu una continua alternativa tra il lavoro e la dissipazione; egli non lavorava se non quando erá senza danazo.Fecondo di facezie, libertino e amante de' bagordi, dipingeva solo per bisogno ed a capriccio; gli studi, le riflessioni sopra le altrui, e le

ù gri.

eder:

30å,.

1617

STO L

um t

lecai.

peno

9£0,

. Li

ľ£

725

郡

أوا

170

ď,

œ

te

1:

12

10

ú

sue opere, non si confaceva« no al di lui gusto; e quindi ripeteva sovente gli stessi soggetti, e le medesime arie di testa ed attitudini. La suá bottega o studio di lavoro era ordinariamente qualche taverna. Ivi entrava in tutte le contese e risse degli ubbriaconi, dopo essersi satollato in loro compagnia, e non vi era, per così dire, giornata, in cui non gli accadesse qualche cosa di strano. Vissuto qualche tempo in Amsterdamvolle passare ad Anversa, e siccome era tempo di guerra, ed ei trovavasi mal in arnese, così all'entrare in città fu preso per una spia, arreconductio prigione nella cittadella. Per sua buona sorte trovavași ivi pur detenuto il duca d' Aremberg, col quale: si manifestò, pregando, che dalle persone qualificate, che venivano a trovar esso principe, tra-le quali anche il celebre Rubens, già procurasse qualche cosa, da las vorare in carcere.Intento 🗪 si pose a dipingere col carbo? ne un gruppo di soldati spagnuoli, che faceano una partita di ginoco nel corpo di guardia , e rappresentò con tale fuoco, con tanta espressione e verità le loro diverse attitudini e le doro passioni; le lor contese, che quando giungiunse Rubens, e lo vide, tosto esclamo : Questo de di Brawer, e n'esibì 600 fiorini. Quindi avendo interposte Rubens le mediazioni di amici. ed offerto se stesso per garante, liberd Brawer, lo vesti decentemente, lo ricoviò in propria casa e lo ammise alla sua tavola. La gratitudine, the Brawer mostro a tante prove di generosità, fu quella di fuggirsene un giorno precipitosamente dalla casa d' un tanto benefattore, per ritornare in preda al libertinaggio, ed immergersi ne' soliti disordini. Questi gli logorarono la salute, onde in età di soli 32 anni il 1640 mori in Anversa così povero, che bisognò seppellirlo per carità in un cimitero; ma quando il generoso Rubens verme a saperlo volle farlo trasportare in chiesa a proprie spese con oporevoli eseguie, ne potè trattenersi dal piangerne la perdita. Brawer fu sempre d'un carattere giovialissimo, anche nelle maggiori miserie. Tutt'i suoi quadri rappresentemo scene di allegria. Vi si vezziono Contese di saverna 🛶 Mariueli, che giuocano alle carse, -- Uomini cella pippa, --Ubbiachi . - Soldati . - Nonze di concedini, &c. La natura vi è rappresentata con gran verità : il suo tocco è leggerissimo, ettimo l'impasto, e ben intesa la disposizion de' solori, e le sue figure hanno molta espressione. I di lui quadri tutti piccoli e di facile trasporto, si sono dispersi per l'Europa, e però, divenuti rarissimì, si vendono ad assai caro prezzo.

L BREBEUF ( Giovenni di ), gesuita , necque a Bayeux nel 1593 di nobile fsmiglia. Dopo essersi fatto distinguere nella cattedra in vari collegi del suo ordine. venne spedito nel 1624 alla missione del Canadà, ove dicesi, che convertì alla fede più di 700 persone. Siccome ei trovavasi tra gli Huroni nimici degli Irochesi, questi, ch' erano in guerra coi primi, un giorno lo presero, gli versarono dell'acqua boilente sulla testa, in derisione del battesimo, ed indi lo bracizrono a fuoco lento l' anno 1649. La sua pazienza in sì crudele supplizio, che dwd is ore, commosse que barbari, ed alcuni di essiconvertizonsi . Il P. di Brebest era zio del seguente.

II. BREBEUF (Giorgio di), natto, non a Rouent, come hanno detto alcani, ma a Torigny nella
bassa-Normandia il 1618, coltivò di buon' ora la poesia.
Comincià con una Traduzio-

ne del vii libro dell' Eneide in versi burleschi; e qualche tempo appresso pubblich un' altra versione burlesca del primo libro di Lucano. In questa trovasi un' ingegnosa e gioviale satira, contro la vanità di que' grandi signori, che non posson obbliare neppur per un momento la loro grandezza e i loro titoli e contro la bassezza di quelle anime deboli e vili, che gli adulano come Iddi, sperando per tal guisa di far fortuna. Dicesi , che. in sua gioventù Brebeuf non avesse gusto se non per Orazio, e che un suo amico, il quale non amava che Lucano, glielo facesse gustare, e l'impegnasse a tradurlo. La sua Farsalia comparve nel 1658 in 12, e venne ammirata, malgrado , l'eccessive iperboli, lo stile gonfio, le moltiplici antitesi, i concettini, i pensieri giganteschi e le pompose descrizioni poco naturali. La corte e la città lasciaronsi abbagliare dal brillante colorito di quest'opera, dalla buona poesia e dalle ingegnose espressioni, che si fanno sentire in alcuni pezzi. Il card. Mazarini fece grandi promesse al traduttore, ma il porporato essendo morto di lì a poco . e gli altri protettori limitandosi a sole carezze, di Bre-

beuf ritirogei a Venoix so Caen, ove morì nel 1661 di 43 anni . Gli ultimi anni di sua vita impiegolli in esercizi di pietà. Il suo carattere era dolce e modesto. e non ebbe altro sollievo, che la conversazione de' suoi amici nelle lunghe malattie, che lo afilissero. Un' ostinata febbre lo tormentò più di vent anni, ed appunto ne' parosis. mi della medesima compose la Farsalia. Di lui si hanno altres): I. I trattenimenti so*litarii* in 12: poesie cristi**ane** molto inferiori alle sue protane produzioni . II. Una Raccolta di opere diverse 1664. vol. 2 in 12, in cui incontransi talvolta de' graziosi versi. Vi si trovano i 150 E. pierammi contro una donna imbellettata, che furono il frutto d'una scommessa, nella quale però l'autore, non erasi impegnato di farli tutti buoni i onde una dozzina al più ve n' ha veramente vaghi . III. Vari Elogi poesici, &c. in 12. IV. Difesa della chiesa romana , 1671 in 22. Ved. CADMO.

\*\* BREBICIO, (in lation of Brebicius), Spagnuolo fu per avventura uno di quei generosi uomini, che al riferir di Plutarco, si consecrarono talmente a Sertorio, che giuzarono di perder la vita al-

lor2

lorche quelli avrebbe perduta la sua. Da un'iscrizione antica, scolpita su d'una pietra, trovata nella città di Calahorra, si rileva che Brebicio prevenuto a prò di Sertorio, in chi vedeva tante belle qualità, e persuaso, come quelli della sua nazione, che vi fosse nella di lui persona qualche cosa di divino, si fece uno scrupolo di sapravvivere alla sventura di quel grand' uomo, che fu miseramente assassinato da Perpenna, e si credette obbligato da un dovere di religione a morire ed à sacrificarsi alle ceneri di quel valoroso capitano. Ecco i termini dell' iscrizione, che non riuscirà dispiacevole di leggere. Diis manibus Q. Sertorii me Berbicius Calaguritànus devovi, arbitratus religionem esse, eo sublato, qui omnia cum Diis immortalibus comunia habebat, me incolumem retinere animam. Vale viztor, qui hec legis, O meo disce exemplo fidem servare: ipsa fides etiam mortuis places vorpore humano exatis. Cala-. horra un tempo Calaguris è una città della Castiglia vecchia. Sappiamo dalla storià, che gli abitanti di questa città ebbero un tale attaccamento per Sertorio, che respinsero Metello, e Pompeo di lui nemici allorche vennero l'un

dopo l'altro ad assediare la loro piazza, che lo accompagnarono in tutti i di lui pericoli, e conservarono per lui, anche dopo esser morto un tale rispetto, ed una divozione sì inviolabile alla sua memoria, ch'essendo assediati una seconda volta da Pompeo, essi fetero una si vigorosa e lunga resistenza, che avendo consumati tutti i loro viveri, vollero meglio mangiare le loro mogli e li loro figli, di cui salarono i corpi, che mancacare, arrendendosi, a quel che credevano dovere alle di lui ceneri. Questa fedeltà entusiastica pel loro generale li fece talmente distinguere dagl' Imperatori, che fu ad essi accordato il dritto della cittadinanza romana. Quindi non è sorprendente, che tra uomini di tal carattere, se ne fosse trovato uno capace d' immolarsi dopo la morte d'un capitano del merito di Sertorio. Se Brebicio si avesse fatto un'idolo della libertà, anzi che d'un uomo, avrebbe forse uguagliato i più illustri repubblicani.

BRECOURT (Guglielmo Martoureau signore di), poeta francese, eccellente commediante, e cattivo autore, rappresentava con più successo, che non componeva. Riusciva per le parri di re, e di ever nelle tragedie, e per quelle di cappa nelle commedie. Il suo recitare era talmente animato, che si ruppe una vena nel rappresentare la sua commedia di T. mone, ( in un sol atto in versi ), che voleva almeno far valere a forza di azione. Morì d'un tal accidente nel 1684. I suoi drammi furono la maggior parte fischiati. Sue sono, l'ombra di Moliere in un atto in prosa, non meno che la morte di Jodelet; le nozze di Villa in un atto; ed il Geloso invisibile in 3 atti, entrambe in versi .In tali componimenei vi sono de' tratti comici; ma questi, seminati molto rari, non compensano i difetti, lo scorretto stile, la mancanza d'invenzione, la rozzezza delle facezie, &c. I suoi soggetti sono tutti mal condotti: non vi si vede alcun carattere ben delineato: ciò che v' ha di passabile, non deve attribuirsi, che alla conoscenza, ch'egli aveva del teatro, ed al giornaliere esercizio, che gli dava il mezzo d'essere al fatto di ciò che poteva riuscire nel momento.

BREDENBACK (Mattia), comentatore e controversista, nativo di Kerpen ne' paesi-bassi, fu principale del collegio di Emerick. Morì nel 1559 di 70 anni, la-

sciando due figli, che coltivarono le lottere. Del padre si hanno de' Trattati di controversia, de' comenti sopra i 69 primi Salmi e sopra S. Matteo 1560 in f., scritti maglio di quello il sieno ordinariamente le opere di questo genere . Tillemano BRE-DEBACK, uno de'suoi figli. morto nel 1593 canonico di Colonia, lascio un Metodo per distruggere le eresie; VIII libri di conferenze sacre, ad imitazione di quelle di Cassiano; un Discorso circa il Purgatorio ed una Historia belli Livenici &c., Lovanio 1564 in 12, di cui Filippo Olmero aveagli forniti i materiali.

\*\*BREDERODE(Errico), discendente da una illustre famiglia di Olanda fu uno de' capi de' confederati protestanti de' paesi-bassi. Questa confederazione si fece peropporsi allo stabilimento dell'inquisizione in quei paesi : e con questo disegno entrarono nella lega, che fu fatta in Bruselles sotto il nome di Compromesso, non meno più zelanti cattolici, che i protestanti. In seguela d'una predica fatta a 3 novembre 1565 da Francesco Giunio in questa città alla presenza d' una ventina di gentiluomini, si unirono costoro per deliberare su i mezzi da scuotere

l'in-

l'intolletabile giogo degl' Inquisitori. Si risolvette di formare un'associazione, d'invitarci i principi protestanti dell' Alemagna, di farci entrare il maggior numero possibile di abitanti de' paesi-bassi, e di nominare a tal effetto due persone in ciascuna provincia, per attendere a stringere e moltiplicare la lega . La notizia di questa confederazione sconcertò Margherita di Parma governatrice de'paesi-bassi, che sul fatto convocò i cavalieri del Tosone, e gli Statolder delle provincie, invitandoci ancora il principe d'Orange, e il conte di Horn. Tutti opinarono per la dolcezza; ed il conte d'Egmont, sollecitato a prendere il comando delle truppe per opporsi ai confederati, rispose sh' egli non si batterebbe giansmai in favor delle leggi penali e dell' inquisizione. In questo mentre i confederati entrarono in Bruselles a squadroni, e Brederode fu il primo alla testa di duecento cavalli. Trecento gentiluomini presentarono una supplica, perchè il tribunale dell' inquisizione non fosse stabilito. Conviene osservare, che tra I confederati vi era un gran numero di nobili non ostante, che lor si desse il titolo di pezzenti. Il conte di Bartement li chiamo così, parlando di loro alla governante, e dicendole, Madama, che temete või da cotali pezzenti?. La nobiltà confederata fu lieta di questo titolo, e l'adottò : dimodochè fecero coniar delle medaglie da portare al collo, le quali avevano da una parte l'effigie del re ed al roverscio una bisaccia con questa divisa, fedele al re fino alla bisaccia. Dicesi ancora, che il sig. di Brederode diede loro un desinare. in cui si beyette spesso in una tazza di legno *alla falute de* pezzenti, e dietro ogni bicchiere ripetevan questi versi:

Pel pan, pel sale e per questa bisaccia

Giura il pezzente non cangiar di cascia.

Dopo diverse dilazioni giunse da Spagna la risposta alla supplica che non fu gradita. La governante adunque volendo contentare i confederati, per poterli poi dissipare, a 24 agosto 1566 fece con essi un' accordo, promettendo, che P inquissione sarebbe abolita,, e che gli affari di religione sarebbero regolati a soddisfazione di tutti. Non fu attesa la promessa, e quindi l'anno seguente Brederode e altri signori della lega vollero dolersene alla governante, che non volle ascoltarli : ma finalmen-

te il loro deputato gvendo ottenuto un' udienza gli si rispose con alterigia, facendo sentire, che tutto ciò, che si era promesso, era stato unicamente alle circostanze. Questa principessa esigeva un giuramento dai governatori delle provincie, e da tutti i magistrati , di sostenere la religione romana, di punire il sagrilegio, e di estirpar l'eresta. Brederode con molti altri risusò di prestarlo; ed essendo egli accorso in tempo nella città di Amsterdam, vi prevenne colla sua presenza i disegni, che i magistrati animati dalla governatrice, avevano termati contro i Calvinisti. Questa città era sul punso di distruggersi da se medesima, poiche tutte le famiglie vi eran divise. Dicesi, che due fratelli di cognome Deventer essendosi ajutati l' un l'altro ad armarsi si domandassero ov'essi andavano? Ia disse Givanni, corro al mercato per unirmi agli anpichi Cattolici. Ed io, rispose Cornelio, vado nella strada ad unirmi coi riformati . Se bisognera batterei, io non ti eisparmierd, e non m'aspetto de se verune grazie. Non vi fu battaglia, e tutto fu pacificato con un'accomodo per opera di Brederode, il quale poco tempo dopo, avendo

i Cattolici ripreso vantaggio, se ne uscì d' Amsterdam: ed indi, vedendo gli affari cangiati, si pose in un vascello colla sua famiglia e coi mobili, che pote trasportare, passo Embden, e di là in Alemagna, ove poco dopo morì di cordoglio. Lancellette di Brederode, figlio naturale di Errico, ed uno de' principali capi de' medesimi considerati, ebbe la testa troncata dopo la presa di Harlem nel 1575.

\*\*II.BREDERODE (Pietro Cornelio di), nato in Aja, celebre giureconsulto, viveva sulla fine del XVI secolo, e publicò diverse opere di dritto, tra le quali si distingono, I, Thesaurus sententiarum, regularum, & dictionum juris civilis, che Francesco Modio ha accresciuto e fatto imprimere sotto il nome di Repertorium ; II. Specimen juris ; III. Tractatus de Adpellationibus Oc. Vi fu un altro Brederode (Gerbrando) nato in Amsterdam nel 1585 . 🙃 morto nel 1618, il quale compose delle commedie popolari con tanto gusto, che fu chiamato il Terenzio d'Amsterdam.

\* BREENBERG (Bartolomeo), nato in Utrecht
nel 1620, pittore, ed incisore famoso, era eccellente soprattutto ne' paesi e negli animali. Dimorò lungo tempo

in Italia, e specialmente in Roma e nelle sue vicinanze. Il suo costume era di dipingere in piccolo, e quando voleva dilatarsi in grandi composizioni, dava nello scorretto, e faceva figure di cattivo gusto. Per altro in piccolo aveva un fare spiritoso. un buon colorito, e ne' suoi animali principalmente trovasi assai finezza e perfezione . I di lui quadri sono ricercati; e diversi de' suoi disegni furono da lui medesimo intagliati ad acqua forte. Nella collezione del re di Francia, ed in quella del duca d' Orleans si trovano alcuni quadri di questo pittore, che morì ancor giovine nel 1660.

BREGY(Carlotta Salmasio di Chazan contessa di), nipote del dotto Salmafio, fu una delle dame-d'onore della reina Anna d' Austria . Si distinse in questa corte pel suo spirie per la sua bellezza. Conservò questo doppio vantaggio sino all' avanzata sua età, essendo morta a Parigi Il 13 aprile 1693 di 74 anni. Di essa si ha una Raccolta di lettere e di versi. Leyden 1688 in 12, nella quale trovansi alcuni pensieri ingegnosi . I di lei versi aggiransi quasi interamente sopra un amore metafisico, il quale occupava più la sua mente, che

il suo cuore. Ma vi si trovano alcuni pezzi, che non aggiransi punto circa la galanteria. Tale si è quell' Epitafio, che può tradursi

Giace quivi sepolto un gran

Jignore

Che in vita sua ci volle ifruire,

Poter vivere un uomo senza cuore.

E senza render l'animamo-

Per altro Mad. di Bregy non si curava guari di fare simili epigrammi.,, Amo molto la ", lode ( dic'ella in un Ripratto, che fa di se mede-" sima), e ciò fa, ch' io la " renda con usura a que' 😠 da cui la ricevo . Ho il 20 cuore fiero e disdegnoso, ma , non lascio d'essere dolce e , civile. Non mi oppongo " giammai agli altrui senti-" menti; ma è vero altresì. n che non gli adotto mai in pregiudizio de' miei . Posso " dire con verità, che sono " nata saggia e modestta, e " che l'orgoglio ha sempre " cura di conservar in me ,, queste due buone qualità. Ho " dell'accidia e perciò non cer-" co piaceri, nè divertimenti; 🦡 ma quando altri pigliansi , più premura di me per pro-" curarmeli, ne resto obbli-"gata, e ne sembro mol-, to confenta, quantunque, ,,co, così non sia... Non sono n pertata all'intrigo; , quando mi trovi mischiata ,, in un affare, penso certa-, mente a disimpegnarmene on qualche buon ripiego. Sono costante sino alia osti-, nazione, e segreta sino all' eccesso. Per legarsi meco in amicizia, bisogna sapermi prevenire con tutte le huone cortesie; ma io poi compenso tali pene nel pro-" gresso, perchè servo i miei " amici con tutto l'ardore. , che ognuno suol impiegare ne' suoi propri particolari "interessi. Li lodo e li dini fendo, senza mai accordar nulla, che sia contrario ad nessi. Non ho bastante , virtù per esser esente dal desiderar beni ed onor ; ma ne ho troppa per non seguir certe vie indecenti, che possono condurvi. Tratto nel mondo secondo quel, che dovrebbe , re, e troppo poco secondo " quello, ch'. è realmente " &c. " . BREHAM, Ved. PLELO.

BREHAM, Ved. PLELO.
BREMONT (Francesco
di), nacque a Parigi nel 1713
da un avvocato, ed ivi morì di soli 29 anni nel 1742.
Fu aggregato dall' accademia
delle Scienze, e la R. società di Londra gli accordò il
titolo di segretario, in beneTom-IV.

merenza della traduzione ch'egli aveva fatta delle di lei Transazioni filosofiche. Ne publico 4 vol. in 4°, che comprendono gli anni 1731 e seguenti sino al 1736 inclusivamente. Bremont arricchì la la sua opera di note; alcune istoriche, le quali rimontano sino alla storia, ovvero origine delle diverse opinioni; altre critiche, le quali servono di correzione a que' difetti, che possano incontrarsi negli originali. Vi aggiunse di più un Indice delle Tranfazioni dal 1665 sino al 1730 vol. 1 in 4°. Si hanno pure di lui . I. Una Raccolta di tutti gli scritti, publicati in Inghilterra contro la pietra di Madam. Stephens. II. Una Traduzione delle sperienze fisiche di Hales, intorno la maniera di levar la salsedine all' acqua del mare, e renderla potabile, in 12. III. Una Traduzione postuma delle Sperienze fisico-matematiche d' Haucksbee 2 vol. in 12, adorna d'una compiuta Storia di onelle dell'elettricità.

\*\*BRENCKMAN, (Arrigo) nato in Calemburg, si applicò alle leggi sotto Gherardo Noodt, professore in Leyden, e tutto si consecrò alle antichità della giureprudenza. Fu grandemente sollecito di veder pubblicate in Olanda le Dd

famose Pandette di Giustiniano, ritrovate nel 1137 in Amalfi, e di là trasportate in Pisa e in Firenze; perilchè di persona intraprese il viaggio d'Italia. Giunse finalmente in Firenze, ed ottenuto il permesso, per mezzo di Arrigo Newton, ministro del Re d'Inghilterra in quella città, di trascrivere il Codice desiderato, lo tradusse coll'ajuto di Antonio Maria *Salvini* . Nel soggiorno, che perciò fece in Firenze per due anni continui, acquistò l'amicizia **d**el Magliabecchi e di altri Tetterati, e fu ascritto all' Accademia fiorentina. Passo indi in Roma ed in Napoli, ove conobbe il Vico, l' Egizio ed altri valentuomini di quel tempo; ed invano potè rinvenire fra le altre la prima edizione delle Pandette, fatta in Venezia nel 1485 da Angiolo Poliziano per ordine di Lorenzo de' Medici . Brenckman pubblico; I. Historia Pandectarum, seu fatum exemplaris Florentini, Utrecht 1722 in 4°. Per alcune opinioni, avanzate in quest'opera, venne in contesa coll' ab. Guido Grandi e con Cristiano Gottlieb Scwartz, onde pubblicd in sua difesa, *Epistola ad* Franciscum Hesselium, Utrecht 1734. II. De Republica Amalphitana, de Amalphi a

Pisanis direpta 1722. III. De Legum inscriptionibus, Leyden 1705 in 4°. IV. Diatriba de Eurematicis &c., Leyden 1706 in 8°. V. Pandella juris civilis austoribus suis, & libris restituti, Amsterdam 1709 in 8°. &c. Brenchman su di non molto valida salute, e morì non molto vecchio nel 1736.

BRENIO, (Daniello) Sociniano ed Arminiano, discepolo d'Episcopio, ha lasciati de'Comentarj intorno la Scrittura, infetti de'suoi errori. E' altresì autore d'un trattato, De Regno Ecclesia glorioso, per Christum in terris erigendo, per provare, che G. Cristo regnerà sulla terra nella maniera, che intendono gli Ebrei. Le sue Opere formano un volume della Biblioteca de'Fratelli Polacchi.

I. BRENNO, o BRENO-NE, generale 'de' Galli, passò in Oriente alla testa di 152 mila fanti, e 20 mila cavalli, penetrò nella Macedonia, uccise Sosthene generale di questa nazione, saccheggiò la Tessaglia e la Grecia, e si avanzò verso il tempio di Delfo per rapirne i tesori, ma venne respinto. Brenno, trasportato dalla disperazione veggendo la sua armata in rotta, si diede da se la morte, dopo esservisi preparato coll'aver bevuto del vino all'eccesso, verso l'anno 278 av. G.C. I poeti greci non mancarono di attribuire ai loro Dei questa disfatta. Secondo essi Apollo difese egli stesso il proprio tempio contro i barbari, egli fece tremar la terra sotto i loro piedi e precipitar dall'alto le rupi sopra le loro teste. Finalmente il Dio Pan colpì i Galli con un così improvviso terrore, che si uccidevan tra di loro medesimi, d'onde n'è venuto il nome di

terror panico.

II. BRENNO, altro generale de'Galli, essedosi aperto un passaggio per le Alpi, piombò sopra la Lombardia, assedio Chiusi Toscana , e presso il fiume Allia, oggi Caminate, o Rio-del-Mosso ne' Sabini, e diede una tale sconfitta a' Romani, che passò in proverbio il dire Dies Alliensis, per indicare un giorno infausto. Marciò indi verso Roma, se n'impadronì, e diè in preda la città al saccheggio ed alle fiamme. Il tribuno Sulpizio, in vece di scacciarlo colle armi, promise di pagare mille libre d'oro, acciò levasse il blocco del campidoglio , ed uscisse dalle terre della republica. I Galli accettarono l' tofferta; ma quando venne loro portato l'oro per pesarlo,

Brenno pose in opera mille sovverchierie, perchè la somma venisse accresciuta. Gettò la propria spala assieme col cingolo nel bacino della bilancia opposto a quello, ov' era l'oro, non rispondendo ai. lamenti de' Romani, che con queste parole degne d'un barbaro: Guai ai Vinti. Sul momento sopravvenuto il gran Camillo, annullò questo vergognoso trattato, diede battaglia agi'inimici sulle rovine stesse della sua patria, e co-. strinseli a fuggirsene, verso l'an 388 av G.C. In tal guisa Tito-Livio, e dopo lui Plutarco hanno riferito quest' avvenimento, ch'è tutto a gloria de' Romani. Assai diversamente lo racconta Polibio, non altrimenti che tutti gli storici, i quali hanno amata la verità. Lo storico Greco dice,,, che i Galli, dopo , aver posseduta Roma per " lo spazio di 7 mesi, se ne " uscirono tranquillamente e ", senza violenza, allorchè eb-" bero conseguita la somma , delle mille libre d'oro, ac-, cordata per prezzo della " loro ritirata " Veramente Polibio era di un secolo e mezzo circa più vicino all' Epoca del fatto seguito, e perciò la sua testimonianza dovrebb' essere di maggior peso. Ma ei non lasciava d'  $\mathbf{D} \mathbf{d}$ 

esser greco, e però forse non sempre favorevole al nome Romano; ed avendo contro di se l'autorità di tanti altri scritori, non si sa bene; a qual asserzione dare la preferenza.

I.BRENTIUS o BRENT-ZEN (Giovanni), nato nel 1499 a Weil nella Svevia, canonico di Vittemberga, abbracciò il Luteranismo a persuasione del capo di questa setta. Da suo discepolo divenne ben presto suo apostolo, senza adottare nondimeno in tutto la di lui dottrina. Ei sosteneva "Che il corpo " di G Cristo era nell' Eu-" caristia non solamente col ", pane, ma dapertutto, co-" me la sua divinità dopo l' " Ascensione " I suoi seguaci furono appellati *quitarj* , Dopo ovveto Ubiquisti. la morte del maestro, Brenzio gli succedette nel governo del partito Luterano, e nel favore del duca di Vittemberga, che lo ammise nel suo più intimo consiglio, e lo ricolmò di beneficenze. Fu egli uno de' principali attori negli affari della religione, che in que' tempi imbrogliarono tutta l' Europa; e morì nel 1570 a Tubinga, ov'era professore di teològia. Era tormentato sin dalla sua gioventù da una veglia, cagionatagli dalla sua

troppo grande applicazione. Di lui si hanno 8 vol in f. di Opere di Controversia, sicuro rimedio contro la malattia dell'autore. Erasi maritato due volte, e della seconda moglie, ch' era molto bella, lasciò 12 figli.

II. BRENZIUS o BRENzto (Samuel Federigo), ebreo Tedesco, si convertì alla religione cristiana nel 1614, e tosto publicò colla data di Norimberga un libro De'Motivi della sua Conversione. Non si sa, se fosse stata diretta la sua penna da qualche particolare scontento, o la speranza di persuadere, che la sua conversione era sincera, gli avesse ispirato l'astiosità, di cui è pieno quello scritto. In esso descrive tutte le malizie, le frodi, gli artifizj degli ebrei, il loro implacabile odio contro i cristiani, le loro bestemmie &c., ed il tutto dipinge con sì neri colori, che sembra trasportato da uno spirito di troppo animosa persecuzione a dar nella esagerazione e negli eccessi. Salman Zebi dotto ebreo si accinse prontamente à confutare tale scritto con un' opera, che intitolò Triaca giudaica; anch' egli mise troppi ingredienti nella sua triaca , e volendo ad ogni patto discolpare la sua nazione, cadde nell' opposto eccesso. Ecco un' immagine fedele di tutt' i controversisti. L' opera del proselita, e la risposta dell' ebreo, scritte in tedesco, furono tradotte in latino, e stampate a Lipsia il 1681.

BREREVOOD (Odoardo), professore d'umanità in Londra, è autore d'un' opera curiosa ed erudita, tradotta dall'Inglese in Francese, sotto il titolo: Ricerche intorno la diversità delle lingue e delle religioni nelle principali parti del mondo, per Giovanni de la Montagne, Parigi 1663 in 83. Di lui si ha pure , De ponderibus , O preciis Nummorum 1614 in 4°. Era nato a Chester nel 1565, e morì a Londra nel 1613. Veniva consultato da tutte le parti, come un oracolo in materie matematiche e di antichità, e non lasciava alcuna lettera senza risposta. L'illustre Leibnizio aveva la medesima attenzione.

BRESCIA, (P. Fortunato

da) Ved. FORTUNATO.

BRET (Cardino le), signore di Flaccourt, avvocatogenerale del parlamento di Parigi, morto consigliere di stato nel 1655 in età di 97 anni, venne incaricato di molte importanti commissioni. Regolò i confini tra la Francia e la Lorena, e sta-

bilì il parlamento di Metz, di cui fu primo presidente. Si ha una Raccolta di sue Opere, 1643 in f., nella quale specialmente distinguesi, il suo Trattato della souranità del re. Le sue Aringhe e le sue Allegazioni, ridotte in forma di decisioni, sono scritte in uno stile oggi poco soffribile.

BRETAGNA, (duchi di) fi cercino per li nomi propti ARTUS X, ANNA.....GIO-VANNI ILLIXIX E LXX......CHANTOCE' E LANDAIS.

BRETEUILLE, Ved. CHA-

STELET.

BRETON, Ved. GUGLIEL-MO nxift ed HAUTEROCHE.

BRETONEAU (Francesco), nato a Tours nel 1660, gesuita nel 1675, morì a Parigi l'anno 1741, dopo esser passato per tutti gl'impieghi della sua compagnia . Fu revisore ed editore delle prediche de' suoi confratelli Bourdaloue, Cheminais e Giroust; e il P. la Rue gli 2pplicò in tale proposito l'elogio, che facevasi di S. Martino: Trium mortuorum suscitator magnificus. Da esso pure venne fatta l'edizione delle opere spirituali del P. le Valois. Era Bretonneau predicatore egli stesso. I suoi Sermo» ni in 7 vol. in 12, pubblicati nel 1743 dal famoso P. Berruyer, spiraño un'eloquenza ve-

Dd 3 ra-

ramente cristiana. Mancavagli l'esterior pregio dell'azione; ma aveva tutte le altre parti di sacro oratore. Le di lui virtù in oltre formarono il miglior appoggio delle sue prediche. Si hanno pure del suo: Riflessioni cristiane pe' giovanetti, ch' entrano nel mondo in 12; ed il Compendio della vita di Giacomo II in 12, cavato da uno Scritto del di lui confessore. Questo è un panegirico, in cui gli storici han poco da raccogliere. BRETONNIER (Bartolomeo-Giuseppe), avvocato al parlamento di Parigi, aringò e scrisse con successo. Nacque a Montrotier presso Lione nel 1656 da un medico, e morì in Parigi nel 1727 di anni 71. Ha dato: I. Un'edizione delle Opere di Claudio Henrys, 1728 vol. 2 in f. . con varie osservazioni, che hanno molto perfezionata quest' opera. II. Raccolta per ordine alfabetico delle principali quistioni di dritto che si giudicano diversamente ne'diversi Tribunali del regno di Francia, I vol. in 12, ristampato il 1756 in 2 vol. Il cancelliere di Aguesseau, che avea sempre pensato a rendere la giureprudenza uniforme lo aveva impegnato a fare un tal lavoro; e Bretonnier lo

esegui in una maniera degna

delle vedute di questo granmagistrato. Tutti i principi del dritto scritto e delle consuetudini trovansi ivi spiegati con non minor nettezza che precisione. La sola prefazione vale quanto una grossa opera. Questo giureconsulto ha lasciate ancora delle Memorie sopra vari importanti affari, di cui era stato incaricato: sono però meno stimate delle altre sue produzioni.

BRETTEVILLE (Stefano du Bois di ), nato nel 1650 a Bretteville sul-Bordel nella Normandia, si fece gesuita nel 1667, ed abbandono tale stato nel 1678. Si applicò poscia con successo all'istruzione de' giovani ecclesiastici, che destinavansi al ministero della predicazione; ma non durò lungamente in quest'esercizio, essendo morto di 28 anni nel 1688. Aveva pubblicato quattro anni prima i suoi Saggi di prediche in 4 vol. in 8°, ove trovansi sei differenti disegni per ciascun giorno con sentenze scelte dalla s. Scrittura . Il Quaresimaie forma i tre primi volumi, e i Discorsi per le domeniche formano il quarto. Il suo stile non è nè puro nè elegante; ma la scelta de' Sermoni è molto ben fatta. L'ab. di Jarri, vi ha data una continuazione in 5 vol. in 8°, che

non può esser paragonata all' opera del primo autore. In questa continuazione trovansi Saggi di Panegirici 2 vol. Le Domenicali e i Misteri 2 vol. L'Avvento 1 vol. Si ha parimenti di Bretteville la Eloquenza del Pulpito e del Forto, Parigi 1669 in 12, più stimata per gli esempi, che ivi dà, che non per le regole, le quali prescrive.

\*I.BREUGEL o BRUGLE (Pietro), soprannominato Breugel il vecchio, nacque il 1535 pel villaggio di Breugel presso Breda nell'Olanda. Applicatosi allo studio della pittura sotto Pietro Cock, di cui poscia sposò la figlia, fece indi un giro per la Francia e per l'Italia, ove il suo maggior esercizio fu nel disegnare i bei punti di vista presentati dal-. **la** natura , e tra l'altre le montagne del Tirolo gli servirono per argomento di non breve studio. Ritornato in Olanda, il suo ordinario soggiorno lo fece in Anversa; ma non si sa precisamente l' anno, in cui morisse, sapendosi solamenie, che fu aggregato all' accademia di pittura Brusselles il 1571. Fu illustre precisamente nel dipingere feste campestri . Vestivasi a bella posta da contadino, ed intromettevasi con destrezza, o con regali nelle feste

73

1

13

Ċ

1

5

11

3

79

12

;;

1

ļŞ

į,

ý

į;

1

1

de'paesani, e quindi poi ne sapeva esprimere sì bene al naturale i caratteri, le maniere, i gesti, le attitudini &c. Si hanno pure di sua mano Marce d'armata, Attaebi di carri coperti &c. Soprattutto sono stimati i paesaggi, onde ha ornati i differenti suoi quadri, de' quali se ne trovano alcuni nel R. palazzo di Francia.

\*II.BREUGEL ( Giovanni ), figlio primogenito del precedente, detto per soprannome Breugel del Velluto, perche andava vestito per lo più di tale stoffa, nacque nel 1575. Dipinse da principio fiori e frutta, ed in seguito vedute di mare, ornate di figurine e paesi graziosi al maggior segno. Riuscì così bene in questo genere, che sovente il celebre Rubens si servì di lui a dipingere i paesi ne' propri quadri, ed egli poi fece talvolta le figure ne quadri di Breugel. Tra i vari bellissimi quadri, che fece pel Re d'Inghilterra, il Paradiso Terrestre, ch' è il suo gran capod'opera, ha le figure di Adamo ed Eva di mano di Rubens d'una sorprendente bellezza. Aveva il Breugel un tocco leggero e spiritoso, un grazioso colorito, e solamente sarebbe desiderabile, che avesse caricato meno l'azzur-

ro nelle sue lontananze. E' mirabile la correzione delle sue figure, degli animali e di tutto ciò, di cui orna i suoi paesaggi; tutte le sue opere. e sino i disegni sono d'un finito perfettissimo. Maneggiava il pennello, massime nel far i fogliami degli alberi, con un'arte ed una destrezza, che non ha pari. Passò anch'egli in Italia, ove lo avea preceduto la sua fama: i suoi bei paesi piacquero sommamente, e vi lasciò non poche sue opere, specialmente in Milano. Tra i venti suoi pezzi, che sono nella galleria della biblioteca Ambrosiana, recano stupore, i Quattro elemen. ti, l'Incendio di Gomorra, ed una Crocifissione in un Ovatino, pieno di tante e sì minute figure, che bisogna guardarle colla lente. Molte di lui produzioni si trovano nella galleria di Dusseldorf, e sette quadri gli ha il monarca di Francia. Morì questo valentuomo nel 1642 in età di 67 anni .

\*III.BREUGEL (Pietro), altro figlio di Breugel il vecchio, soprannominato perciò Breugel il giovine. Il suo forte era nel dipingere incendi, fuochi, assed, magici artifici, demoni O'c., e perciò su anche chiamato Breugel d'Inferme. Il suo tocco non è fino.

ma espressivo e pieno di fuoco, massime nello spaventevole. Bisogna dire, che vivesse poco, mentre non si contano molte sue opere. Le due più stimate sono l'Orfeo, che suona la setra innanzi Plutone e Proserpina, assisi sul trono, e S. Antonio sentato da'Diavoli, con un bel paese, entrambi fatti pel granduca di Lorena.

I. BREUIL (Pietro di ), francese, ministro Sacramentario, spacciò per alcuni anni i suoi errori a Strasbourg, e a Tournay. Il suo pericoloso fanatismo gl'irritò contro i magistrati di quest'ultima città, che però ne fecero chiuder le porte, per togliergli ogni mezzo di fuggire. Ma i suoi amici, volendo sottrarlo alla morte, ricorsero allo stesso espediente, che salvò altra volta S.Paolo, carcerato in Damasco. Essi la notte del 2 febbrajo 1542 lo calarono dall'alto d'un baloardo; ei toccava già terra, quando uno di que suoi amici stando sull'orlo della muraglia, e chinandosi per dirgli addio, fece cadere un enorme sasso. che ruppe una coscia allo sventurato du Breuil. Giunte all' orecchie di que', che il cercavano, le grida strappategli di bocca dal grave dolore, venne arrestato e condotto prigione. Essendosi saputa dal senato di Strasbourg la sua detenzione, impiegò con ardore tutt'i mezzi per ottenergli la grazia, e lo stesso fecero pure gli ambasciatori de' Protestanti, ch'erano a Worms; ma tutte queste sollicitazioni vennero troppo tardi: du Breuil su bruciato vivo il 19 febbrajo 1543, senza voler ritrattare i suoi errori, che sostenne sino all' ultimo respiro con una fermezza, o piuttosto ostinazione di un cieco fanatico.

MIL

9 53

m.

Mr.

K F

: g

쏎

M.

h

a٤

۲.

1):

112

ď

ģ!

.

II.BREUIL (N....dn), gesuita, autore d'una Prospettiva, stampata a Parigi 1642, 47 e 48 in tre vol. in 4°, o pure sotto la data del 1679. Ella è ricercata da'cu-

riosi . BREUL, (Giacomo du) nato a Parigi nel 1528, Benedettino di S. Germano-de'-Prati nel 1549, morì nel 1714 in età d'a<del>u</del>ni 86 . Di lui si hanno: I. Il Teatro delle Antichità di Parigi, 1612 in 4°. Questo è un repertorio della maggior parte delle fondazioni della città di Parigi , in cui si ritrovano molte particolarità interessanti. II. Supplementum antiquitatum Parisiensium in 4°, Parigi 1714; opera poco comune, che riporta molti antichi autori, che hanno parlato di Parigi,

III. I Fasti di Parigi di Piatro Bonsons, accresciuti, in 8°, libro curioso. IV. La Vita del cardinal Carlo di Borbone, zio di Enrico IV, 1612 in 4°. V. La Cronasa degli Abbati di S. Germano, colla Storia d'Aimoin, ch' ei sece imprimere nel 1603. Ved. V ISIDORO in sine.

BREYER (Remigio), dottore della Sorbona, e canonico della chiesa di Trov<del>es</del> n ella Sciampagna, nacque in questa città nel 1669, ed ivi morì nel 1749. Ha lasciata una Dissertazione circa le parole della Consecrazione in 80, ove vuol provare contro le Brun dell'Oratorio , che i greci ed i latini in qualunque tempo hanno sempre ristretta la forma della consecrazione in queste parole, HOC EST &c. Egli ha avuta molta parte al Messale di Troyes. Quest'erudito spargeva moltaerudizione ne' suoi scritti; ma pochissima eleganza .

BREYNIUS o BREINIO (Giacomo), di Danzica, originario de'Paesi-bassi, morto nel
1697 in età di 60 anni, ha
dato: Plantarum exoticarum
Centuria I, Danzica 1678 in
f. fig. Fasciculus I O II Plantarum rariorum, 1680 e 1689
in 4°, opere poco comuni.

I.BREZE (Pietro di), conte di Mauleurier, gran-sini-

scal-

scalco d'Angiò, del Poitou e d'Inghilterra, d'un' antica famiglia, fu molto favorito di Carlo vII. Il di costui figlio e successore di Luigi xI, non amando nè suo padre, nè que', che aveanlo servito, non guardo sulle prime Breze con occhio favorevole. Pretendesi, che appunto per disfarsene. lo destinasse a comandare la picciolissima armata, da esso spedita a Margherita d'Angiò, regina d' Inghilterra. Breze fu molto fortunato sul principio; ma indi trovossi costretto a ritornarsene in Francia, dopo aver abbandonate le piazze, che avea prese. Non impedì però il cattivo successo di tale spedizione, ch'ei comparisse alla corte, e vi godesse di molta considerazione. La guerra intitolata del ben publico, suscitata nel 1465 dal conte di Charolois, era molto imbarazzante per Luigi XI. Sebbene questo principe avesse Breze in sospetto d'intelligenza col suo nemico, pure volle aprirsi con lui intorno i mezzi da terminarla ; anzi di più gli significò anche i sospetti, che aveva circa la sua fedeltà. Breze, che tutto volgeva in burla, non si difese, che con una faceta risposta, di cui il re sembrò soddisfatto. Di fatti Luigi gli diede il comando del-

la vanguardia alla famosa giornata di Monthleri; e fosse 🕆 che Breze si sentisse piccato da qualche rimprovero, fosse effetto della sua naturale bravura, ei s'avanzò con sì poco riguardo contro il nemico. che restò tra i primi uccisi il dì 14 luglio 1465. Era egli vestito dell' armatura del re, che avea presa per ingannare l'inimico. Breze era quegli, che diceva a Luigi xI, montato sopra un piccol giumento. che sebbene tal eavalcatura sembrasse debole, era nondimeno la più forte, che potesse trovarsi; poiche essa sola portava sua Maestà e tutto il suo consiglio: avrebbe anche potuto aggiugnere : e tutt' i suoi amici.... Filippo di Commes, che nelle sue Memorie è sovente l'eco del sospettoso Luigi xt, pretende, che Breze realmente tradisse il suo principe. Ma è ben difficile da pensare, che un uomo, come il conte di *Maulevrier*, si facesse uccidere pel monarca da lui tradito . Giacomo di BR EZE suo figlio gran---siniscalco di Normandia, sposò nel 1462 Carlotta, figlia naturale di Carlo vii e della bella Agnese-Sorel, e non men della madre dedita a:la civetteria. La sorprese egli in adulterio, e la caricò di pugnalate in Romiers presso Dourdan

dan il 14 giugno 1476. Siccome non era ben provato il delitto della moglie, Brezz fu perseguitato e condannato ad un'ammenda di cento mila scudi, per pagamento de'quali rilasciò tutte le sue terre. Ma dopo la morte di Luigi x1, dimandò la revisione della causa nel par'amento, che nel 1484 annullò tutto quanto era stato fatto contro di lui.

II. BREZE, Ved. MAIL-

. BRESILLAC ( Giovanni Francesco di , Benedettino della Congregazione di S.Mauro, nato a Fanjeux nella diocesi di Mirepoix il 12 aprile 1710, fece professione nel 1727, e morì nel giorno II giugno 1780. Ha continuata la Storia di D. Marcin suo zio: (Ved.MARTIN num.xv.) A lui pure siam debitori della traduzione del Corso di Matematica di Wolfio, che publicd unitamente a D. Pernette nel 1747 vol. 3 in 8°. I traduttori hanno aggiunto all'originale diversi Trattati con molte annotazioni e schiarimenti.

BRIANVILLE (Oronzo-Finé di), abbate di S.Benedetto di Quincy, morto nel 1675, ha dato: I. Una Storia di Francia, 1664 in 12, nella quale trovansi le teste dei re selegantemente incise. II. Una Storia sacra, 3 vol. in 12 con figure del le Clerc. Il tomo primo è del 1670, il 2° del 1671, ed il 3° del 1675. La ristampa del 1693 è meno stimata. Queste due opere non sono ricercate, che per li rami, poichè l'ab. Brianville era uno scrittore molto mediocre.

BRIARD (Giovanni), vice-cancelliere dell' università di Lovanio, era di Bailleul nell' Hainault. Fu stretto amico di Erasmo, e morì nel 1520. Di lui si hanno molti trattati in latino: uno Circa le Lettere: un altro intorno le cause dell' Indulgenze, &c. Non si dee confondere con Lamberto BRIARD, presidente di Malines, morto nel 1547, ed autore di alcune opere legali.

BRIAREO, Ved. EGEONE.

I. BRICE (Santo), vescovo di Thours, successore di S. Martino, accusato dal suo popolo di aver avuto un figlio da una religiosa, venne discacciato. Essendosi poscia purgato da tale calunnia, ritornò alla sua diocesi, ed ivi morì nel 13 novembre 444.

II. BRICE (Germano), nato a Parigi nel 1653, e morto nel 1727, è principalmente conosciuto per la sua Descrizione della sittà di Pa-

75-

rigi, e di tutto quanto in essa contiensi di osservabile. La miglior edizione di quest' opera, male scritta, poco esatta, ma curiosa, è quella del 1752 in 4 vol. in 12, diretta dall'ab. Petau. Se ne stava ultimamente preparando un' altra. L'autore ha ripieno il suo libro di epitaff; ma non vi ha posti i migliori.

III. BRÍCE ( D. Stefano-Gariello), nato a Parigi nel 1697, era nipote del precedente: morì nel 1755 nella badia di S. Germano de' prati, ove sin dal 1731 era stato incaricato di dirigere la continuazione della nuova Gallia Christiana, 12 vol. in s. Pochi uomini di egual dottrina ha avuti la congregazione di S. Mauro.

BRICONNET glielmo), chiamato il Cardinale di S. Mald, successivamente vescovo di Nimes, di S. Malò, arcivescovo di Reims e di Narbona, era d' un' antica famiglia originaria di Turenna. Suo fratello, Roberto Briçonnet, arcivescovo di Reims e cancelliere di Francia, morto a Moulins nel 1497, aveva goduto d'un gran favore. Guglielmo fu decorato della porpora Romana da Alessandro vi nel 1495 alla presenza del re Carlo VIII, che in quell' occasione trovossi

concistoro. Questo principe amavalo, e deferivagli molto; ed appunto a sua persuasione dicesi, che il medesimo monarca intraprendesse la conquista del regno di Napoli. Il zelo, con cui questo cardinale parlò contro Giulio 11 nel concilio di Pisa, fu cagione, che venisse privato della sua dignità ; ma poscia Leone x gliela restituì. Mancò di vita nel 1514, lasciando due figli eredi delle sue virtù, i quali un giorno uno da diacono, e l'altro da suddiacono, servirono alla messa, da esso celebrata pontificalmente. Era stato maritato pria d'impegnarsi negli ordini sacri . ( Ved. CATTHO ) Lodanlo gli storici, come prelato, che all'abilità negli affari univa molto zelo per la gloria della sua patria, ed un ardente amore per le lettere e per que', che le coltivavano. Ma vien tacciato d'aver avute mire ambiziose ed interessate. Le Feron lo chiama Oraculum regis, regni columna. Questo cardinale aveva due divise : l' una francese, l'umiltà mi ha esaltato: l'altra latina , Ditat fervata fides. Suo figlio, Guglielmo BRICONNET, vescovo di Meaux nel 1516, uomo di talento e di buoni costumi, ma troppo prevenuto in favor di quelli,

che non parlavano che di ri-torma, siccome studioso del greco e dell' Ebraico, chiamò presso di se alcuni dotti, che segretamente partecipavano di Luteranismo, e che disseminarono in Meaux i nuovi errori. Il parlamento prese a perseguitarli, e dovettero prontamente fuggirsene in Alemagna. Proceuro Briçonnet di riparare i mali, che avevano fatti nella di lui diocesi. Morì poscia nel 1533 in età di 63 anni, e lasciò una sua *Traduzione* in francese delle Contemplationes Idio-

Dionigi BRICONNET, fratello di Guglielmo, vescovo di S. Malò e di Lodeve, morto nel 1535 merita una particolar menzione a motivo del suo amore per li poveri, che veramente trattava da padre. Ne serviva ogni giorno 1 ? a tavola; pria di cibarsi egli stesso. Fu altresì protettore dei dotti, e molti letterati gli dedicarono le loro opere. Sulla fine de'suoi giorni rinunziò i vescovati, non perchè non adempisse rigorosamente i doveri vescovili : ma piuttosto perchè ben conoscevane la grand' estensione, e si contentò di ritenersi una Badia.

BRIDAULT ( Giovan-Pietro ), uno di que'maestri, che tengon a dozzina in Parigi, morto il 24 ottobre 1761, aveva gusto e letteratura. Si hanno di lui due utili opere. I. Frasi e sentenze tratte dalle commedie di Terenzio 1745 in 12. II. Costumi ed usanze de' Romani, 1753 vol. 2 in 12.

BRIE (Germano di), Brixius, nativo d'Auxerre, dotto nelle lingue, e specialmente nella greca, morì vicino a Chartres nel 1538. Era stato successivamente canonico d'Albi, d'Auxerre e di Parigi. Si ha di lui una Raccolta di lettere e di poefie, 1531 in 4°, una Traduzione del trattato del Sacerdozio di S.Gio: Crisostomo, &c.

I. BRIENNE O BRENNA (Gualtieri di), d'un'illustre famiglia, che traeva il suo nome dalla città di Brienne-sull'Aube nella Sciampagna, segnalò il suo coraggio alla difesa della città di Acra contro i Saraceni nel 1188. Fu in seguito prima conte di Lecce, ed indi re di Sicilia, e duca delia Puglia, mercè il suo matrimonio con *Maria Alberia*, morì d'una ferita ricevutanel difendere i dritti della sua consorte l'anno 1205. Gualtieri il grande suo figlio fu conte di Brienna e di Jasa, cioè l'antica Joppe . Passò nella Terra-santa, oye si distinse contro i Saraceni; ma poi avendolo essi fatto prigioniero, gli diedero una morte crudele nel 1251.

II. BRIENNE (Giovanni di ), fu fatto re di Gerusalemme nel 1210; titolo che illustrava le famiglie senz' arricchirle . L'imp. Federigo ni sposò la figlia di questomuovo re, colla dote del regno di Gerusalemme, val a dire con pochissima cosa di reale e grandi pretensioni. Il suocero fu obbligato a cedere tutt' i suoi dritti al genero, che non si degnò poi di esercitarli . Giovanni Brienne ebbe ben presto un altro impero, quello cioè di Costantinopoli, a cui fu inmalzato dai baroni francesi nel 2229: Egli difese la sua capitale contro i Greci e i Bulgari, rovinò la loro flotta, gli sconfisse una seconda volta, e spaventolli talmente, che non osarono più di tornar a comparire. Morì nel 1237. La sua avarizia servì ad affrettate la rovina dell'impero, e macchiò le altre sue qualità , la sua bravura e la sua prudenza.

\* III. BRIENNE (Gualtieri di ), pronipote di Gualtieri il grande, era figlio di Gualtieri e di Giovanna di Chatillon. Fu educato con -molta cura alla corte di Ro-

berto il Buono re di Napoli. Il principe Carlo figlio di Roberto lo spedì l'anno 1326 in qualità di suo luogoteñente con alcune compagnie di soldati, per soccorrere i Fiorentini contro i Pisani. Essendo seguentemente tornato nel 1342 con 120 uomini a cavallo in Fiorenza discreditò Malatesta signore di Rimini. che sosteneva il partito di questa Repubblica, e si guadagnò talmente l'animo de' Fiorentini, che gli diedero il governo della loro città, e il comando generale delle loro armate. Questo duca vedendos' in credito spinse più oltre le sue mire, ed imprese di farsi sovrano. Quindi si fece eleggere signore della città e dello stato di Fiorenza durante la sua vita : ma questa elezione non piacque ai Senatori, e fece molti scontenti. Il duca dissimulò ciò, che diceasi di lui, e per persuadere al popolo, ch'ei non credea, che i grandi fossero capaci di cospirare contro di lui, fece publicamente morire molte persone, che lo 2vevano avvisato de'cattivi disegni, che si erano formati per la sua rovina. Finalmente i congiurati, avendo scelti per loro capi gli Adimari, li Medici e li Donati, risolvettero di fare una sollevazione

generale nella città. Questo disegno fu eseguito, e si circondò il palazzo del duca, che resistette per qualche tempo; ma finalmente ei fu costretto di domandar capitolazione, ed ottenne a forza di preghiere, ch' egli uscisse dalla città, salva la vita, a condizione di mettere tra le mani del popolo il Conservatore e il di lui figlio e Cerrettieri Visdomini. Le genti del duca, che non volevano soffrir più la fame nel palazzo assediato, presero essi medesimi il figlio del Conservatore, e lo géttarono in preda del furore de' congiurati, che l' uccisero, e lo fecero a brani. Domandarono indi il padre che loro fu consegnato, e il trattarono più crudelmente. Vi furon di quelli, che mangiarono della carne di quei due signori, divorandola semiviva, o dopo averl' arrostita su i carboni. Intanto Visdomini trovò il mezzo di salvarsi . Il terzo giorno si firmarono gli articoli tra i Fiorentini ed il duca, che uscì dal castello per ritirarsi colla sua famiglia.(Ved.GIOTTINO) Avea tentato Brieme di ripigliare il ducato di Atene;ma, non essendogli riuscita bene una tale intrapresa, era passato in Francia, ed era stato utilissimo al re Filippo di Valois nella guerra contro gl' Inglesi il 1340 I suoi servigi poi gli meritarono la carica di contestabile, che il re Giovanni gli conferì nel maggio 1356. Restò ucciso il dì 19 del susseguente novembre alla battaglia di Poitiers, senz'aver avuta prole nè da Margherita di Sicile-Tarente, sua prima consorte, nè dalla 2 Giovanna d'Eu La casa di Brienne ha prodotti due altri contestabili, e molti grandi uffiziali della corona.

IV.BRIENNE, Ved.BRY-

ENNE e LOMENIE.

BRIENNIO, Ved. BRYENNE. BRIET (Filippo), nato in Abbeville nel 1611, gesuita nel 1619, morì nel 1668 bibliotecario del collegio di Parigi. Di lui si hanno: I. Parallela Geographia veteris 6 nove, 3 vol. in 4° 1648 e 49. Questa Geografia è fatta con assai buon metodo, esattissima ed ornata di carte ben delineate. I predetti tre volumi non contengono che l'Europa, avendo le sue intermità impedito all'autore di dat l'ultima mano all' altre parti. II. Annales Mundi ab Orbe condito ad annum Chrifi 1663 in 7 vol. in 12,ed in uno in f. 1682. L'autore cammina sulle tracce di Petavio quanto alla cronologia. I Francesi si lagnano, che nel corso della sua storia sembri, dicon essi, più Oltramontano che Francese. III. Philippi LABBE, & Philippi BRIETII Concordia chronologica, 5 vol. in f., Parigi 1670. Questa è una compilazione indigesta, nella quale il P. Briet è autore solamente del quinto vol.IV. Theatrum Geographicum Europa veteris, 1653 in f. Briet è riuscito meglio nella geografia, che nella parte cronologica.

. BRIEU (S.), in latino Briocus, nativo d'Irlanda, e discepolo di S.Germano vescovo in questo regno, fabbrico un Monistero in Bretagna, ov' erasi ritirato. Questa casa religiosa divenne sì celebre, che ben presto si vide ivi formata una città, la quale tuttavia porta il nome di S. Brieu, e venne poscia eretta in vescovato. Egli ne vien riguardato, come il primo vescovo, quantunque forse non vi abbia esercitata veruna funzione vescovile. Ma allora eranvi de' vescovi regionari, che senz'avere alcuna chiesa particolare, travagliavano ovunque eravi bisogno del loro ministero. S. Brieu morì decrepito oltre i povant'anni alla fine del vit secolo, ovvero sul principio dell' viii.

BRIEUX, (Giacomo Moisant di) nativo di Caen, con-

sigliere nel parlamento Metz, morì nel 1674 di 60 anni. Caen gli è debitrice del primo stabilimento della sua accademia, o sia università. Di lui vi sono, diverse Poesie Latine 1661 e 1669, vol. 2 in 4°, che, toltine il suo poema sul Gallo, ed alcuni epigrammi, non sono guari al di sopra della mediocrità. Si ha pure di lui una piccola operetta intitolata, Miei Divertimenti. Ella è questa una raccolta di lettere e di versi Francesi e latini in 2 vol. in 12. Vi sono alcune riflessioni giudiziose, ed alcuni versi felici; ma in piccol numero. Ved. BOCHARD .

\*\*BRIGANTI, (Annibale) di Chieti nel regno di Napoli, filosofo e medico celebre del secolo xvi , publicò: I. Avvili e avvertimenti intorno al governo da preservarsi dalla pestilenza, Napoli 1577 in 4°. II. Auvis Oc. intorno la cura de'Morbilli e delle Vajuole, Napoli 1577 in 4°. III. Una Traduzione dal Portoghese in Italiano della Storia de' Semplici , aromati ed altre cose, che vengono dall' Indie orientali ed occidentali. pertinenti all'uso della medicina di D. Garzia dall' Orto, Venezia 1589 e 1605 in 8°. Lasciò una quantità di lettere medicke manoscritte, che Sesecondo la enumerazione, fattane dal Toppi, il quale promette di procurar, che si stampino, dovevano avere il suo pregio, e riuscir utili, specialmente nello stato, in cui trovavasi allora la facoltà medica.

I.BRIGGS (Enrico), professore di matematica a Londra nel collegio di Gresham. e poscia di geometria in Oxford, nato nella parrocchia di Halifax, morì settuagenario in questa città l'anno 1621. Era un uomo dabbene, di facile accesso a chiunque, senza invidia, senza orgoglio e senza ambizione, sempre gajo, sprezzante delle ricchezze, contento del proprio stato, che preferiva lo studio ed il ritiro a' posti più luminosi e più onorevoli, e giustificava mercè la sua condotta, che la coltura delle scienze guida alla saviezza, alla vera filosofia. Del me-desimo si hanno: I. Un Trattato del pa∬aggio nel mar Pacifico per il Nord-Ovest del continente della Virginia, inserito nel 3º vol. de'Viaggi di Purchas. II. Un' edizione de' 6 primi libri di Euclide. III. Arithmetica lagarithmica, 16:4 in f. Neper di Marcheston, inventore del metodo de' Logaritmi, perfezionato da Briggs, era amico di questo matema-. . Tom.IV.

tico, ed entrambi erano degni l'uno dell'altro . IV. Una Tavola, che publicò il 1602 alla fine del libro di Tommaso Blon leville, tratta Della costruzione, descrizione ed uso de'due stromenti. inventati da M. Gilbert, per trovare la latitudine di qualche luogo, qualunque siasi, nel bujo della notte la più o- / scura, mediante la sola declinazione dell'ago della bussola: metodo, il di cui esito non corrispose alle sue speranze. La Tavola di Briggs è fondata unicamente la dottrina de' triangoli per determinare l'altezza del polo col mezzo della medesima declinazione.

II. BRIGGS ( Guglielmo ), membro della società reale di Londra, medico ordinario di Guglielmo 111, morto nel 1704 in età di 63 anni, si rendette celebre per le sue cognizioni intorno le malattie dell'occhio. Lasciò su questa materia due Trattati sommamente stimati. Il primo intitolato, Ophtalmographia, 1685 in 4°, e l'altro Nova Theoria Visionis, stampato di seguito al primo. Non si potrà fare a meno di non formarsene una grande idea, sapendo, che stimavali il gran Newton, Briggs è uno de primi, che abbia hene sviluppato ciò, che E e

concerne il nervo ottico, la retina e i vasi linfatici.

\*\* I. BBIGIDA o BIR-GITTA (Santa), vergine illustre per la sua pietà e per la sua nascita, fu abbadessa di Kildara in Irlanda nel secolo v, e compagna di S. Maura. Fondò molti Monisteri, e morì verso il 523. I suoi miracoli le fecero dare il nome di Taumaturga. S. Gregorio di Tours fa memoria di entrambe le accennate due Sante, della scoverta de' loro corpi e di altre particolarità; ma per lo più le leggende di que' tempi, e ad esse attribuite sono piene di tante favole ed infedeli racconti, che non si sa neppur asserire con preciso fondamento, se sussista tutto il pogo detto di sopra.

II. BRIGIDA BRI-GITTA, nata nel 1302, era principessa di Svezia, e sposa d'un signore, nominato Ulfone. Dopo aver avuti dal loro matrimonio otto figlinoli, i due sposi di unanime consenso vollero far voto di continenza. Ulfone si fece Cisterciense, e *Brigida* passò a Roma, ove stabili l'ordine di S. SALVATORE, composto di religiosi e di religiose, come quello di Fontevrault in Francia - Eranvi 60 zitelle e 25 uomini, 13 preti, che

rappresentavano gli Apostoli, 4 diaconi per li dottori della chiesa, ed il restante a compimento de' 73 discepoli di G. Cristo. La loro chiesa era comune, le religiose uffiziavano pella parte superiore, ed i religiosi nell' inferiore . L' abbadessa aveva autorità suprema. Una tal regola, ch'ella diceva esserle stata rivelata da Dio, fu confermata da *Urbano* v nel 1370, Il suo ordine sussiste ancora in Germania, ed anche ve ne ha qualche esempio in alcuni luoghi del Portogallo e dell'Italia, Brigida, in seguito di un'altra visione, parti per Gerusalemme, benchè in età di 69 anni, e visitò i luoghi santi, Ritornata in occidente scrisse al paga Gregorio XI per impegnarlo a venir a Roma, e morì poco tempo dopo in questa citrà il 15 luglio 1373. Fu acclamata per santa, e dicesi, che nel 1415 il concilio di Costanza approvasse la sua canonizzazione. Anche il Cisterciense suo marito, e gli otto loro fieli tutti si riguardano come beati. Viene attribuita a Brigissa una raccolta di Rivelazioni, stampate a Norimberga 1521 in f., ed a Roma 1557 in 8º, che vennero chiamate ad esame nel concilio di Basilea. Gersone

sone ed altri insigni teologi avrebbero voluto, che si censurassero, e così sarebbe seguito, se non fossero state risparmiate in grazia del forte impegno di Giovanni Turrecremata. (Ved. CAVALLI-NI).

- BRIGNON (Giovanni), gesuita, morto nel 1724, in un' età avanzata, fu un direttore rischiarato, ed un fervido religioso. Ha dati alcuni scritti atti a nutrire lospirito di pietà, ond'era animato l'autore; tali sono: I. Una buona Traduzione del combattimento spirituale, librettino stimato, di cui positivamente non si sa l'autore. e she Teofilo Raynaud attribuisce al gesuita Athille Gagliardo. II. Una Traduzione dell' Imetazione di G. Cristo, ove ha conservata l'unzione di quest'opera eccellente.

\* BRILL, (Matteo) nacque in Anversa, morì in Roma nel 1584, e su eccellente pittore di paesaggi. Gregorio XIII lo impiego a dipingere una parte delle logge del Vaticano, (giacchè l'altra parte era stata dipinta dal divin Raffaello) e gli diede una pensione, che poi continuò al di lui fratello minore. Questi era Paolo BRILL, che in età di vent'anni parti dalla patria, e tratenutosi alcun

poco in Francia, passò indi a Roma a trovar suo fratello maggiore. Inclinato anch'egli alla pittura, cominciò a studiare sotto il fratello, dapprima però con lenti progressi , sebbene poi al vedere i bei paesi del Tiziano e del Caracci si sviluppasse il suo genio in maniera, che ben presto le sue spere vennero in gran credito, ed il Caracci stesso non ebbe difficoltà di far le figure di sua mano ne' paesi del giovane Brill. Quindi, mancato di vita Matteo in età di soli 34 anni, Sisto v colla stessa pensione sostituì Paolo al proseguimento delle opere del Vaticano, in cui si portò in guisa, che superando non poco il frarello, crebbe ogni giorno più in riputazione. Perciò essendo egli vissuto sino al 1626, in cui morì in età di 72 anni, non è da stupire, se lasciò molti insigni monumenti della sua abilità. Molte di lui pitture di considerazione veggonsi in Francia nel gabinento del re , e nel palazzo reale, a Dulsseldorf in Firenze ed altrove. Ma la maggior quantità è in Roma, ove fece il suo soggiorno. Oltre le logge, anche le sale e gli appartamenti del Vaticano sono ornate di molti paesi e vedute di Paolo Brill, e tral'aluc nel-

la sala nuova un Paese a fresco di 68 piedi di lunghezza, che tappresenta S. Clemente attaccato all'ancora e getta-... to in mare, con una numerosa gloria d'angeli . Nella chiesa nuova ammirasi la sua Creazione del mondo, ed ai Teatini di monte-cavallo la storia di S. Bernardo. La sua maniera di dipingere ha tutta leggerezza, morbidezza e veracità : ammirabile è il suo tocco in materia d'alberi, di amene vedute, di lontananze, e solamente vi si trova talvolta un pò troppo carico il verde. In sua vecchiezza dipingeva anche in piccolo de' paesi sul rame, che si riguardano come cose preziose pel loro finito e somma delicatezza · Anche i di lui disegni sono esattissimi e graziosi, e però assai ricercati.

BRILLON (Pietro-Giacomo), consigliere nel supremo consiglio di Dombes, sostituto del procurator-generale del gran-consiglio, e scabbino di Parigi, nacque in questa città nel 1671, e vi morì nel 1736. di 66 anni. Questo giureconsulto coltivo dapprima le belle-lettere. Si videro uscire dalla sua penna, i Ritratti feri, galanti e critici, ed il Teofrasso moderno, cattive imitazioni d'un ec-

cellente libro, e che non furono ben ricevute, se non perchè amavansi allora le opere scritte sul gusto di la Bruyere . Il suo Dizionario de'Decreti, ovveto la Giureprudenza universale de' Parlamenti di Francia, in 6 vol. in f. 1727, è molto più apprezzabile. Questa compilazione, che M. Prost de Royer ha posta in miglior ordine. e di cui ha già pubblicati 4 vol. in 4° avanti la sua morte, non ha potuto esser fatta che da un uomo assai laborioso e dotto. Brillon non si fece meno di onore nel. tribunale del gran consiglio, ove aringò con buon successo.

\*\*BRĬNON (Madama di), celebre non solo come fondatrice della famosa casa religiosa di S.Ciro, e come favorita di Mad. di Maintenon; ma altresì per lo suo talento insieme e per le sue stravaganze. Figlia d'un presidente del parlamento di Normandia, professò ancor giovinetta nelle Orsoline; ma essendo poscia rovinato il suo convento, andò qualche tempo quasi vagabonda cercando un chiostro, che la ricevesse. Cangiò indi pensiere, e risolvette di formar ella un nuovo istituto per l'educazione delle nobili donzelle. Si mostrò talmente propensa ed abi-

abile a quest'oggetto, che salita in gran riputazione, ed avendo raccolte ne'suoi viaggi molte nobili giovanette, che prendeva a dozzina, andò a stabilirsi a Ruel due leghe circa distante da Parigi, con un centinajo di nobili zitelle affidate alla sua cura. Comunicato il suo disegno alla celebre Mad. Maintenon, questa non solo lo approvò, ma se me fece così efficace protettrice, che a sua persuasione Luigi il grande fece a tal uopo innalzare, lungi appena una Versaglies, con dise-·lega da gno del celebre Mansard, la superba fabbrica, ove poscia si trasferì la Brinon colle sue compagne ed alunne; ed ecco stabilito il rinomato Monistero di S. Ciro. In questa insigne comunità, le di cui regole, che tanto incontrarono l'approvazione del saggio monarca furono stese dalla Brinon, le religiose prosesse aggiungono a' tre soliti voti il quarto d'impiegarsi all'educazione di 250 zitelle, che per esser accettate deggion provare quattro gradi di nobiltà dal lato materno, non aver meno di 7 anni nè più di 12, e possono restarvi sino a tre mesi dopo l'anno ventesimo. Prima superiora di questa celebre comunità fu la stessa istitutrice, ma il talento, ch'ella aveva per formar regole, ed anche per educare la gioventù, non le serviva per governat se stessa e le religiose; di modo che soleva dirsi, che in S.Ciro le le zitelle erano ben allevate. e mal regolate le monache. La Brinon avrebbe dovuto limitarsi allo spirituale, poiche in materia d'istruzioni e di esortazioni non aveva pari -Sapeva bene i SS. Padri, e predicava e spiegava il Vangelo nelle feste con tale maestria ed eloquenza, che le genti di fuori si affollavano alle grate del coro per ascoltarla: ma pel governo economico e politico non era affatto a proposito. I favori di Mad. Maintenon e del re stesso, che andava non di rado a ritrovarla, e la trattava con distinzione, le inspirarono superbia e vanità. Divenuta quindi orgogliosa, sprezzante e incontentabile, divenne altresì odiosa alle religiose; e la comunità, in cui apparentemente sembrava regnar la pace e la contentezza, era internamente tutta sconvolta ed in discordia. Sotto pretesto di salute, fece la Brinon un viaggio d'alcuni mesi per la Francia, e marciò con tale treno e pompa, con tali pretese di onori e trattamenti, che pareva non più una reli-E e 3

giosa , ma una real principessa. La sua fama però la fece rimitare ovunque passava con ammirazione, ed accogliere con distinzione. Se il viaggio contribuì forse a sanaria quanto al corpo, nuila valse però a guarirla nello spirito; anzi ritornata al monistero si mostrò sempre più imperiosa, altiera, prodiga, avida di gloria e di ricchezze, talchè oramai sembrava frenetica, ed era affatto insopportabile. Gravissime brighe e dispiaceri ebbe a soffrire Mad. Maintenon per rimediare a tali disordini, e tentò pria tutte le vie più dolci e lusinghiere, per sedare gli sconcerti di questa comunità tanto da lei protetta, e per ridur colle buone la Brinon, giacchè non avrebbe voluto dover passare alla violenza contro la fondatrice di sì lodevole istituto. Ma, riusciti inutili tutt'i tentativi, finalmente bisognò arrivate ad intimarle con lettera di sigillo, che tra 24 ore dimettesse la carica di superiora, e si ritirasse dal monistero. Fatti in vano tutti gli sforzi, perchè venisse rivocato l'ordine, ritirossi in un monistero Maubuisson, ove si stabilì a suo capriccio, senza dipendere dalla comunità. Non lasciò mad, di Maintenen di

aver seco un assai vivo carteggio, ed anche di andarla spesso a ritrovare e di usarle mille finezze e compiacenze, per consolarla della sua disgrazia. Ivi dopo qualche tempo terminò i suoi giorni la Brinon, essendole gia venuti in odio il mondo, S. Ciro

e la vita stessa.

\* BRINVILLIERS (Margherita d'Aubrai, sposa di N.... Gobelin marchese di ), era figlia di Aubrai luogo-tenente civile di Parigi. D'una mediocre statura, ma. d'.una fisonomia geniale, sembrava aver l'impronto della virtù adorno dalle grazie del suo sesso. Questo seducente esteriore la fece divenir oggetto di appassionato amore dell' accennato marchese di Gobelin, figlio di un Presidente della camera de' conti, che la sposò ancor giovinet to nel 1651, e fidandosi della di lei virtù la produsse nel gran mondo ; anzi alieno da qualunque gelosia, le lasciò più libertà di quella convengasi ad una sposa, per quanto sia di costumi e sentimenti **ones**ti **.** Sulle prime non diè segno di abusarne Margherita, che anzi non sembrava amare che il consorte; ma questi, ch' era maestro di-campo del reggimento di Normandia, ebbe l'imprudenza di tirarsi in ca-

sa un certo giovine capitano di Cavalleria, che, dicesi, fosse bastardo d'una casa illustre, e che davasi il nome di Godin de Stinte-Croix, O. SIA di Santa-Groce. Incontraronsi fatalmente sì uniformi d'inclinazioni il capitano e Madama, che concepirono a vicendà una violentissima passione. Continuava ciò non ostante nella sua indolenza il marito, tanto più che trovavasi distratto da altri pensieri, per lo grave disordine de' domestici affari, onde moglie aveva anche profittato di tale pretesto, per ottenere una separazione di beni, e vivere più licenziosamente. Ma il padre di Margherita, ch'era luogo tenente-civile, irritato per la scandalosa condotta della figlia, fece arrestare il 5. Croix un giorno, the trovavasi con lei in cartozza, e fu-rinchiuso nella bastiglia, ove stette per un anno. Cominciò allora Margherita a cambiar l'esteriori spe maniere di vivere, senza però riformare gl' interni suoi sentimenti. Si mise a frequentar le chiese e gli spedali, a confessarsi spesso, e ad esercitarsi publicamente in tant'altre pratiche di pietà , sicche acquistossi il concetto di divota. Mentre però, ch' ella ingannava così gli uomi-

ni, e forse lusingavasi d'ingannare anche Iddio, meditava col suo amante iniqui disegni di vendetta, giacche, uscito poi esso dal carcere, avevan modo di vedersi, benchè andassero più guardinghi, studiassero di salvar apparenze. Costui, in tempo del suo soggiorno nella Bastiglia, aveva imparato da un Italiano, chiamato Exili, l'arte funesta di compor veleni d'ogni sorta, e con tale proficto, che superò in abilità il suo maestro, e giunso a sublimarli ad un segno, che fece stordire i più bravi medici e chimici, quand'ebber occasione di esaminarli. Vittime di questa scelerata abilità furono il padre ed i fratelli della marchesa, che dopo essersi rappacificata comessi e destramente introdotta nella loro confidenza anche più di prima, barbaramente avvelenolli, con qualche intervallo dall'uno all'altro, nel 1670. Si vuole di più, che non il solo dislo di vendetta e di libertà, ma anche l'avarizia e l'ansietà di ricchezze servissero di stimolo ai crudeli amanti per avvelenare tutta la famiglia d' Aubray, onde la Marchesa ne avesse l'eredità, ed il S. Croce pel di lei affetto ne fosse a parte. Non si ebbe allora veruna  $\mathbf{E} \in \mathbf{A}$ 

cognizione, anzi neppur sospetto di questi delitti, poichè i veleni eran composti con tal arte, ed operavano in tal guisa da non poter sì facilmente accorgersene. La morte del Sainte Croix fu quella. che diede occasione a scoprir il tutto. Mentr' egli un giorno stava occupato a lavorare un porente e pronto veleno, gli radde la maschera di vetro, che servivagli per difendersi dai mortali vapori, e sul fatto restò soffocato dalle venefiche esalazioni. Non avendo egli parenti in Parigi, nè presentandosi alcuno a chiederne l'eredità, tutte le sue robe vennero poste sotto sigillo: il che inteso, la marchesa di Brinvilliers ebbe l'imprudenza di addimandare una certa cassetta, che doveva esser tra di esse, e di mostrare una somma premura d'averia. Dalla giustizia venne ordinato, che fosse aperta, e si trovó ch' era piena di piccoli pacchetti di veleno, coll'esservi notato a ciascuno l' effetto, che avrebbe da prodotto. Quando mad. di Brinvilliers. fu avvisata del successo, fuggissene in Inghilterra, e di là passò a ricovrarsi in un monastero in Liegi, credendo d'esser ivi in sicuro. Ma non molto dopo venne arrestata ; e si è detto da alcuni,

che l'uffiziale spedito a tal uopo, volendo assicurarsi da qualunque violenza, o da un tumulto popolare, si vestisse da abbate, e s' introducesse presso di lei in qualità di amante, e da essa corrisposto la tirasse un giorno fuorì di convento, col pretesto di andar insieme a fare una passeggiata in campagua. Comunque fosse, ella fu condotta a Parigi, ed il giorno 17 luglio 1676 fu decapitata, indi abbruciata, come convinta di aver avvelenato il padre, due fratelli ed una sorella. In mezzo a tante e tali reità, ella aveva una specie di religione. Si confessava spesso, ed anche quando venne arrestata in Liegi, le si trovò un quinterno di più fogli, ove di sua mano avea scritta diffusamente la sua confessione generale ; e siccome, oltre molte altre gravi mancanze, affermava anche i suddetti delitti, così questa servì contro di lei, non già di prova, ma d'indizio e presunzione. Ella però stette sempre ferma nella uegativa, sperando con ciò evitare la morte, e dicesi, che suo marito istesso facesse totti gli sforzi per ottenerle la vita. Di fatti egli l'era obbligato, che non si fosse mat determinata ad avvelenareanche lui, probabilmente perchè

chè già lo trovava abbastanza indulgente pe'di lei vergognosi amori; non mancando però chi pretende, che al marito pute desse il veleno più volte, ma ch'ei si reggesse merce i contravveleni, sesomministratigli gretamente dal Santa-croce, che nol volea morto. Inutile fu però ogn' impegno, mentre concorrevano tanti forti indizi, che nniti insieme bastavano a convincerla rea de' più esecrabili delitti, commessi con animo deliberato, e colla più nera ed ostinata malizia. Che poi avesse pria fatto saggio e spevienza de'veleni colla morte di varj infermi negli spedali, di qualche sua cameriera e di altre persone, l'hanno detto Reboulet, Pitaval ed altrima non v'è prova, che ce ne assicuri. Si provò bensì, ch' ella aveva avuta amicizia e segrete corrispondenze con altre persone, accusate poscia de' medesimi delitti. Pretendesi, ch' ella morisse con più intrepidezza e costanza,di quella, che dovesse aspettarsi da una femmîna si perversa. Essendo entrata nella camera. ove doveva darlesi la tortura, disse in veggendo tre gran vasi d'acqua: ciò è sicuramente per annegarmi, perchè, mirando alla mia statura, non può pretendersi sch'io beva tutta quell

acqua. Stette ascoltando la mattina il suo decreto senza mostrar timore nè debolezza. Ma quando fu sulla carretta volle, che il carnefice si mettesse davanti a lei, per non vedere l'Esente, che l'aveva presa, e che precedeva a cavallo la vettura. Venendole rimproverato dal confessore questo suo odio: Ah! mio Dio, diss'ella, vi dimando perdono: mi si lasci dunque questa strana vista. Indi sali sola, ed a piedi nudi per la scala sul palco. In quest'occasione venne stabilita all'arsenale presso la Bastiglia nel 1680 una camera di giustizia, precisamente per la processura di coloro, che venissero accusati di veneficio, che si chiamò la Camera ardente :

BRION, Ved. II. CHABOT.
BRIOT (Nicola) general-cuniatore delle monete sotto Luigi XII, cui siam debitori dell' invenzione del torchio; invenzione approvata in Inghilterra, come ben meritavalo, ma che per farla adottare in Francia, fu necessario, che Seguier impegnasse tutta la sua autorità.

BRIQUEMAUT e CA-VAGNES, gentiluomini francesi protestanti, giustiziati sulla fine del regdo di Carlo IX. La sentenza, che condannolli al patibolo, venne

pro-

proferita il 27 ottobre 1572, due mesi dopo la strage generale del giorno di S. Barsolomeo. Il primo, vecchio settuagenario, dopo aver intesa leggere la sentenza, non potè dissimular il proprio dolore, quando senti nominare i suoi figli. Vedendo che gli si mettevano i ferri, mandò qualche suo amico al re per assicurarlo, che se voleva lasciargli falva la vita, gli scoprirebbe un mezzo infallibile per impadronirsi della Roccella, che allora divisavasi di assediare. Ricusò il re una tal condizione; facendogli unicamente proporte, che confessasse i delitti imputatigli , e-soprattutto palesasse quanto sapeva intorno la cospirazione di Coligny contro la la sua persona. Briquemant. che non credevasi punto colpevole, rigettò la proposizione. Intanto Cavagnes, che teneva gli ocehi sempre rivolti al cielo, e che recitava salmi, temendo che Briquemant mancasse di costanza: richiamati in cuore, gtidogli, quella fermezza, che hai data a conoscere nella guerre per tant' anni . Essendosi vicendevolmente incoraggiti tutti due , vennero condotti al luogo del supplizio, ove furono appiccati. All' istessa forca venne appesa l'efficie di Coligny, fatta di paglia 5 alla quale erasi posto per derisione un netta-denti alla bocca. Carlo ix e sua madre Caterina de Medici stettero ad una finestra del palazzo della città in terripo dell' ësecuzione, e così pure Enrico te di Navarra, ch' essi costrinsero ad esser testimonio di tale spettacolo. ( Articolo fomministrato allo stampatore, e cavato in parte dalla Storia Ecclesiastica del P. Fabre libr. 173.).

BRIQUEVILLE (Francesco di ), batone di Coulonsbieres, nato a Coulombieres stesso nella bassa-Normandia. d' una nobile ed antica casa. servì con distinzione Francesco 1. Enrico 11, Francesto ii e Carlo ix. Abbracció le opinioni ed il partito de' Calvinisti, per compiacere la principessa di Conde, di cui aveva l'onore d' esser patente. Era egli alla testa de' Normanni assieme col cotte di Montgommery 21 congresso generale degli Ugogonotti di Francia, tenutosi alla Rocella. Morì sulla breccia di S. Lo nel 1574, tenendo i propri figli a fianco per saerificar, diceva egli, tutto il suo sangue alla verità Evangelica. Il suo nome e quello di Montgommery saranno lungamente famosi nella storia di Mormandia per li molti omicidi e ladronecci, che le loro truppe commisero impunemente sotto gli stes-

si loro occhi.

BRISEIDA, figlia di Brisacerdote di Giove, e perciò chiamata Briseide, mentre il suo vero nome era Ibpodamira, fu sposa di Mines ze di Lirnessa. Avendo Achille presa questa città ed ucciso il re, fè sua prigioniera la vedova Briseide, e l' amò con molta tenerezza. Acceso pòscia di passione per la medesima anche Agamemnone, ghiela rapì, perilchè altamente indispettitosi Achilk ritirossi nella sua tenda, e non volle più combattere contro i Trojani. Ma accaduta l' uccisione di Patroclo suo amico, ed essendogli stata restituita la sua Briseide, egli ritornò a combattere per li Greci . Allorchè Agamemnone ed Achille si riconciliarono il primo fece de' doni all'altro, e nel rendergli Briscide giurò sollennemente di non averla toccata. S' egli è falso, che Agamemnone spergiurò, è almeno molto probabile ; e di fatti Achille non credette mai a tal giuramento. La collera di questo principe per l'accennato motivo forma una parte dell'argomento dell' Uiade di Omero. Darete Frigio descrive questa principessa, come una femmina amabilissima. Era bella, dic'egli, bianca, bionda, d'una
statura mezzana e dritta,
avea occhi belli, le ciglia unite, un carattere dolce e
modesto, divota e senz' artificio. In questa descrizione
può vedersi, che l'idea del bello ha sofferta qualche cambiamento.

\* BRISEUX ( Carlo-Stefano ) architetto morto nel 1754, è autore di alcuni huoni libri intorno la sua arte : I. L'Architettura moderna.1728 vol. 2 in 4°. II. L'arte di fabbricar case di campagna 1743 vol. 2 in 4° fig. III. Trattato del bello essenziale delle Arti, applicato particolarmente all' Architettura, con un trattato delle proporzione armoniche. Un Compendio della storia dell' Architettura, cinque ordini &c. e l' Architettura di le Clerc &c, Parigi 1752 vol. 2 in f., edizione sontuosa e magnifica con una quantità di eccellenti tavole: e figure, ed il testo medesimo inciso in rame. IV. Saggio sull' Architettura , Parigi 1753 in 12.

BRISSAC, Ved. COSSE.

\* BRISSON, a BRISSONO (Barnaba), nativo di Fontenal-le-comte nel Poitou, dopo fatti i soliti primi stu-

øj,

di, si avanzò con tale profitto in quello della giureprudenza, che divenne ben presto assai celebre avvocato. Incontrò sì fattamente col suo sapere e la sua eloquenza presso Enrico III re di Francia, the nel 1580 lo innalzò alle cariche di avvocato-generale, di consiglier di stato e di presidente di beretta. Se ne valse indi in diversi rilevanti affari, e lo spedì anche ambasciatore in Inghilterra, ed in ogni occorrenza fece ammirare il suo bel talento e la sua abilità. Al suo ritorno, il medesimo monarca l'incaricò di raccogliere le sue ordinanze, ovvero editti, e quelle del suo predecessore. Enrico era solito dire, "Non esser-, vi alcun principe nel mon-" do , che potesse vantarsi , d'aver un uomo d'una sì ,, vasta erudizione, come Bris-, son ,.. Dopo la morte di questo monarca, Brisson, avendo parlato con molta forza in favore dell'autorità reale, e di Enrico IV, che stava attualmente assediando Parigi, disapprovando i trasporti de' faziosi, la fazione chiamata dei sedici lo fece condurre al piccol Chatelet, ove fu appiccato ad una trave della cameta del consiglio il dì 15 novembre 1591. Questo attentato fu condannato dai ca-

pi del partito medesimo, e per ordine loro quattro de' più sediziosi finirono la vita per mano del carnefice; mentre il corpo diquel grand'uomo fu seppellito onorevolmente in S. Croce della Bretonnerie. Molte dottissime opere ha egli lasciate:I.De Jure Connubiorum . liber singularis, Parigi 1564 in 8°; opera, che dedicò al celebre l'Hôpital, cancelliere di Francia . II. De Verborum, que ad jus pertinent significatione, Parigi 1596, e Lipsia 1721 in f. III. De formulis, 🗗 solemnibus populi Romani verbis, in 8 libri, trattato pieno di erndizione, di cui si sono fatte varie edizioni in f., e specialmente Parigi 1583, che è la prima, Magdeburgo 1731, e Francfort e Lipsia 1754 e 1755. IV. De regio Persarum principatu, ristampato in Argentina il 1710 in 8°, colle note di Sylburg e di Lederlin . Sono descritti assai dottamente in quest' opera gli usi degli antichi Persiani nella religione, nella vita civile e nell' arte militare, ma con poc' ordine. V. Opera varia, Parigi 1607 in 4°. VI. Antiquitatum ex jure civili selecturum, Lib: IV &c., Lip-1741 in 4°. VII. Commentarius de Spectaculis, O de Feriis, Leyden 1697 in 12. Si è fatta un'edizione col

col titolo di Opera minora varii argumenti, con varie annotazioni, aggiunte e prefazioni del Trekell, Leyden 1749 in f., la quale oltre alcuni altri opuscoli contiene diverse delle sopra enunciate opere. VIII. La sopra indicata Raccolta degli Editti di Enrico 111 &c., Parigi in f. Diversissimamente si è parlato del carattere del Brissonio. Alcuni l' hanno dipinto come buon cittadino; altri dicono, che non aveva se non mire ambiziose, di cui fu la vittima; impersiocchè avendo voluto nel 1580 restar in Parigi, mentre che il parlamento ne usciva, colla speranza, per quanto dicesi, di divenire primo presidente in luogo di Achille di Harlay, allora detenuto alla fu Bastiglia, egli ottenne realmente questa carica, che poi fu cagione in parte del suo tragico fine.

BRISSOT (Pietro), medico, figlio d'un avvocato, nacque a Fontenei-le-comte nel Poitou l'anno 1478. Fu ricevuto dottore dalla facoltà medica di Parigi nel 1514, e morì ancor giovane il 1522 nella gittà di Evora in Portogallo, ove avealo condotto la brama di andar erborando anche sino al nuovo-mondo. Non aveva mai voluto pigliar moglie, per timore di distrar-

si da' suoi studi. Era poco avido di danaro; e quando aveva provveduto a' suoi pressanti bisogni, ricusava di andar a visitar infermi; tanto era difficile il distaccarlo dal suo gabinetto. Prese il parti-to d'Ipporrate, di Galeno e degli altri antichi contro i medici Arabi e i modern**i** ciarlatani. La pratica de'dottori del suo tempo nella pleuritide, era di cavar sangue dal lato opposto al male. Egli scrisse contro tale abuso nel suo Trattato del salasso nella pleuritide, Parigi 1518 in 8°, ove giustifica il metodo salutare, da esso posto in uso. Dopo varie altre edizioni Ine fece una Renato Moreau, coll' aggiugnersi pure un trattato proprio sullo stesso argomento, e la Vita dell'autore, Parigi 1622. La lettura di questa vita è interessante, e sono specialmente degni di riflessione li torbidi, nati in Portogallo per abolire l'uso. che il medico francese aveva cercato d'introdurvi. Vi fu una specie di guerra civile, e i portoghesi ricorsero una macchina, che non manca mai a quelli, che sono più forti. Ottennero un decreto. vietante l'insagnia dal lato medesimo della pleuritide, e seguentemente essendo stata appro vata l'opinione di Brissot,

dall'accademia di Salamanea, i suoi avversari ne appellarono a Carlo v, ed allora non mancarono di sostenere, che la dottrina di Briffot non solamente era falsa, ma era ancora empia e mortale, aggiungendo, che i suoi seguaci dovevano risguardarsi come Interani in medicina. Queste armi sarebbero state vittoriose, se non fosse morto opportunamente Carlo HI ducadi Savoja, dopo essere stato salassato colla pratica, combatzuta da Brissot, il ché sece rimanere il processo sepellito,

\*I.BRITANNICO, figlio di Claudio imperatore e di Messalina, nacque l'anno 41, e gli furon dati i nomi di Chaudio Tiberio Germanico, è due anni dopo gli fu aggiunto quello di Britannico, in occasione di aver trionfato il di lui genitore di vari popoli bellicosi della gran-Bretagna. Le scandalose prostituzioni dellamadre fecero divenir odioso al popolo Romano anche il figlio, e quindi profittando di quest' odio la scaltra Agrippi*na*, allorché passò a seconda moglie di Claudio, fecegli adortare Domizio, che su poi Nerone, suo figlio di primo letto, sul quale voleva far cadere lo scettro ad esclusione di *Britannico* , Ma poco sembrandole l'avergli posto

il proprio figlio in competenza, anche perchè vedea, che avanzando nell' Britannico età cominciava a tirarsi l' ammirazione e l'amore tutti, tentò ogni mezzo per discreditarlo. Cominciò sotto vari pretesti a far morire, o levargli dal fianco que', che poteano istruirlo bene, ed a mettere in loro luogo altre persone, tutte dipendenti da' di lei voleri, in guisa che Britannico era come assediaprigione, onde to o rare volte veder poteva l'Augusto suo genitore. Faceva anche sparger voce, che spesso patisse di mal caduco, e fosse mentecatto, quando si sapea, che in quell' età di 9 o 10 anni era robusto di corpo, e d' ingegno molto vivace. Per la morte di Claudio, essendo salito sul trono imperiale Nerone, accadde dopo qualche tempo, che yenuto un giorno a fiera contesa colla madre, questa gli disse sulle furie, che, giacchè viveva Britannico, ella ne saprehbe anche far un imperatore: parole, che furono la sentenza di morte dell'infelice Britannico. Mentr' ei pranzava coll'imperatore, ma secondo lo stile, ad una tavola a parte, gli fu portata una bevanda troppo calda senza veleno, di cui fece il saggio lo scalco -suo

sno, ed avendo egli chiesta dell'acqua fredda per temperare quel caldo, questa gli fu data con un potentissimo yeleno, perilchè quand' ebbe beyuto, ne risentì tosto gli effetti, cadde a terra, e la notte appresso morì l'anno 55 dell' era volgare. Nerone, che senza scomporsi avea detto, esser quello un effetto del solito suo mal caduco, ordino, che gli si facessero funerali da semplice privato. La dirotta pioggia, che cadde, mentre portavasi il cadavere, lavò l' imbiancatura adoperata sopra di esso, per nascondere i segni del veleno, che l'avova grandemente annerito, onde ognuno potè scorgere l' iniquità del fatto. Altri però dicono unicamente, che la stessa notte, in cui morì. Nerone lo facesse abbruciare. Era allora Britannico entrato appena nel quindicesim'anno, e daya ottime speranze, onde fu molto compianto. Questo fatto ha dato l'argomento ad una tragedia di Racine, che si distingue nello sviluppare particolarmente il carattere di Nerone .

\* II. BRITANCICO, (Giovanni) era nativo di palazzuolo nel territorio di Brescia, e dopo avere studiato alcuni anni in Padova, passò a tenenere scuola di belle-lettere

nella città di Brescia, ove trovavasi tuttavia nel 1418. non sapendosi poi in qual anno morisse. In una supplica data nel predetto anno alla comunità di Brescia. per ottenere la cittadinanza. come l'ebbe di fatti, accenna le opero da lui composte, cioè i Comenti sopra Giovenale, Opazio. Persto e l' Achilleide di Stazio, i quali, aggiugne modestamente, che da tueta l'Europa venivano ricersati, e ch' egli allora stava scrivendo i Comenti sulla storia naturale di Plinio. De' primi quattro se ne sono fatte varie edizioni, ma que' sopra Plinio non si șa, che abbian veduta la luce.

BRITO (Bernardo di), Cisterciense storiografo del regno di Portogallo, nacque nella città d'Almeida nel 1569, e morì nel 1617 di anni 48. Di lui si hanno : I. Monarchie Lusitana, 7 vol. in f., Lisbona 1597 al 1612. Questa è una storia di Portogali lo, che comincia sino dal conte Enrico, ed è scritta con eleganza. I PP. Antonio e Francesco Brandamo suoi confratelli l'hanno continuata sino ad Alfonso III. Brito non è autore, che de' due primi volumi. II. Elogj de' Re di Portogallo oo'loro ritratti . III. Geografia antica del Portogali

lo. IV. La Cronaca dell' Ordine de'Cisterciensi. La Guerra Brasilica, Lisbona 1675 vol. 2 in s., è di Francesco di BRITO, diverso da Bernardo.

\*\* BROCCARDO, (Antonio) ingegnoso poeta del secolo xvi, ma che avrebbe fatta assai miglior riuscita, se avesse potuto secondar veramente la sua grande inclinazione alla poesia, e fosse vissuto più lungamente. Era egli figlio di un medico Veneziano di qualche nome, il quale lo costrinse malgrado il di lui contragenio ad applicarsi alla giureprudenza, come se ne lagna aspramente in un suo dialogo.,, Sollo io, 20 ei dice, per quel ch'io pro-, vo al presente mezzo vecso chio, siccome io mi sono, es che mai non odo il Roino, , nè leggo Bartolo o Baldo, e, (il che faccio ogni giorno , per compiacere a mio pa-, dre), ch' io non bestemmi " gli occhi, gli orecchi, l' , ingegno mio e la vita mia, 22 condannata innocentemente , a dover cosa imparare, che n mi sia noja il saperla n. Di fatti abbandonò poi la giureprudenza e le sue Poesse e Rime, stampate in Venezia il 1538, danno a vedere, quanta felice disposizione avess' egli in ciò sortito dalla tura. Ma il troppo vantaggioso concetto, in che aveva se medesimo, gli fu cagione d'immatura ed infelice morte; perciocchè avendo preso a screditare le opere del Bembo, ch' era allora in somma venerazione in Padova, quasi tutti i dotti, massime di Venezia e di Padova, con tal furore gli si scatenarono contro, ch' esso. Breccardo veggendosi deriso e svillaneggiato da tutti, s'infermò di passione, e venne a morte; e l'. Aretino vantossi di esserne egli stato il principale stromento colle sue mordacissime satire. II. BROCCARDO, (Gia-

como ) entusiasta Apocalittico del secolo xvi, di origine Veneziano, abbracciò la religione Protestante; il suo capriccioso fanatismo lo rendea non solo odioso ai Cattolici: ma anche poco stimato presgli eritici. Sosteneva che gli avvenimenti particolari del xvi secolo erano stati predetti dai profeti. E dopo avere applicati gli oracoli della S. Scrittura, secondo il suo capriccio, alle cose accadute, prediceva in virtù di altri passi quel che doveve avvenire al principe d'Oranges, a Filippo II, alla Regina Elisabetta, all' Imperatore ec. Egli andò sempre cercando e cambiando paesi, o per evitare le persecuzioni, che gli si

sregliavano contro,o per ispargere le sue fanatiche opinioni, che in parte ritrattò per opera di Danneo e di Lidio, ministri protestanti. Gli scrittori della Lega non mancarono, benchè con poco o niuno profitto, di far uso delle strane predizioni, ch'egli avea particolarmente sparse nella sua stravagantissima opera intitolata: Myltica O prophetica lib.Genesis interpretatio, in 40 &c. Viveva in Norimberga, ove si crede, che sia morto assai vecchio e miserabile : solito destino de' fanatici riformatori.. Fra gli scritti, che pubblicò in Olanda, vi sono due libri; uno Ad Christianos de Prophetia, que nunc completur de his, que sunt seeunde adventus Domini; l'altro Ad Hebreos de primo, & secundo ejus Adventu, Leyden 1581 in 8°, come pure un altro libro: De Antibaptismo jurantium in Papam, & in Ecclesiam Romanam, deque eorum Idolo Zeli, parimenti a Leyden 1580 in 8°. Opere veramente d'un visionario, ma poco comuni. Vi è stato un altro Broccardo per nome Marino, veneziano, di cui abbiamo tra le altre opes re sue un trattato De Morbo Gallico, che si trova nella raccolta delle opere de Morbe Gallico, Lione 1729 in f. . Tom.IV.

BROCOURT, Ved. III.

I. BRODEAU, (Gio-vanni) canonico di Thours sua patria, morì nel 1563: Sadoleto, Bembo, Manuzio, Danes e molti altri dotti eli accordarono la loro stima ed amicizia. La sua principal opera .è una Raccolta di assera vazioni e di correzioni di molti luoghi di diversi autori antichi. Questa raccolta, publicata sotto il titolo di Miscellanea, 1609 in 8° in 2 parti, trovasi anche nel Tesoro del Grutero. Univa Brodeau lo studio delle matematiche a auello delle belle-lettere.

II. BRODEAU (Giuliano), avvocato al parlamento di Parigi, era originario di Thours. Di lui si hanno delle Note su i Decreti, raccolti da Louet; la Vita di Carlo di Moulin, e de' Comenti sopra gli statuti di Pazigi, 1669 vol. 2 in f. Morì

nel 1653.

BRODIER, Ved. PETI-

BROGGIA (Carlo Antonio), nacque in Napoli nel 1698 e fè quei studi, che potè secondo la condizione de' tempi. La natura gli avea fornito un ingegno attivo e penetrante, ma la patria a la fortuna non gli prestarono tutte quelle felici cambinazio.

Fí ni,

ni, onde poter riuscire utile a se ed agli altri. Rimase privo di genitori nell'età di 17 anni; e fu costretto parsar da Napoli in Venezia, presso un suo zio parroco, il qual l'applicò a quel mistieri. ch' egli credea più profittevole alla di lui condizione. La mercatura fu dunque la occupazione di Broggia; e Broggia anziche riguardarla come un mezzo di venalità, ne sè l'oggetto di continue riflessiomi, onde rettificare la pubblica economia. A questa totalmente si consacrò, poiche ritornò in Napoli, morto suo zio. Questa utilissima facoltà, hata come le altre in Izalia per opera del calabrese Ansonio Serra (v. quest'art.), e poi trascurata nel meglio. come ancor le altre tutte. cominciava allora a risvegliarsi nella Francia. Non prima del 55 di questo secolo si videro comparire alla luce i fondamenti dell'economia politica per Francesco Quesney. che dopo aver dati i due articoli Grani e Fermieri all' Enciclopedia, pubblicò le Masfime generali del governo economico. Seguirono dietro a costui il march: di Mirabeau e più altri a farsene un comune interesse. Perlochè si rileva. che il Broggia non solo accompagnò, ma prevenne in

gran parte le mire utilissime di questi filosofi oltramontani. avendo pubblicato colle stampe fin dal 1743 il Trattato de tributi, delle monete, e del governo politico della Sanità. Le nuove ed interessanti vedute, ch'egli propone in quest'opera e la libertà con la quale scrive delle materie più gelose del governo, mostraron ad evidenza, che i lumi dello scrittore uguagliavano il zelo del cittadino. Di fatti fu lodato da quei modesimi, che non avevano il coraggio o la voglia di secondarlo. Malgrado il poco o niun profitto, ch'egli sperava da'suoi progetti, sempre più si mostrava sollecito di aprire gli occhi della sua patria, la quale dormiva tranquillamente dentro un vortice mali politici ed economici. Pubblico quindi nel 1754 una Memoria ad oggetto di varie politiche ed economiche razioni Oc. La solidità dell' idee, la forza degli argomenti, la chiarezza dello stile pressocché popolare, e la novità delle cose, che si tracciano in questa Memoria non sembrano affacto compatibili coll'erà e col luogo, in cui pensava e scriveva l'Autore. Egli non si abbandona a teorie astratte o possibili; ma le di lui proposizioni sono le

conseguenze più genuine de' fatti e delle sperienze, e le soluzioni più facili di quei problemi economici, che anzora imbarazzano gli scrittori di siffatte cose. Egli mostra la necessità ed il vantaggio di ricomprare gli arrendamenti, di rettificare il monetaggio del rame e dell' argento, di sistemare il catasto e i dazi di entrata e di uscita &c. Aveva altresì annunciato un Saeeio di alcuni trattati, i di cui titoli bastano a mostrarne l'importanza: I. Del lusso, o sia abuso delle ricchezze ; II. Della coltivazione del commercio; III. Del ristoro della Spagna, causato dalla libertà del commercio; IV. Della Trinciera mobile; macchina nnova di guerra per motivo di difesa ; V. De' Banchi e Monti de' pegni; VI. Della riforma della dogana di Napoli ; VII. Della carità pupillare. Ma per nostra sciagura non potè compiere le annunciate opere, di cui molti informi abozzi si conservano ancora presso il di lui figlio Gio: Battista . Contuttocciò i rapidi lampi, ch' egli ne accenna, mostrano assai chiaramente, quanto egli avesse felicemente analizato siffatti argomenti prima de' francesi ed inglesi economisti. Quindi rilevasi la nobiltà della mercatura, i sacri doveri del cittadino, il vero carattere delle virtù sociali ; le inutili o perniciose occupazioni de' nobili, il vantaggio della libertà di proporre le proprie riflessioni al governo &c. Egli credeva, che la scuola più vera, più efficace, più naturale e più ordinaria de' principi, consiste nella morale de' sudditi, e che il principal carattere del vero eroe sia la Popolarità, e che la vera virtù debba consistere nell' utile e nell'industria. Molte scritture vennero a luce controil Broggia, spezialmente sull' arricolo della ricompera degli arrendamenti, che malgrado i lumi diffusi della politica economia rende ancora infruttuosi e vani i tentativi del filosofo patriota. Pubblicò il Broggia nel 1755 alcune Ri-Sposte all' objezioni, che gli venivano fatte sul sistema degli arrendamenti e del monetaggio ; e fu questa opera, che in ricompenza delle verità, che avea l'Autor pubblicate, venne severamente proibita; e nello stesso tempo fu il *Broggia* rilegato alla Pantellaria; donde uscì appena dopo otto mesi col solo esilio da Napoli, in cui dopo setti anni fu richiamato. Broggia non iscriveva per ostentazione o per fanatismo, ma Ff 2 pel

pel solo zelo del bene pubblico, e per istruzione de' popoli, come lo dimostra il carattere dello stile e delle verità, che propone; e perciò nel tempo del suo esilio anzichè sdegnarsi col pubblico cieco od ingrato, pensò ancora a giovargli con un'opera sul Ristoro della Pantellaria. Ebbe corrispondenza con vari letterati, e spezialmente col ch. Muratori. Tutto annunciava in lui il talento e lo studio. Era di mezzana statura, e di un corpo esile: aveva il color vivace, il dorso curvo, la fronte crespa, il naso aquilino, il sopracciglio grave e la barba folta. Amò la frugalità, e fu sempre intrepido nelle disgrazie. Morì di un male cronico nel settembre del 1767 di anni 69. Le sue opere meritano di esser lette, e più ancora imitate; e il pubblico ci sarà grato di quest'articolo, che abbiamo disteso a gloria di un sì grand' nomo.

BROGLIE, ovvero BROGLIO, (Vittorio Maurizio conte di) di una famiglia originaria del Piemonte, e distinta sin dal XII secolo, servì con gloria in tutta le guerre di Luigi XIV, ed ottenne il bastone di Maresciallo di Francia nel 1724. Morì nel 1727 in età di So anni. Fran-

cesco Maria suo figlio, mareresciallo altresì di Francia, meritò quest'onore mercè l' intendimento e bravura, ch' egli mostrò in Italia nelle campagne del 1733 e 1734, nel qual ultimo anno ricevè il bastone. Il re eresse in di lui favore la baronia di Ferrieres nella Normandia in ducato, sotto il nome di Broglio. Morì Francesco Maria nel 1745. Il sig. Maresciallo di Broglio suo figlio, il vincitore di Berghen ha ereditati i talenti del padre e dell' avo, ed ha lor accrescito nuovo splendore.

BROGNI ouvero BRO-GNIER (Giovanni di), nacque nella Savoja nel villaggio di Brogni da un guardiano di porci. Esercitava il mestiet di suo padre, quando due religiosi, che viaggiavano, sorpresi dalla di lui fisonomia, e dalla vivacità del suo spirito gli proposero se voleva andar con essi a Roma, promettendo di farlo studiare; proposizione, ch' egli accettò con piacere. Corse subito a Ginevra a comprarsi un pajo di scarpe da un calzolajo, il quale gli sè credenza di sei danari, che gli mancavano. Mi pagherete, gli diss' egli, quando sarete cardinale. Se cotal fatto è vero, vi è molta conformità tra il principio

della soctuna di Giovanni Bro-. gni, e quella che fece circa un anno appresso Peretti, noto poscia sotto il nome di Sisto-Quinto. Furono rapidissimi i progressi di Giovanni di Brogni. Ritornato da Roma entrò nell'ordine de' Certosini , e tosto *Filippo* duca di Borgogna lo trasse fuori di questo stato, per mettere i di lui talenti a veduta del pubblico. Diversi benefizi gli sè conserire questo principe; indi papa Clemente VII, informato del suo merito, lo nominò nel 1380 al vescovato di Viviers, e poscia nel 1385 lo fece cardinal prete del titolo di S. Anastasso. Assai buona figura fece questo porporato ai concili di Pisa e di Costanza. Morì nel 1426, lasciando molte utili fondazioni, e tra l'altre quella del collegio di S. Nicola di Avignone.

BRONCHORST (Everardo), nato in Doventer ne'
Paesi-bassi, professore di giureprudenza a Wittemberga,
in Erford, e a Leyden, morì in quest' ultima città il
1627 in età di 73 anni. Era
questi un uomo dotto e pulico, ed'ha lasciate varie opede legali. La più conosciuta è
pritolata: Controversiarum juis Centuria, Leyden 1621
14°. L'autore si propone
i conciliar insieme molte o-

pinioni contrarie in materia di dritto.

\*BRONTE, uno de'Ciclopi, che lavoravano nella fucina di Vulcano, presso il monte Etna. Era figlio del Cielo e della Terra; e siccome la sua special incombenza era quella di fabbricare i fulmini a Giove, e ciò eseguendo, risuonar faceva in modo spaventevole la sua incudine, così ebbe il nome di Bronte, derivato dalla greca voce, che significa tuono o fulmine.

\*\* BRONTINO, nacque in Cotrone , e' fu uno de'più illustri seguaci della setta, pittagorica, insegnando le scienze più profonde della filosofia. Aprì nella sua patria pubblica scuola, con profitto eguale allo straordinario concorso degli uditori, che vi concorrevano da tutta la Magna Grecia per istruirsi. Ebbe tra gli altri a discepolo il famoso Empedocle di Agrigento. Non meno che alla filosofia aveva Brontino atteso ancora alla poesia, di talchè aveva disteso tutte le sue opere filosofiche in eleganti versi, onde da' Greci ebbe onorato luogo tra i loro poeti. I titoli delle opere di lui erano: De Mente, & cogitatu, es de Phylica, comechè sia piaciuto ad alcuni attribuir oue-

F f 3

Le.

ste opere ad Orfee Tracio. Ma Epigene e Clemente Alessandrino assicurano, che a Brontino appartengansi. Vogliono altri, ch'egli avesse avuto per isposa Teano, non mancando chi creda, che questa sia stata figlia di Brontino, e sposa di Pittagora:

I. BRONZINO (Agnolo), appellato comunemente il Bronzino, nativo degli stati di Toscana, riuscì ne' ritratti. Le sue opere per la maggior parte veggonsi in Pisa ed in Firenze. Morì in quest' ultima città verso il 1570 in età di 69 anni. Era

zio di *Allori*.

II. BRONZINO BRONZINI (Cristoforo), na. tivo di Sciroli nella Marca di Ancona, fiorì circa il 1640, e fu famigliare del cardinale di Toscana. Lo abbiam raminemorato per l'opera singolare, che publicò Della Dienità e nobiltà delle Donne. Divide tal opera in tante giornate, ed aveva divicato di darne 4 settimane. Ma l'opera restò imperfetta alla giornata 8. L'edizione è di Firenze, fatta dall'anno -1622 al 1623 in 4°.

BRÖOKUSEN, Ved. EL-

BROSCHI, Ved. FARI-

BROSSARD (Sebastia-

no di') canoncico della chiesa di Meaux, morto nel 1730 in età di circa 70 anni, su eccellente nella teoria della musica. Gli scritti, che ci ha lasciati intorno quest' arte, hanno avuta buona accoglienza. I principali sono: I.Ua Dizionario di Musica, con un Catalogo di più di 900 autori, che hanno scritto sul'a musica in ogni sorta di tempi, paesi e lingue, Parigi 1703 in f., ristampato poi anche in 8°. Questo dizionario ha servito di molto ajuto a Gian-Giacomo Rousseau, somministrandogli la maggior parte delle materie, tutte già radunate e sviluppate a sai bene. Quindi M. La Borde nel suo Saggio sopra la Musica dice, "Negli articoli, in cui que-" sto dorro maestro ( cioè Brossard) gli ha servito " di guida, pochi ve ne o-" no, ove abbiavi qualche " cosa degna di riprensione; " ma non avvien lo stesso , di que', che sono tutt'inie-" ri del cittadino di Ginevra. " Nondimeno questi medesi-, mi vengon presentati con " tale eleganza, interesse e , calore di fantasia, che bisogna perdonarne o scu-" sarne gli errori ". II. Una Dissertazione sulla nuova maniera di scrivere il canto-fermo e la musica. III. Due li-

libri di Mottetti . IV. Nove Lezioni dell' Uffizio della settimana santa. V. Una raccolta di Arie da cantare. Non era già egli solamente in possesso delle regole; ma le metteva anche in pratica. Brossard aveva una copiosa libreria di musica, che cedette al re di Francia, e n'ebbe una pensione di 1200 lire so-

pra un benefizio.

I. BROSSE (Pietro della ), nato in Turenna di oscurissima famiglia, dapprima barbiere di S. Luigi, indi ciambellano e favorito di Filippo l'ardito, si rendette famoso per un delitto orribile. Temendo, che l'ascendente della regina Maria di Brabante presso il monarca divenisse fatale alle di lui ambiziose mise, avvelend Luigi figlio primogenito di Filippo del primo letto, e poi incolpò la regina madrigna, come rea di tale sceleraggine. Dicesi, che una monacella, o sia Beghina di Nivelle in Fiandra, che si andò a consultare, ne scoprisse il vero autore, e quindi la Brosse su appiccato nel 1276. Tutt' i signori, a cui questo traditore aveva fatti cattivi ufficj presso il suo padrone, vollero assistere al di lui supplizio.

II. BROSSE (Giovanni

della'), ciambellano e maresciallo di Francia, prestè grandi servigi al re Carlo vii; sì distinse all' assedio di Orleans. e alla battaglia di Patay nel 1429, e mori nel 1433.Eræ signore di Boussac, e discendeva da nobile ed antica fa-

miglia.

III. BROSSE (Giacomo della ), gran guerriero del xvi secolo, era del Borbonese. Dicesi ch' egli avesse 30 anni quando cominciò a portar l'armi. Si rendette bentosto abilissimo in questo mestiere, ed acquistossi la stima di Francesco di Lorena Duca di Guisa, di cui fu Tenente Colonnello. Fu dato per governatore al duca di Longueville, ed indi fu posto con Sansac presso Francesco 11, per invigilare alla di lui condotta, e per suggerirgli belle massime. Brantome dice, che la Brosse era il più dolce e grazioso uomo di guerra, che si fosse veduto, e che dava i suoi avvisi con parole sì dolci e sì benigne. che ciascuno ne lo stimava di vantaggio; tutto al contrario del suo compagno de Sansec . ch' era il più infultante ed aspro, che si fesse vedute giansmoi nella guerra e nella caccia. Come la Brosse era del tutto addetto ai signori di Guisa, fu scelto per comandare due mila uomini, che si man-Ff 4

darono il 1559 in Iscozia in saccorso della Reggente, ch' eva sorella di quei signori. Egli uscì dal suo carattere. chi era la dolcezza e la clemenza, e si accommodò all' umore del cardinale, o piuttosto fu obbligato a seguire l'impulso, che da questo riceveva. Ciò fece un torto irreparabile alla Francia, perchè gli Scozzesi di concerto cogl' Inglesi, non pensarono, che a sbarazzarsi del di leisoccorso. Si assediarono Francesi al Petit-Leith, dove diedero tutte le dimostrazioni di coraggio e di condotta, ehe si potevano aspettare da truppe le più consumate nel mestiere delle armi. Ma finalmente fu d'uopo capitolare, ed uscire per sempre da quel paese. Il signore de la Brosse sece bene il suo dovere in quella città assediata, quantunque avesse 75 anni. Fu egli ucciso alla battaglia. di Dreux con suo figlio l'anno 1562. Egli era cavalier dell'ordine, e se non fosse stato ucciso in quella battaglia, avrebbe avuto il basto-. ne di maresciallo di Francia, perch' egli ne aveva la pensione fin da che fu eletto con Mr. Sansac, per esser vicino alla persona del re Francesco 11, il quale non ebbe, che la Brolle e Sansac, che aves.

sero avuto cura della sua sepoiture.

IV. BROSSE ( Giacome della), architetto di Maria de' Medici, per di cui ordine costrusse il gran palagio, denominato il Luxembourg, nel 1615. Sue opere surono pure l'Acquedotto d' Arqueil, e la Facciata di S. Gervaso. Il famoso Tempio di Charenton ad uso de' Calvinisti, distrutto poscia nel 1685 da Luigi XIV, era pure stato fabbricato so-

pra il di lui disegno. V. BROSSE (Guido de la ), medico ordinario di Luiei xIII, ottenne da questo re nel 1626 le lettere patenti per lo stabilimento del giardino reale di piante medicinali, di cui fu il primo soprantendente. Si applicò da principio a preparare il terreno, e lo popolò in seguito di più di due mila piante. Se ne può veder il Catalogo nella Descrizione del giardino reale 1636 in 4°. Richelieu, Segnier e Bullion soprantendenti delle finanze, contribuirono ai arricchire colle loro liberalità il deposito, affidato a la Brosse. Si ha di lui un *Trattato del*la virtà delle piante, 1618 iu 8°.

VI. BROSSE ( Giuseppe de la ), Ved. ANGELO n.111.

BROSSES ( Carlo di ), prime presidente del parla-

men-

mento di Borgogna, membro dell'accademia di Dijon sua patria, associato libero dell' accademia delle Iscrizioni e belle-lettere, nacque nel 1709, ed è morto a Parigi il 7 maggio 1777; essendo passato a questa capitale, per andar a trovare una sua figlia ivi maritata. In occasione della rivoluzione de' parlamennel 1771 si consolò della propria inazione, dando compimento al suo Saltuftio, ch' erasi già accinto a tradurre. eadarricchire di supplementi. Uni le fatiche letterarie quelle della magistratura, ed i suoi studi estesero le sue cognizioni, fortificarono la sua ragione, e gli acquistarono fama d'ingegno ben distinto. Di lui si hanno: I. Lettere intorno la scoperta delle città di Ercolano, 1730 in 8°, assai singolari. II. Storia della Navigazione alle terre Australi, 1756 vol. 2 in 4°. III. Del culto degl'Iddi Fettisci, ovvero Parallello dell' antica idolattia con quella de' Popoli della Nigrizia, 1760 in 12, libricciuolo falsamente attribuito a Voltaire. IV. Tratsato della formazione meecanica delle lingue, 1765 vol. 2 in 12: opera piena di sagacità e d'idee filosofiche intorno l' origine ed i principi del linguzegio. V. Stories della re-

pubblica Romana nel corfo del VII secolo, composta da Sallu-Rio, in parte tradotta dal latino sull'originale, in parte ristabilita e composta da esso Broffes su i frammenti, che sono rimasti de' libri dellos stesso Sallusio smarritisi. Trovasi in quest'opera, impressa a Dijon nel 1777 in 3 volin 4°, una profonda cognizione della storia, degli scrittori e de costumi di Roma 2 ma nella versione di Sallustio, e nel supplemento, vi sono troppi termini bassi e popolari, che pregiudicano alla nobiltà dello stile istorico. VI. Diverse Memorie tra quelle dell'accademia delle belle-lettere di Parigi e di Dijon.

BROSSETTE (Claudio). nato a Lione il 1671, dell' accademia di questa città . bibliotecario della pubblica biblioteca, dapprima gesuita, indi avvocato, morì nella suzpatria l'anno 1746. Ha lasciato: L. Prosesso-verbaia dell'ordinanza criminale , 1700. II. Titoli del dritto civile e canonico, 1703. III. La foria in compendio della città de Lione, scritta con elegante precisione. IV. Nuovo elogia storico della città di Lione, in. 4°. 1711; opera stampata, come altresì la precedente , per ordine del corpo consolare , e degna de' medesimi elogi. V. Schiarimenti storici su le satire ed altre opere di Boileau Despreaux, 1716 vol. 2 in 4°, e ristampati indi in diverse forme. Ha egli purgato il testo dagli errori, ch' eranvi trascorsi nelle precedenti edizioni; ha indicati i passi degli antichi, imitati dall' Orazio moderno di Francia; e le sue note sono condite con molti utili e curiosi aneddoti . Viene solamente tacciato di avervene inserito alcuni poco necessari per l' intelligenza del testo, ed alcuni altri puerili ; egli non ha praticata bastante sobrietà nel far uso delle raccolte, che avea fatte, ed ha voluto scusare ogni cosa nel suo autore. VI. Comentario sulle satire ed altre opere di Regnier, 1729 in 8°, il quale ha le medesime qualità e i medesimi difetti, che gli schiarimenti sopra Boileau . Godeva Brossette l'amicizia e la letteraria corrispondenza di molti uomini dotti , tra' quali possono annoverarsi Rousseau e Voltaire. "Voi rassomi-, gliate ( scriveagli quest'uln timo ) a Pemponio Attico, 27 carezzato ora da Cesare, on ra da Pompeo ". Si sa, **che qu**esti due celebri poeti eran tra di loro nemici.

\* BROSSIER (Marta), figlia di un tessitore di Ro-

morantin , attaccata da una strana malattia all' età di vent'anni, venne fatta esorcizare come ossessa. Suo padre cominciò ad andar con essa in giro per varie città e luoghi, per approfittare del danaro, che veniva contribuito dal popolo, il quale affollavasi appresso questa pretesa demoniacz. Anche molti ecclesiastici credevanla , o fingevano di crederla tale, ma non tutti però. Il vescovo di Angers fu subito persuaso dell' impostura, e per meglio provatla, dopo aver fatto dare un buon pranzo all'ossessa, avendo dimandato il libro degli esorcismi, cominciò invece a legger sopra di lei un pezzo dell'Eneide di Virgilio, e la donna non distinguendo l' un dall' altro latino, cominciò a fare gli stessi contorcimenti strepiti, che faceva quando realmento veniva esorcizzata. D' Aubigné, dice che il vescovo si servì d'un Petronio. che portava in vece di breviario, per fare l'esorcismo; ma il Baile tiene questa cirstanza per una favola. Chechè ne sia, allora il saggio prelato, chiamato in disparte il padre dell'ossessa, fece a lui un più ragionevole esorcismo, insinuandogli di tornarsene a casa e lasciar l'impostura. Ma il furbo non gli badò

ed in vece recossi a Pariei per trar profitto anche in quella dominante dalla popolare credulità; nè per qualche tempo gli andò fallito il colpo. Ma siccome erano allora in gran fermento le turbolenze della Lega, ed arrabbiati i cattolici a motivo della publicazione dell'editto di Nantes, profittavano d'ogni occasione per eccitar sedizioni, o fomentare le già suscitate. così fu di avviso Enrico IV di non trascurar un tal affare. Quindi fattolo esaminare al parlamento, venne da esso intimato al Brossier di tornarsene tosto a Romorantin colla figlia, e di non uscirne più sotto gravi pene afflittive. Cost il diavolo fu condannato per decreto, secondo l'espressione del Du Chesne, nelle sue Antichità delle città di Francia. Allora più fortemente declamarono i predicatori della lega, che già non avean mancato di sparger più volte dai pulpiti: che trastavasi di soffocare una voce miracolosa, di cui voleva servirsi Iddio per convincere gli Eretici . Furon guadagnati a forza di danaro alcuni medici, i quali attestarono, ch' elia era ossessa. Un abbate di S. Martino del nome della Rochefoucault la rapi, la condusse da Romorantin a Roma, per far valere i di lei oracoli; ma il papa già prevenuto dagli agenti di Francia, rimandò l'uno e l'altranel 1599.

BROSSIN, Ved. MERB. BROTHERTHON, Ved. BETTERTON.

BROU, Ved. PEYDEAU.

BROUE, (Pietro de la ) vescovo di Mirepoix, nativo di Tolosa dell'accademia di questa città, si unì ai vescovi di Montpellier, di Senez e di Bologna per formare l' atto di appello, che produssero dalla bolla Unigenitus nel 1717. Morì a Bellestatvillagio della sua diocesi, il 1720 in età di 77 anni. Si ha di lui La Difesa della Grazja efficace per se stefsa in 12, contro il P. Daniel gesuita, e Fenelon arcivescovodi Cambray. Ci restano altresì del medesimo tre Lettere Pastorali ai nuovi riunit**i** della sua diocesi, circa l' Eucaristia. Questi sono i migliori scritti, che sieno comparsi in tale materia. Il gran Bossuet era stato stretto amico del vescovo di Mirepoix.

BROUGHTON, (Ûgo), dotto teologo Inglese, e divotissimo alla chiesa Anglicana. Era egli sì laborioso, che studiava 12 o 14, e spesso 16 ore al giorno, sempre she da pressanti ragioni

non

non ne venisse împedito. Mori nel 1612, dopo aver pubblicate molte Opere nella sua lingua, Londra 1622 vol. 4 in f. Il suo Comento sopra il profeta Daniele era stato tradotto in latino, e stampato in Basilea il 1599. Broughton fu nimico dichiarato de' Presbiteriani e di Teodoro di Beza.

BROUKHUSIO O BRO-EKHUISEN (Giano, o Giovanni), nato in Amsterdam il 1649, poeta latino, e capitan di vascello, morì nel 1707 di anni 58. Siccome servì anche nelle truppe di terra, così essendo nel 1679 di guernigione in Utrecht, strinse ivi intima amicizia col celebre Gian-Giorgio, Grevio . Una magnifica edizione delle di lui Poesie fu data da Hoogftracten, Amsterdam 1711 in 4°. Si hanno ancora di lui le edizioni di Properzio e di Tibullo, entrambe con varie note, in 4°, la prima nel 1702, e la seconda nel 1708.

BROUSSON, (Claudio) nacque a Nimes nel 1647: divenne avvocato, e si distinse a Castres ed a Tolosa per le sue aringhe. Presso di lui tennesi nel 1683. l'assemblea dei deputati delle chiese riformate, nella quale fu rissoluto di continuar a radunarsi, quantunque venissero de-

moliti i tempj. L'esecuzione di tale progetto produsse sedizioni, combattimenti, violente esecuzioni e stragi, che cessarono mercè un'amnistia, o perdono generale, accordato da Luigi xIv. Allora Brousson ritirossi a Nimes; e con ragione, temendo d'essere arrestato assieme co' principali autori del progetto ( che verisimilmente non erano compresi nell'amnistia), se ne fuggì a Ginevra, e di là ricovrossi a Losanna. Andò indi vagando di città in città, di regno in regno, ingegnandosi di movere a pietà vari principi Protestanti in favore de' loro fratelli di Francia. Ritornato nella sua patria, scorse diverse provincie, la Sciampagna, la Picardia, l' Isola di Francia, l'Orleanese, la Borgogna; esercitò per qualche tempo il ministero nelle Cevenue, si se vedere in range, passò nel Bearn, per sottrarsi a que', che di lui andavano in traccia, e fu arrestato ad Oleron il 1698. Venne trasferito a Montpellier, ove fu convinto d'aver per l'addietro tenuto intelligenze co' nimici dello stato, e di aver predicato ad onta degli editti. Quando i suoi giudici l' interrogarono, rispose, che era l'Apostolo di Gesil Cristo; che non dovea tradire il depofite sito della Fede; che il suo dovere era di distribuire il pane della parola a'suoi fratelli.Gli si mostrò un progetto scritto di sua mano, e diretto al duca di Scomberg, per introdurre truppe Inglesi e Savojarde nella Linguadocca; e gli venne dimandato, se gli Apqstali avessero scritto simili progetti? Non diede veruna soddisfacente risposta, e fu condannato ad esser arruotato vivo. Morì, come un uomo, che avesse sigillata la fede col proprio sangue. Malgrado il suo fanatismo, era stimato presso gli stranieri, e fu riguardato come un martire nella sua patria da que' della sua setta. Gli stati di Olanda accordarono alla di lui vedova una pensione di 600 fiorini. oltre quella di 400, che pagavano già a suo marito. Molti scritti Brousson ha lasciati in favore de'Calvinisti . I. Lo stato de'Risormati di Francia. II. Varie Lettere al clero di Francia . III. Lettera de'Protestanti di Francia a tutti gli altri Protestanti, impresse a spese dell'elettore di Brandeburgo, e che vennero fatte spargere per le corti de' Protestanti dell'Europa. IV. Osservazioni sulla Traduzione del Nuovo Testamento di Amelotte, grosso volume in 12 nel 1697, ove per incidente trat-

ta delle materie controverse, V. Considerazioni Cristiane sul ristabilimento della mistica Gerusalemme.

I. BROWER, Ved. BRA-

II.BROWER (Cristoforo), nativo di Arnheim, gesuita, morto a Treves nel 1617 di 58 anni, lasciò le Antichità di Fulda, gli Annali di Treves colle note di Masen in latino, Liegi 1670 vol. 2 in f. La prima edizione fatta nel 1626 fu soppressa, e non si trova sì facilmente. Era egli un uomo eruditissimo, e diede ancora alcune edizioni di antichi autori.

I.BROWN (Tommaso.), medico ed antiquario nella città di Londra, ov'era nato il 1605, ed ove dopo aver viaggiato in Italia ed in Francia. si stabilì ad esercitar l'arte medica con buon successo. Il re Carlo II lo creò cavaliere nel 1671; ed egli poi morì a Norwick nel 1680, lasciando di se una fama un poco equivoca. Nulladimeno il suo epitafio dice, ch' egli era vir sapientissimus, integerrimus, O' bonis litteris haud leviter, imbutus. Le sue opere sono state raccolte a Londra, 1686, in un volume in f., divise in quattro parti. La prima consiste in un trattato, tradotto

in Francese dall' ab. Souchai sotto questo titolo: Saggio intorno gli errori popolari, ovvero Esame di molte opinioni vicevute per vere, che sono false o dubbie, Parigi 1733 è 1742 vol. 2 in 12. Si trova mella seconda parte la famosa opera, tradotta in tante lingue, intitolata Religio Medici, stampata separatamente, prima a Londra, 1642 in 8°, poi a Leyden 1644 in 12, nella qual seconda edizione l'autore si lagna della prima, fatta senza di lui assenso, e corregge gran quantità di errori In essa trascorsi . Sebbene questo trattato abbia fatto sospettare, che Brown avesse un simbolo di credenza, ristretto a pochissimi articoli, vien accertato, ch'egli era zelante per la religione Anglicana. Il suo libro è pieno di eccellenti precetti, ara' quali però si trovano molti paradossi. E' stato tradotto in francese, e stampato il 1668 in 12. I Trattati, che occupano le altre due parti delle opere di Brown, aggiransi circa molte piante, di cui parlasi nella 3.Scrittura; i pesci, che Gesù Cristo mangiò cogli Apostoli dopo la risurrezione; le corone di fiori in uso tra gli antichi ; la *caccia del falco*ne degli antichi e de'moderni: varie urne sepolerali, trovate

in Inghilterra: i cembali ed altri stromenti di musica: le lingue, ed in particolare la Sassona: qual città fosse Troas, e del Luogo, overano Sodoma, Gomerra e Zebaim; ed altre simili erudite materie di antichità, ma non sempre trattate con buona critica.

II. BROWN (Odoardo), teologo Inglese, congiunto del precedente, viveva nell' ultimo secolo. Gli siam debitori d'un' opera paco comune, impressa a Londra il 1600 in 2 vol. in f. sotto questo titolo: Fasciculus rerum expetendarum, & fueiendarum. Quest' opera stimatissima è una raccolta di pezzi interessanți e curiosi, concernenti il concilio di Basilea, di lettere ed opuscoli relativi al medesimo oggetto; il tutto raccolto da *Ortuino Gratius* . Nel dare Brown la nuova edizione, testè citata, l'ha arricchita di note, e di un'appendice di antichi autori, che hanno scritto sulla stessa materia. Ha date ancora alcune altre opere troppo poco note, e che non meritano di mentovarsi .

III.BROWN, (Pietro) nativo d'Irlanda, dapprima prevosto del collegio della Trinità, indi vescovo di Cork, morì nel suo palazzo, vescovile nel 1735 dopo aver public

blicate varie opere in Ingle, se. Le principali sono: I. Una Confutazione del Cristianesimo non misterioso di Toland, Dublino 1697 in 8°. Questo trattato fu l'origine di sua fortuna, onde il Toland era solito dire: sono stuto in che l' bo fatto vescovo di Cork . II. Vari Scritti contro il costume di bere in memoria de' morti, 1713 in 12. III. I progressi, l'estensione e i limiti dell' intendimento umano, opera, che serve come di supplemento al suo scritto contro Toland , 1728 in 8°. IV. Molti Sermoni . Avea contribuito assai questo prelato a purgare il gusto degli oratori del suo paese, che cadeva per lo più in gonfiezze, ampollosità ed arguzie puerili.

IV. BROWN, (Ulisse Massimiliano di ) celebre generale del xvIII secoló, era figlio di Ulisse barone di Brown colonnello d'un reggimento di corazze al servigio dell'imperatore, d'una delle più nobili ed antiche case d'Irlanda. Nacque a Basilea il 24 ottobre 1705, e dopo aver fatti i primi studi a Limerick in Irlanda , fu chiamato in Ungheria nell' età di dieci anni dal conte Giorgie di Brown, suo zio colonnello d'un reggimento di fanteria. Intervenne così giovinetto al fa-

moso assedio di Belgrado nel 1717: sulla fine del 1723 divenne capitano nel reggimento di suo zio; poi tenentecolonnello nel 1725. Passò nell'isola di Corsica il 1720 con un battaglione del suo reggimento, e contribuì molto alla presa di Callansara. ove riceve una considerevole ferita in una coscia. Nominato indi ciambellano dell' imperatore nel 1732, e colonnello nel 1733, si distinse nella guerra d'Italia, soprattutto alle battaglie di Parma e di Guastalla ; ed abbruciò, a vista dell' armate francese, il ponte, che il maresciallo di Noaglies, aveva fatto gittare sopra l' Adige . Dichiarato generale di battaglia nel 1736, favorì l'anno susseguente la ritirata con una saggia direzione, e salvò tutt' i bagaglj nell' infelice giornata di Banjaluca nella Bosnia, de' 3 agosto 1737. Questa bella azione gli profittò un secondo reggimento di fanteria, vacante per la morte del conte Francesco di Wallis . Al suo ritorno 2 Vienna il 1739 l'imp. Carlo vi l'innalzò alla dignità di general-feld-maresciallo-tenente, e lo fece consigliere nel consiglio aulico guerra. Dopo la morte questo monarca, avendo il re

di Prussia invasa la Slesia, il come di Brown con un piccolo corpo di truppe seppe disputargli il terreno a palmo a palmo. Comandava egli nel 1741 l'infanteria dell'ala destra dell'armata austriaca alla battaglia di Molwitz, e benwhe ferito fece una bella ritirata. Passò in seguito nella Baviera, ove comando vanguardia della medesima armata, s' impadronì di Deckendorf, e di molci bagagli, ed obbligò i Francesi ad abbando. nate le rive del Danubio, che l'armata austriaca indi attraversò con tutta la sicurezza. La regina d'Ungheria lo spedì l'anno stesso a Worms in qualità di suo plenipotenziario presso il re d'Inghilterra; ed egli diede l'ultima mano al trattato di alleanza tra le corti di Vienna, di Londra e di Torino. Nel 1743 la medesima sovrana lo dichiarò suo consigliere intimo attuale in occasione della sua coronazione in regina di Boemia. Il conte di Brown seguì nel 1744 il principe Lobkowiez in Italia, prese la città di Velletri il dì 4 agosto, enalgrado la superiorità di numero dei Gallispani, penetrò mei loro campo, sbaragliò vari reggimenti, e vi fece moldi prigionieri. Richiamato nel-La Baviera, vi si segnalo, e

ritornò in Italia nel 1746 Scacciò gli Spagnuoli dal Milanese, ed essendosi unito all' esercito del principe di Lichsenstein, comando l'ala sinistra dell'armata austriaca alla battaglia di Piacenza il 15 giugno 1746, e disfece l'ala destra dell' armata nemica. comandata dal maresciallo di Maillebois . Dopo questa celebre hartaglia, la di cui vittoria dovette riconoscersi dal di lui valore, ebbe il supremo comando dell'armata, destinata contro i Genovesi, superò l'arduo passo della Becchetta, quantunque difeso da 4000 uomini, e si rende padrone della città di Genova. Andò poscia a consinguersi alle truppe del re di Sardegna, ed insieme con esso prese la fortezza di Montalbano, e la contea di Nizza. Passò il Varo il di 30 novembre, malgrado l'opposizione de' Francesi, entrò nella Provenza, ed ivi prese le isole di S. Margherita e di S. Onorato. Divisava già di rendersi padrone d'una maggior parte della Provenza, quando la celebre rivoluzione di Genova, e l'armata del maresciallo di Bell-Isle, lo posero in necessità di fare quella belle ritirata, per tui crebbe tanto in istima presso tutti gl'intendenti. Impiegò nel 1747

il resto dell'armata a difendere gli stati della casa d'Austria in Italia. L'imperatrice regina, per ricompensarlo delle di lui belle campagne d'Italia, lo fece governatore della Transilvania nel 1749. Ebbe indi nel 1752 il governo della città di Praga, col comando generale di tutte le truppe in quel regno, ed il redi Polonia elettore di Sassonia l' onorò nel 1755 'dell' ordine dell' Aquila-bianca. Avendo il re di Prussia nel 1756 invasa la Sassonia, ed attaccata la Boemia, il conte di Brown marciò contro questo principe, e lo rispinse nella battaglia di Lobositz il dì primo ottobre, sebbene non avess' egli che 26800 uomini, ed il re di Prussia non ne avesse meno di 40 mila. Sette giorni dopo questo conflitto intraprese quella famosa marcia in Sassonia, per liberare le truppe sassone, rinserrate tra Pirna e Konigstein: azione degna de' più gran li capitani antichi e moderni. Obbligò in appresso i Prussiani a ritirarsi dalla Boemia, il che gli meritò il considerevole onore della collana del toson-d'oro, di cui volle decorarlo l'imperatore il dì 6 marzo 1757. Poco tempo dopo ripasso in Boemia per raccogliere in fretta quanto Tom.IV.

più potea di truppe, onde far fronte al re di Prussia, che di nuovo era penetrato in quel regno alla testa di tutte le sue forze. Nel dì 6 maggio si diede la famosa battaglia di Potschernitz, ovvero di Praga, nella quale il conte di Brown, combattendo seinpre da prode capitano, restò pericolosamente ferito, Costretto a ritirarsi in Praga, ivi le sue ferite il trassero a morte nel dì 26 giugno 1757 di 52 anni. Non era solamente gran-generale il conte di Brown, ma era altresì abile negoziatore, e versatissimo nella politica. Avea sposata il 15 agosto 1726 Maria Filippina, contessa di Marthinitz, d'un' illustre ed antica casa di Boemia, di cui ebbe due figliuoli. La Vita di quest' illustre generale è stata scritta in due libricciuoli, l'uno in tedesco, e l'altro in francese, stampati a Praga lo stesso anno 1757, in cui cessò di vivere.

V. BROWN (Roberto), nato a Northampton in Inghilterra, studiò la teologia a Cambridge, e sin d'allora disegnò di riformar di nuovo la religione già riformata; per eseguir il qual progetto si associò poscia con Riccardo Harrison maestro di scuola. Brown trovò, che i Puritani G g

concedevano un pò troppo a' sensi nel culto, che rendevano a Dio, e che per onorarlo veramente in ispirito, bisognava bandirne ogni preghiera vocale, ed anche la stessa orazione domenicale. Perciò ei non volle intervenire in alcuna chiesa, ove recitavansi preci. Ebbe de' discepoli, che formarono una setta, che riguardavano come la sola vera Chiesa . Nulladimeno i Brownisti adunavansi anch' essi, e predicavano nelle loro assemblee. Tra di essi ognuno aveva diritto di annunziare la parola di Dio, nè a tal uopo richiedevasi vocazione, come tra i Calvinisti e i Puritani. Non meno gli Anglicani e i Presbiteriani, che i Cattolici stessi furono nemici di questi fanatici, che si scatenarono contro la chiesa Anglicana, e predicarono contro di essa, facendole i medesimi rimproveri, che i Protestanti e i Calvinisti avevano fatti contro la chiesa Cattolica. Il governo, sebbene li punisse severamente, talchè si dice, che Roberto fosse carcerato ben 32 volte, non potè impedire, che non si formasse in Inghilterra una setta. Brown ne fu il capo, e si arrogò il titolo di Patriarca della chiesa Riformata. Egli morì nel

1630, e furono perseguitati i di lui seguaci sotto il regno della regina Elisabetta. Ve ne sono tuttavia in Inghilterra ed in Olanda, e chiamansi Brunisti . Che Roberto ritornasse in patria, ed abbiurasse i suoi errori, l'hanno detto alcuni; ma non si sa con qual fondamento.

BROWNE (Guglielmo), poeta Inglese, nato a Tavistock nel Devonshire verso il 1560, morto circa l'anno 1645, si acquistò fama colle sue Poeste Pastorali, che sono state raccolte in 2 vol. in 8°, Londra 1625. Si hanno pure di lui sette Egloghe pubblicate sotto questo titolo: Il Flauto del Pastore, Londra

1614 in 8°.

\*BRUCIOLI (Antonio), laborioso scrittore, nacque in Firenze verso la fine del xv secolo. Essendo egli stato complice nel 1522 nella congiura di alcuni suoi concittadini contro il cardinale Giulio de'Medici, indi papa sotto il nome di Clemente vii, fu in necessità di esiliarsi 🕻 e passò in Francia. Scacciati poi da Firenze i Medici nel 1527, questa rivoluzione gli diè adito a ripatriarsi . Ma la libertà, con cui parlava specialmente contro i poeti e i frati, lo fè divenirodioso, e cadere in sospetto di eresia

in tal guisa, che venne posto prigione; e non avrebbe sfuggito qualche grave castigo, se i forti impegni de'suoi amici non avessero ottenuto di far ridurre la sua pena a due anni di bando solamente. Si ritirò egli adunque a Venezia nel 1529 in compagnia de'suoi fratelli, ch'erano stampatori e librai, e de' di cui torchi si servì per pubblicare la maggior parte delle sue opere. Di queste, quella che è più conosciuta e ricercata, fu la sua Versione Italiana della S. Scrittura, di cui la prima intera edizione col titolo, La Bibia, la quale contiene i sacri Libri con comentarj, fu quella di Venezia, welle case de' Giunti, 1532 in f., edizione oggi rarissima. La dedicò egli al re di Franeia Francesco 1; ma sembra, che non ne avesse alcun premio. Scriveva alla marchesa di Pescara nel 1538 l'Aretino degno di lui amico., Ecco, , il mio compar Brucioli in-, titola la Bibia al Re, che " è pur Cristianissimo, ed in , cinque anni non ha avu-, ta risposta. E forse che il , libro non era ben tra-" dotto e ben legato ! --Forse il niun gradimento, che quel sovrano, per altro sì splendido, mostrò del dono del Bruccioli, derivò dalla pubblica disapprovazione, con cui venne ricevuta una tal versione. Il suo grande spaccio l'ebbe presso i Protestanti, poichè rispetto ai cattolici venne proibita, ed annoverata tra i libri eretici di prima classe. Pretese in oltre di dar una versione fatta su i veri originali; ma in moltissimi luoghi dà a conoscere di sapere assai poco la lingua ebraica; e valendosi della traduzione latina di Santo Pagnini, mostra non di rado di sapere assai imperfettamente quest' altra lingua. Barbaro poi e rozzo è lo stile da esso adoprato, checchè dicane l' Aretino, il quale alludendo in oltre al suo laborioso genio di compor opere pel publico, gli scrive: Non vi basta egli aver composti più volumi, che non avete anni? Non vi contentate voi del nome sparso per tutto il mondo? Ognuno sa qual conto si debba fare degli elogi, egualmente che delle maldicenze dell' Aretino. Tra le accennate altre opere vi sono: I. Varie *traduzioni* in italiano della storia paturale di Plinio, e di diversi trattati di Aristotile e di Cicerone. II. Le edizioni del Petrarca Boccaccio, da esso arricchite di note. III. Diversi Dialoghi filosofici, Venezia 1526 in Gg

f. &c. E' ignoto l' anno di sua morte; ma si sa, che viveva ancor tranquillo in Ve-

nezia l'anno 1554.

BRUERE (Carlo le Clerc de la ), segretario d'ambasciata a Roma pel duca di Nivernois, ebbe il privilegio del Mercurio dall'anno 1744 sino alla sua morte, accaduta nel 1754 in età di 39 anni, che portò una perdita alle lettere e alla società. A un talento vivace e piacevole univa un pulito carattere. e soavi costumi. Il Mercurio sotto di lui e sotto Fuzelier suo socio, non fu lo scrittojo della satira: ei seppe renderlo interessante, senza ricorrere alla critica. A veva del gusto pel genere lirico, ed è autore di vari drammi : I viaggi dell'amore. -- Dardano: --Il Principe di Noisi: -- d'una commedia intitolata . IMalcontenti. -- e di una Storia di Carlomagno 2 vol. in 12, scritta con eleganza.

BRUEYS (Davide-Agostino), nacque a Aix nel 1640. Fu allevato nel Calvinismo e nella controversia. Avendo egli scritto contro l'Esposizione della fede di Bosset, non altra risposta fece il prelato a quest' opera, che quella di convertire l'autore. Brueys divenuto cattolico, combatte con alcuni scritti

contro i protestanti, e specialmente contro Jurieu, Len-. fant e la Roque; ma difficilmente adattandosi alle opere serie il gioviale suo genio, lasciò la teologia per dédicarsi al teatro. Compose molte commedie piene d'ilarità e di spirito, unitamente con Palaprat suo intimo amico, che nondimeno in esse ebbe la minor parte. Il desiderio di aver un posto *gratis* alla commedia mercè qualche opera drammatica, unl i loro talenti, e procurò alla Francia de' componimenti teatrali, degni de' migliori comici di Atene e di Roma. Que', che si recitano tuttavia, e che si leggono col maggior piacere, sono: I. Il Brontolone, commedia uguale alla maggior parte de piccoli componimenti o barlette di Moliere, sì per l'intreccio, e l'allegria che per le facezie argute, ed opportune era dapprima di 5 atti y ma Palapras la ridusse a 3. Questo piccol capo-d'-opera drammatico fu accolto con freddezza dai comici , e anche dal pubblico, sebbene il carattere principale vi sia sviluppato con non minore verità che finezza; ma lo scioglimento non sembrò punto felice. II. Il Muto, commedia in 5 atti ad imitazione dell'Eunuco di Terenzio. Vi

Vi è del buon comico in molte scene, e lo stile è facile e piacevole. III. L'Importante di Corte in 5 atti, che senza mancare nel brio e nel comico, pecca pel carattere del personaggio principale, Egli, piuttosto che un uom importante, sembra un miserabile provinciale, che vuol affettare le maniere della corte, e non la conosce affatto. IV. L'Avvocato Piaggiatore, rappresentazione antica, sin sotto il re Carlo vi (Ved. 1. BLANCHET), ma a cui egli diede le grazie della novità. Brueys sè ringiovenire questo monumento della semplicità de'Galli, senza fargli perdere la naturalezza, che ne forma il merito. Questa commedia quella del Brontolone saranno rappresentate ed applaudite, sinchè in Francia vi sarà teatro e platea. V. La Forza del sangue in 3 atti, nella quale vi sono de'luoghi, che piacciono. Tutte le riferite composizioni sono in prosa; quelle, che ne ha lasciato in versi, non sono tanto stimate. La sua commedia dell' Ostinato è scritta in versi duri e dicarmonici, come quelle de' cattivi verseggiatori francesi. Se vi è del vivo nell'azione, vi manca però il comico. Il carattere dell' Ostinato non è che appena abbozzato. Le

Tragedie di Brueys hanno assai meno illustrata la scena, che le sue Commedie. La sua Gabinia, tratta da una tragedia latina del P. Joardain gesuita, presenta alcuni quadri ben dipinti, e delle situazioni, che inteneriscono; ma non si conterà mai tra i capi-d'opera del teatro francese. Il suo Asba, componimento romanzesco, in cui uno scelerato ammazza col pugnale il proprio figlio, e ons in da egli stesso in mano alla giustizia, per sottoporsi al castigo de' suoi delitti, è molto bene immaginato, ma eseguito. Lisimaco, dramma veramente tragico, fondato sul vero eroismo, ha di tratto in tratto qualche bellezza; ma l'idea dell'opera, è molto cattiva, e i versi ancor più. Si ha pure di Brueys una Parafrasi in prosa dell' Arte Poetica di Orazio, che propriamente non è, se non un continuato comento, ove spiega i detti sentenziosi, vivaci, precisi ed energici del latino poeta. Tutt' i componimenti drammatici di quest'autore sono stati raccolti nel 1735 in 3 vol. in 8°. Brueys ritornò a far da controversista negli ultimi suoi anni, e pubblicò nuovi scritti in questo genere, de'quali il più cognito è la sua Storia  $Gg_3$ 

del Fanatismo, o de' Cevennesi, 1713 vol. 3 in 12. Tra i primi poscia, che avea dati alle stampe pure in tal genere, annoverasi la Risposta alle doglianze de Protestanti &c., diretta contro il libro intitolato Politica del Clero di Francia, Parigi 1686 in 12. Quest' amabile autore imità meglio Moliere, Bossuet . I suoi scritti di controversia mancano di forza e di eleganza. Morì a Montpellier nel 1723a 25 novembre in età di 83 anni.

\*BRUGES (Giovanni di), detto ancora Van-Eyck, pittore Fiammingo, fratello e discepolo di Überto Eyck (Ved. EYCK), vien riguardato, come il primo inventore della maniera di dipingere a olio. Fioriva egli sul principio del secolo xv, ed insieme colla pittura applicavasi anche alla chimica. Un giorno, (come narrasi) mentre cercava di far una vernice per render brillante il colorito, trovò, che l'olio di lino e di noce misto coi colori faceva un corpo solido e lucido, che non aveva punto bisogno di vernice. Pose in opera questo segreto, che passò poi lui in Italia, ed indi si diffuse per tutta l'Europa. Il primo quadro dipinto in questa maniera fu presentato ad

Alfonso I re di Napoli, che ammirò assai questo nuovoritrovato. Quindi volle impararlo, e lo comunicò poscia ad altri, Antonello da Messina, (Ved. XIII. ANTONIO). Così il *Vasari* , e dopo lui quanti hanno scritto in tale materia; ma non sarebbe questo il primo abbaglio, che avesse preso il Vasari in materia di storia e cronologia nella per alpregevole sua opera . (Veggali il suo articolo). Nell' Antologia Romana al n. VII dell' anno 1775 si fa menzione d'una dissertazione del sig-Lessing, bibliotecario del principe di Brunswick, nella quale ha preso a combattere questa sì universale opinione. Cita un opera manoscritta di certo Teofilo, monaco, come egli crede, Tedesco, vissuto tra il x e l'xi secolo, in cui chiaramente insegna a temprare i colori coll' olio. Di fatti il conte Malvasia nella sua Felsina Pittrice mostra alcune pitture in Bologna, che dice fatte ad olio, e non posteriori al 1407. Anche il de Dominici ne accenna alcune in Napoli ancor più antiche, cioè sino dal 1300, e di più arreca un passo delle opere inedite del cavalier Massimo Stanzioni Napoletano, ove dice, che non Antonello dal Bruges, ma bensì questi

da Antonello apprese l'arte non già di unir l'olio a'colori, poiché questo già si sapea, ma di unirlo in modo, ch' essi ne ricevessero maggior pregio, e più durevole consistenza. E realmente non può negarsi, che nel solo secolo xv si perfezionasse di molto la maniera di dipingere a 0lio; mentre per la massima parte almeno, tutte le pitture anteriori sono a fresco. Forse questo punto di storia col tempo si diluciderà meglio anch' esso.

BRUGIANTINO, Ved.

BRUSANTINI .

BRUGLE, Ved.BREUGEL. BRUHIER D' ABLANCO-URT (Giovan-Giacomo), di Beauvais dottore in medicina, dell'accademia di Angers, morto nel 1756, è stato uno de' più profondi scrittori di questo secolo, che però ha lasciato: I. La Traduzione della medicina ragionata di Hoffman, 1739 vol. 9 in 12. II. Memorie presentate al Re circa la necessità d'un regolamento generale intorno il seppellire e l'abbrucciare i cadaveri . III. Capricci di fantasia, ovvero Lettere intorno diversi soggetti, in 12: quì l' autore è fisico, metafisico, moralista e crítico. Nulla vi ha, che sia veramente nuovo; ma vi si trovano so-

lide riflessioni, ed una piacevole varietà. IV. Memorie per servire alla vita di M. Silva . V. Trattato delle febri, tradotto dall' Hoffman, 1746 vol. 3 in 12. VI. Ha egli publicate le eccellenti Osservazioni circa la cura della gotta e del reumatismo de' Sig. Hoffman , V...: e James, VII. Dissertazioni sull'incertezza della morte, 1746 vol. 2 in 12: opera interessante per l'umanità. VIII. La Politica del medico, traduzione dell' Hoffman, 1751 in 12. IX. Osservazioni importanti sul manuale de' parti, traduzione di Deventer. X. Travagliò per più anni al Giornale de' letterati, che riempì di estratti giudiziosi e bea

BRUIERE, Ved. BRUYE-

RE, e BARBEAU.

BRUIX ( il Cavaliere di ), stimabile letterato morto nel 1780, era gajo, di dolci e piacevoli maniere, d' un umor sempre uguale, d' una compita politezza, e ciò, ch'è più raro, d'una vera modestia. Publicò verso il 1756 le sue Riflessioni diverse, in 12, delle quali alcune sono giudiziosissime, ed ingegnosamente espresse. Si ha di lui un Romanzo, intitolato Sennemours. Prestò la sua assistenza ai quattro primi vo-Gg

lumi del Conservatore, collezione utile, che su sventuratamente interrotta.

I. BRULART (Nicola), d'una famiglia illustre sì nella spada, che nella toga, signore di Silleri e di Puisieux nella Sciampagna, fu consigliere nel parlamento nel 1573; referendario delle suppliche alcuni anni dopo; ambasciatore negli Svizzeri gli anni 1589, 1595 e 1602; presidente a beretta nel parlamento di Parigi il 1595; plenipotenziario in Vervins nel 1598; finalmente ambasciatore in Italia nel 1509, per far annullare il matrimonio di Enrico IV colla regina Margherita, e per conchiuderne un altro con Maria de' Medici. Tanta impazienza ebbe il re di ricompensare i servigi di questo ministro, che per conferirgli i sigilli nel 1605, tolseli al gran Pomponio di Bellievre, dopo la di cui morte seguita nel 1607, Silleri fu anche fatto cancelliere. Il suo credito sempre potente e sostenuto sotto Enrico IV, diminuì considerevolmente sotto Maria de' Medici. Il giorno, che fu assassinato questo buon Principe, la regina, che l'incontrò, gli disse con esclamazione: il Re è morio: Madama (rispose Silleri ) V. M. mi scusi; i re

non muojono in Francia. Il potere del Cancelliere declinò di giorno in giorno e ciò avvenne meno forse per di lui colpa, che pel cambiamento de' ministri e de' favoriti, i quali il trattarono bene o male, secondo che si accomo lava più o meno ai loro interessi, e secondo che il di lui figlio primogenito, il celebre marchese *di Pui*sieux, che Luigi XIII per qualche tempo amò assai, era più o meno in favore. La fortuna pel corso di x anni si prese giuoco di Silleri, ora scacciato dalla corte, ora richia nato con onore, sempre incerto del suo destino. Gli furono levati i sigilli nel mese di maggio 1616 : gli vennero restituiti sul finire di gennajo 1623. Avvertito da alcuni fidati amici, che gli si volevano ritogliere, rinunziolli spontaneamente nel gennaro 1624. Poco tempo dopo gli si fece dire, che si ritirasse alla sua terra di Silleri, e quest'ordine fu per esso un colpo di fulmine. Lamentavasi in maniera, come se non avesse mai sofferte disgrazie. Recò sorpresa un tale abbattimento, e non sapevasi se fosse effetto della debolezza naturale ai vecchi, o pure una conseguenza dell'attaccamento, che questo cancel-

celliere avesse avoto alle ricchezze e agli onori. Venne a morte il Silleri nel di primo di ottobre dello stesso anno 1624 in età di 80 anni. Non avendo coraggio i medici di annunziargli la morte, ne prese l'assunto il suo cameriere: Signore, gli disse questo servo fedele, la vostra causa è decisa; bisogna, che vi preparate alla morte: non vi restano che 7 o 8 ore di vita . . . . Amico mio, rispose il cancelliete, impieshiamole adunque bene: va a cercarmi un confessore; e mirò con tutta la rassegnazione l'avvicinamento della sua ora estrema. Era egli un uomo fino e delicato, sempre guardigno, che amava la gloria e'l danaro. Dicevasi alla corte, ch'e' non regolava le sue amicizie, che a nome de' suoi interessi. Ecco sotto quali delineamenti lo dipinse un giorno Enrico IV in un famigliare trattenimento, in cui formava a' di lui cortigiam il ritratto de' vari suoi ministri. " Silleri è d'un natu-" rale paziente e compiacen-,, te, pieghevole a meravi-" glia, destro e industrioso . in tutta la condotta della , sua vita. Ha un ottimo ta-" lento, è assai versato in " ogni genere di scienze e di " affari di sua professione, e ., non è neppur ignorante nel-

" le altre. Parla molto bene, ragiona e presenta un n affare con molta chiarezza " non è uomo da usare nera 🦡 malizia ; ma non lascia nud-" ladimeno di amare grande-", mente i beni e gli onori, ne di accomodarsi a tutto 5, per averne. Il suo carattere non è di arrischiar tacil-" mente giammai la soa per-, sona, ne la sua fortuna per ., quelle degli altri. In tal. 55 guisa, venendo vicendavoln mente compensate le sue " virtù e i suoi difetti, mi 🚁 è facile impiegar utilmente " le une, e garantirmi dai " danni, che potrebbero ca-" gionare gli altri ". Memorie di Sully, libro 26. - Ved: BELLIEVRE -

II. BRULART (Pietro), marchese di Puisieux, figlio del precedente, segretario di stato, ambasciatore straordinario in Ispagna per la conclusione del matrimonio di Luigi xiii , fu allontanato dalla corte nel 1616, e richiamato l'anno seguente. Il merito, che si fece riducendo all' obbedienza nel 1621 la città di Montpellier, gli profittò la promessa di farlo duca e pari; ma la sua moderazione se sì, che non accettasse una tale dignità. Morì nel 1640 in età di 57 anni: era uomo di tutta integrità,

e d'una irremovibile fermezza; ed univa altresì alle qualità morali gli esteriori vantaggi. Un giorno ch'era stato invitato a pranzo dal carddi Richelieu, dopo desinato 11 posero a giuocare a primiera. Essendo già il cardinale mo to in guadagno, sopravvenme un caso dubbio, che bisognò far giudicare agli spettatori, che tutti ad una voce diedero torto a Brulart. Questi indispettito per cotal decisione, pago brontolando, e disse fra i denti: tutt' i corfari non sono sul mare. L'intese Richelieu, e quando Brulari uscì, e fu presso la porta, il cardinale gli prese con dolce maniera la testa, e voltandola disse: Eeco una bella testa, che sta sopra questo bel corpo. Sarebbe peccato il separarnela! Questo solo aneddoto basterebbe a dipingere il dolce carattere di questo ministro porporato.

III. BRULART DI SIL-LERI (Fabio), nato nella Turenna il 1655, vescovo di Auranches, ed indi di Soisson, trovò in quest' ultima città una nascente accademia, cui diede lezioni, e regolamenti. Venne aggregato all'accademia francese, ed a quella della delle Iscrizioni. Morì nel 1714, e lasciò: I. Varie Differtazioni nelle memorie dell' accademia delle belle-lettere. II. Delle Riflessioni sull'e-loquenza in sorma di lettere al P. Lami, stampate nella raccolta de' Trattati sull'e-loquenza di la Martiniere. III. Varie Poesse latine e francesi manoscritte. IV. Alcuni Trattati di morale, e diversi Comenti pure manoscritti.

BRULEFER (Stefano), frate Minore di S. Malò, professore di teologia in Magonza, ed in Metz è autore di più opere scolastiche, tra le quali distinguesi una Differtazione contro quelli, che fanno pitture smodate delle persone della SS. Trinità. Viveva nel secolo xv.

BRULONS ( Des ), Ved.

BRUMOY ( Pietro ), pacque a Rouen l'anno 1638, ed entrò ne' Gesuiti nel 1704. Dopo aver professata la umanità in provincia, venne chiamato a Parigi, ove fu incaricato dell'educazione del principe di Talmont, e di fare alcuni articoli pel Giornale di Trèvoux . Avendo procurata l'edizione della storia di Tamerlano scritta dal suo confratello Margot, dovette per tal motivo ritirarsi dalla capitale; ma questa specie di esilio non fu di lunga durata. Al suo ritorno vennegli ingiunto di continuare la sto-

sta della Chiefa Gallicana che Longueval e Fontenay avevano condotta sino all' xi volume. Scrivendo una sì grave storia amò meglio di ricondur la narrativa alla semplicità dello stile, che d'introdurvi quella sua brillante dicitura, che rendesi osservabile negli altri di lui scritti. Brumoy stava dando l'ultima mano al XII vol. quando fu rapito dalla morte nel 1742 di 50 anni · Questo Gesuita ha fatto onore alla sua società mercè il suo dolce carattere, i suoi amabili costumi e varie opere non poco stimate . I. Il Teatro de' Greci, che contiene varie analizzate traduzioni di tragedie greche, alcuni discorsi, e non poche annotazioni intorno il greco teatro, in 3 vol. in 4° ed in 6 vol. in 12 Parigi 1749, opera la più profonda, e la meglio ragionata, che abbiasi su tale materia. Le traduzioni sono non meno eleganti che fedeli: tutto vi spira buon gusto; bramerebbesi però, che lo stile fosse più semplice, meno metaforico e men diffuso. L'autore ne'suoi paral-Ielli de'componimenti antichi e de' moderni sembra far troppo conto de' primi, e non rende abbastanza giustizia ai secondi. Quello, di che deggion restargli molto obbliga-

ti i savi leggitori, si è che, analizzando le comedie greche, stende un velo su tutto ciò, che poteva offendere il pudore. II. Una Raccolta di diverse composizioni in prosa ed in versi 4 vol. in 89. L autore mella sua poesia si approssima più a Lucrezio, che a Virgilio. Ciò scorgesi principalmente nel suo Poema sulle passioni, opera pregevole per la nobiltà de' pensieri, la moltiplicità delle immagini la varietà e vivezza delle descrizioni, la purezza ed eleganza dello stile. Nella stessa raccolta vi è un altro Poema full arte di far i vetri, che offre bellissimi versi: in seguito di questi due poemi, trovansi tradotti dall' autore in prosa andante varj discorsi, epistole, tragedie, comedie, &c. Le sue tragedie sono: Ifacco: -- Gionata: l' Incoronazione di Davide : le commedie, sono il Vaso di Pandora e Plutone; e questi diversi drammi provano, secondo Voltaire, esser più a. gevole il tradur gli antichi, che non imitarli. Trovansi nulladimeno nelle di lui tragedie, comechè scritte in uno stile basso e debole, alcuni bei tratti, e molte felisi imitazioni di Racine. Riesce eccellentemente nel dipinger le passioni affettuose e tenere;

ma in tutto il resto è freddo e languido. Vale ancor meno in qualità di poeta comico, che di tragico: i tratti di morale, sparsi nelle sue commedie, sono vani ed usatice, quanto ai ridicoli del gran mondo, un religioso non li conosce abbastanza per dipingerli. III. Il P. Brumoy ha compita la continuazione delle Rivoluzioni di Spagna del P. d' Orleans , Parigi 1737 vol. 5 in 12 : ha riveduta la Storia di Rienzi del P. du Cerceau, ed aveva dato per suo primo saggio la vita dell' imperatrice Eleonora: libro molto bene scritto, e pieno di esempj di virtà.

LBRUN (Antonio), nacque a Dole nel 1600 di antica famiglia. Esercitò dapprima la carica di procurator generale al parlamento di detta città, e fu indi ambasciatore straordinario di Filippo IV re di Spagna, e plenipotenziario al congresso di Munster nel 1643; ove conchiuse ·la pace tra la Spagna e l' Olanda. Poco dopo dal suo monarca fu nominato ambasciatore presso questa republica, e morì poscia all'. Haia nel 1654 in concetto d'uomo di abilità pe'maneggi. Il P. Bougeant lo ha dipinto vantaggiosissimamente nella sua Storia de' trattati di Westfalia. Assieme colla politica coltivò anche Brun la letteratura; quindi vi sono alcuni Componimenti in versi nelle Delizie della poesia francese 1620 in 8°. Balzac, che non seppe giammai usare espressioni moderate, chiamavalo il Demostene di Dole. Lasciò molti figli.

\* II. BRUN (Carlo le), primario pittore del re di Francia, direttore delle manifatture de' mobili della Corona ai Gobelini, direttore dell'accademia di pittura, e per privilegio speciale in vista del raro suo merito, fatto anche principe dell'accademia di S. Luca in Roma, benché straniero ed assente, era nato in Parigi il 1618 da uno scultore assai mediocre, che dicesi, traesse origine da una famiglia distinta in Iscozia. Non aveva Carlo più di tre anni, e già esercitavasi a disegnar co'carboni, e di 12 anni appena fece il Ritratto di sno ave, che non è uno de' suoi quadri meno pregevoli. Il cancelliere Seguier ammirando il suo bel talento. unito ad un' indole amena. prese a proteggerlo, e principio lo collocò presso Vouet, il più celebre maestro di pittura di quel tempo. Erano nella stessa scuola Mignard, Bourdon, Testelin; ma

le

*le Brun* ben presto superò i condiscepoli, ed uguagio il maestro. Quindi il suo protettore lo spedì a Roma, ove a proprie spese lo mantenne sei anni per perfezionarsi. In cammino ebbe la sorte di raggiugnere a Lione il Poussin, che ritornava a Roma, onde sorpreso questi dal raro ingegno del giovinetto continuò seco il viaggio, gli svelò i misteri dell' arte, che non sono conosciuti, se non dai grand'uomini, e passò poscia tra essi un'intima costante amicizia. Seppe le Brun profittare del viaggio in Italia e del soggiorno in Roma, poichè ivi apprese quel gusto pel nobile e pel maestoso, che caratterizza le opere dell'antichità, e che non tardò a passare nelle sue. Nè di ciò contentossi, poichè indefesso allo studio s'istruì pure nella storia, nella favola e nella cognizione de' caratteri e de' costumi degli uomini e delle nazioni, talchè dimostrò poscia di essere uno de'più eruditi pittori. Ritornato che fu a Parigi, Luigi xıv, e i suoi ministri fecero a gara ad impiegarlo e ricompensarlo. Il re lo nobilitò, lo fece cavaliere dell'ordine di S. Michele, gli regalò il proprio ritratto contornato di ricchi diamanti, ornò il suo stemma de' gigli, ricolmollo di benefici, e lo accole sempre come un grand' uomo. Dicevasi un giorno davanti a questo monarca, che i bei quadri sembrano diventare più ammirabili dopo la morte del loro autore. Cheeche se ne dica, io non vi sollecito a morire ( disse Luigi il grande, voltandosi a le Brun) ed io vi stimo al presente quanto potrà mai stimarvi la posterità. Cessò di vivere quest'insigne artefice nel 1690 in età di 72 anni. La nobiltà e la grandezza delle sue opere erano passate anche nel suo tratto, e nelle sue maniere. Aveva un ingegno vasto, ed era abile a tutto, favorito dall' estesa sua erudizione. I suoi capi-d'opera gli hanno fatto dar con ragione il primo posto tra i pittori francesi, edhanno anche fatto dir ad alcuni suoi panegiristi, ch' egli aveva invenzione al par di Raffaello, e più vivacità di Poussin. S'innalzò al sublime senza lasciar perciò d'essere corretto. Le sue attitudini sono naturali, patetiche, varie; le sue arie di testa graziose a egli è animato senza dar in trasporti. Il libro della natura era sempre aperto avanti ai suoi occhi · Pochi pittori hanno meglio di lui conosciuto l'uomo, e i differenti

moti, che l'agitano nelle passioni. Il suo Trattato sulla fisonomia e quello circa il carattere delle passioni, l'un e l'altro in 12, provano quanto avess'egli riflettuto su tale materia. Se avesse avuta meno uniformità, e più vigore e varietà nel colorito, forse non avtebbe avuto tra gli antichi e i moderni chi lo superasse. Fu sventura, che essendo in Italia, non passasse anche a Venezia, ove il suo bel genio esaminando le grandi opere del Tiziano e del Veronese, avrebbe sicuramente appresa una maniera più varia, più naturale e più vigorosa. Oltre la sua uniformità, che ravvisasi specialmente nelle attitudini, e molto più ne' panneggiamenti, viene anche tacciato, che sebbene correttissimo, abbia fatte talvolta le figure un po'corte. Non ostanti però questi difetti, i quali a misura che avanzò in età, veggonsi sempre più riformati, non gli si può negar la gloria d'essere stato uno de' più grandi- ingegni e maestri, che illustrassero questa bell'arte imitatrice della natura. I suoi capi-d'opera sono in gran numero a Parigi, a Versaglies, al Palazzoreale ed a Fontainebleau.Que' the più fissano l'attenzione

degl'intendenti, sono: le Battaglie di Alessandro; la Maidalena penitente; (Ved.111.VA-LIERE); il Portar della Croce : la Crocifissione ; il S. Giovanni nell'isola di Patmos ec. La sua ultima grand'opera fu la gran galleria di Versaglies, ove si occupò 14 anni, dipingendovi in una maniera allegorica ed erudita la Storia di Luigi il grande dal dì, che prese le redini del governo sino alla pace di Nimega. Le Stampe de' suoi quadri delle Battaglie di Alessandro, hanno data un'idea del suo bell' ingegno ne' paesi più lontani, ed hanno renduto pur immortale Audran, che le ha incise, talchè i sig. Francesi dicono, esser esse ancor più ricercate delle battaglie di Costantino, dipinte da Rafaelio e da Giulio Romano. Per asserzione pur ede' Francesi il quadro della Famiglia di Dario di le Brun, che vedesi a Versaglies, nulla perde al confronto del colorito di quello de' Pellegrini di Emmans del Veronèse, che gli sta dirimpetto, e lo supera di molto nel disegno, nella composizione, nella dignità, nell'espressione e nella fedeltà del costume. Gl'imparziali conoscitori, che non sieno nè Francesi, nè Italiani soglion essere assai più discreti nel lo-

ro giudizio in ciò, che riguarda il Veronese, ne trovano tra i due quell'uguaglianza di colorito, ed una sì esorbitante differenza d' invenzione e di espressione; oltredichè una real famiglia di Persia appiè del grand'Eroe di Grecia era, in confronto dell'altro, un troppo vasto e sublime argomento per dar pascolo alla fantasia del 'pittore. Mentre che le Brun dipingeva l'accennato quadro, Luigi xiv, andava a trovarlo ogni giorno, e vi si tratteneva poco men di due ore; anzi dicesi, che una volta essendo caduto al pittore il pennello, il monarca lo ripigliasse di terra, e glielo porgesse. Le Brun era non solamente fecondo nell'invenzione, ma anche attivo e speditissimo. Nel breve spazio d'un ora preparava il lavoro ad un numero immenso d'operai. Dava i disegni a tutti gli scultori del re, a tutt' i pittori, agli orefici, e per sino a'falegnami ed a' ferraj. (Ved. FELIBIEN). A tutto questo univa le Brun un carattere nobile, una maniera graziosa; ed un contegno insieme decoroso, e moderatamente splendido nel suo trattamento, onde era universalmente amato e stimato. Nudriva di più un efficace zelo pel ben publico e special-

mente per far fiorire le belle arti in Francia, onde non solamente a sua insinuazione ilre accrebbé le rendite all'accademia di pittura di Francia, ma di più istituì la celebre accademia di Francia in Roma, ove il monarca di quel florido regno mantiene sempre con isplendido trattamento e dispendio tutti que' giovani allievi, che per qualcuna delle tre arti sorelle hauno date prove della loro felice disposizione, mercè il premio riportato all'accademia di Parigi: Un uomo di tanta abilità e di tante ottime doti fornito, come le Brun, il quale non godeva meno di so mila lire l'anno, e non avea figli, sarà egli mai credibile, che negli ultimi suoi anni avesse furtivamente sottratto dal magazzeno del re un quadro della Circoncisione dipinto da Giulio Romano, e poi l'avesse sottomano fatto vendere allo stesso Monarca per 20 mila lire, onde scopertosi poi il raggiro, venisse scacciato dalla corte, e sì fieramente sgridato dal ministro che ne morisse di crepacuore? Alcuni l'hanno asserito; ma il troppo inverisimile fatto è perchè non si creda un' impostura.

III. BRUN, (Pietro le)
prete dell' Oratorio, nato a
Bri-

Briguose nella Provenza anno 1661, è celebre pel euo sapere nelle materie ecclesiastiche e profane. Ha lasciate molte opere, delle quali le più stimate sono: I. Istoria Critica delle Pratiche superstiziose, che hanno sedotti i Popoli, e imbarazzati i dotti; col metodo e i principi per discernere gli effetti naturali da que', che tali non sono, 1732 vol. 3 in 12. L'ab. Granet, suo compatriota ha dato nel 1737 un 4° volume di quest' opera, che pria erastaeo impresso sotto il titolo di Lettere per provare l'illusione zie' Filosofi intorno-la Bacchetta Divinatoria 1697 in 12. Il P. le Brun nega gli effetti di questa bacchetta, e se ve n'ha alcuni di reali, pretende che debbano attribuirsi al Diavolo. Se si fosse limitato a dite, che per la maggior parte non sono sembrati meravigliosi, se non perchè vi sono molti bricconi e furbi, un bell' ingegno non l'avrebbe paragonato ad un Medico, che è infermo esso pure. La detta opera su poi ristampata tutt'insieme a Parigi 1750 vol. 4 in 12. II. Trattato Istorico e dogmatico delle rappresentazioni Teatrali, in 12, contro il Teatino Caffaro, che in una Lettera, stampata a principio del Teatro di Baursault, aveva sosteputo, esser lecito ad un Cristiano l'andare alla commedia. Questo libro presenta varie curiose particolarità circa il Teatro da' tempi di Augusto sino a Richelieu, &c. III. Auendolo impegnato l' ab. Bignon a scrivere sulla Lisurgia, diede il le Brun 4 vol. in 8° intorno tale materia, il primo uscì nel 1716 sotro questo titolo: Spiegazione letterale, istorica e dogmatica delle orazioni, e delle cerimonie della Messa, secondo gli antichi autori, e i monumenti della maggior parte delle chiese, con note, &c. Parigi 1716 in 8°.Nel 1726 pubblicò gli altri tre volumi col titolo seguente: Spiegazione della Messa, che contiene le dissertazioni storiche e dogmatiche sulle liturgie di tutte le chiese del mondo Cristiano; ove si veggiono tali liturgie, i tempi in cui esse sono state scritte, come siansi sparse e conservate in tutt'i Patriarca. ti la loro uniformità in tutto ciò, che vi ba di essenziale al Sacrifizio, e questa uniformità abbandonata poi da' Settarj del XVI secolo. Aveva dato in luce nel 1718 un Manuale per la Messa, avvero Breve spiegazione delle cerimonie, con varie pratiche per entrare nello spirito del sagrifizio. Queste diverse opere sono piene di profonde ricerche, disposte con ordine, e lo stile è semplice, netto e chiaro. Avendo asserito il P. le Brun nel 3° vol. della sua spiegazione, che la forma essenziale della consecrazione richiede l'invocazione e la preghiera, unite insieme, il P. Bougeant gesuita insorse contro tale sentimento, e questa disputa diè motivo a molti scritti dall' una e dall' altra parte. Quello del P. le Brun. che merita più riflessione, è la sua Difesa dell'antico sentimento sulla forma della consecrazione dell' Eucaristia Oc. Parigi presso da Laune 1727: Difesa, che diede poi adito ad altri lubricciuoli. Teneva tuttavia il P. le Brun la penna in mano contro il suo avversario, quando fu attaccato da una flussione di petto, di cui morì il 6 gennajo 1729 in età di 67 anni . Era un uomo non men pio che dotto.

IV. BRUN (Dionigi le), avvocato al parlamento di Parigi, ammesso nel 1659, ha lasciato: I. Un Trattato della Comunità in f., Parigi 1754. II. Trattato delle Successioni,

1775 in f. V. BRUN ( Gio: Battista le ), noto sotto il nome di Desmarettes, figlio di un librajo di Rouen, allievo di Tom.IV.

Porto-Reale des Champs, detenuto cinque anni alla Bastiglia in occasione delle traversie, provate da questo monistero, morì in Orleans nel 1731 in avanzata età. Era semplice acolito, e non volle giammai passare agli ordini superiori. Ha lasciato: I. I Breviari d'Orleans e di Nevers. II. Un'edizione di S. Paolino in 4° con note, rianti e dissertazioni. III. I Viaggi liturgici di Francia, ovvero Ricerche fatte in varie città del regno su tale materia, sotto il nome di sig. di Moléon in 8°. L'autore aveva scorsa una parte delle chiese di Francia, e vi avea raccolte varie curiosissime notizie circa i differenti usi . IV. Una Concordia de' libri dei Re e de' Paralipomeni in latino, Parigi 1691 in 4°; opera, che compose unitamente con Tourneux, nella quale mostra sagacità e sapere. V. Un'edizione di Lattanzio, riveduta con diligenza sopra tutt' i manoscritti, arricchita di note, e pubblicata dopo la di lui morte dall' ab. Langles du Fresnoy 1748 vol. 2 in 4°.

VI. BRUN ( Antonio Luigi le), poeta francese, nato a Parigi nel 1680, morì nella stessa città il 1743. Si hanno di lui vari Drammi, che pon sono stati posti in musi-

Hh

ca, impressi il 1712 in 12; delle Odi galanti e ditirambiche, 1719 in 12; delle Favole, 1722 in 12; degli Epigrammi 1714 in 8°, ed alcuni Romanzi, che non si leggono più ; come le Avventure di Calliope e quelle di Apollonio di Tiro, tutte e due in 12 1710. Quanto a'suoi versi, vengon collocati tra le produzioni del poeti della terza classe.

VII. BRUN ( Lorenzo le ), gesuita nato a Nantes il 1607, morto a Parigi il 1663, è autore di moltissime Poesie latine. Le principali sono: I. L'Ignaziade in XII libri, ove fa l'istoria del pellegrinaggio di S. Ignazio a Gerusalemme . Questo poema fa parte del suo Virgilio Crifliano, in cui ha imitato con più pietà, che talento le Egloghe, le Georgiche e l' Eneide. Il suo Ovidio Cristiano è sul medesimo gusto ; le Eroidi son cangiate in lettere divote; le Tristi in lamentazioni le Metamorfosi in istorie di penitenti convertiti. Dello stesso P. le Brun è pure l' Eloquenza Poetica, Parigi 1655 in 4°; trattato in latino de' precetti dell'arte poetica, confermati con esempi, cavati da' migliori autori . In fine vi si trova un trattato De' luoghi comuni poetici, che

può esser utile ai verseggiatori di collegio.

VIII. BRUN (Guglielmo le ), nato nel 1674, entrò ne' gesuiti, ove professò le bellelettere con distinzione. Dopo aver occupati diversi impieghi, travagliò a comporre un Dizionario universale francese e latino, che pubblicò in 🔏 , e che fu lo dato da' migliori giornalisti . L'ultima edizione, data a Rouen da M. Lallemant, è del 1770 in 4°. L' autore morì l' anno 1758; di 84 anni.

IX. BRUN (l'abbate),

Ved. ARTIGNI. BRUNECHILDE in francese BRUNEHAUT, hglia di Athanagilde re de' Visigoti, sposd nel 568 Sigiberto 1, re di Austrasia, o sia de' Franchi. Era ella Ariana, e divenne cattolica, ma non perciò fu meno ambiziosa ed inumana, o più regolata ne' suoi costumi, sebbene le vengano attribuite varie fondazioni d'insigni e ricchi monisteri all'uso de' tempi, onde fu commendata da S. Gregorio il grande e da S. Germano di Parigi. Morto il primo marito, da cui ebbe due figlie ed un figlio, si vuole, che sposasse in seconde nozze Meroveo figlio di Chilperico; ma comunque sia, non vediam, ch' egli faccia in seguito

guito veruna figura nelle di lei azioni. Il di lei figlio Childeberto, contro il quale aveva ella preso il partito di Rondebaldo,e che poi dicesi che avesse fatto avvelenare, per non rimaner esclusa dal governo, lasciò due figliuoli, Teodeberto e Teoderico. L'avola Brunechilde per cupidigia di regnar ella dispoticamente in nome del nipote minore, sul di cui animo potea assaissimo, lo incitò contro il fratel maggiore Teodoberto, al quale però mosse guerra, eriportatane vittoria, lo sè cadere vittima del barbaro suo farore nel 612. Non contenta Brunechilde di veder annichilato l' odiato suo nipote-Teodeberto, ed esaltato col libero dominio di ampi stati il prediletto Teoderico, su cui arrogavasi il più autorevole arbitrio, lo invogliò pure di opprimere Clotario II re di Neustria loro stretto parente, per usurpare altresì il di lui regno. Sarebbegli riuscito l'intento, poichè erasi mosso contro di con una formidabile armata, cui Clotario non era in caso di resistere ; ma colto da un improvvisa dissenteria finì Teoderico colla vita le sue perfide mire il 613 in età di soli 26 anni. Shandatasi quindi immediatamente la di lui armata, Clotario avanzò subito colla sua, ed impadronitosi senza spargimento di sangue dell' Austrasia, ebbe anche in suo potere la scelerata Brunechilde. Dopo averla rimproverata, che avesse data la morte a dieci tra principi e nipoti della casa reale, la lasciò in preda agl' insulti della soldatesca, ed alla crudeltà de' carnefici. Fu ella per tre giorni continui straziata con vari tormenti, poi sopra un cammello esposta a' dileggi di tutto l'esercito, e finalmente per le chiome, per un piede e una mano, venne legata alla coda d'un' indomita giumenta, la quale correndo la strascinò, e mise in brani: nuovo genere di supplizio, con cui pagò la pena delle sue iniquità nello stesso anno 613. Esa ella stata in gioventù adorna di varie belle doti, e specialmente d'una rara avvenenza, onde il poeta Fortunato la caratterizzò in quel distico:

Pulchra, modesta, decens, solers, O grata benigna; Ingenio, vultu, nobilitate potens.

Dicesi, che onesta e saggia, sinchè visse il marito, si desse alla civetteria in vedovanza, e si prostituisse senza verun ritegno nella vecchiezza. Gregorio di Tours ne parla come d'un mostro di pertidia, Ciò Hh 2 non

non ostante Cordemoi nella sua Storia di Francia s'ingegna di giustificarla dalla maggior parte de' delitti, di cui viene rimproverata: sembra, che avrebbe dovuto restringersi a lodarne solamente il coraggio, la furberia, e l'abilità di governare, poiche nel resto ha contro di se la testimonianza di tutt' i migliori storici. L'ab. Velli ha ripetute le stesse ragioni di Cordemoi. Ma quando un popolo intero non cessa di dolersi delle ingiustizie d'un principe, deve preferirsi la voce de'contemporanei alle apologie degli storici moderni, che, per far pompa d'ingegno e di erudizione, tentano d'indebolire questa voce imponente. La vano verrebbero citate in favore di Bruneshilde le lettere di S. Gregorio il grande. Questo pontefice poteva ignorare le scelleraggini deila principessa, che lodava. Figlia, sorella, zia, sposa, madre, avola, bisavola di re, ella dovette godere una gran considerazione presso coloro, che non la vedevano d'appresso. Oltre le accennate pie fondazioni, sece anche diverse altre opere di publica utilità, come stabilimenti di strade maestre, erezioni di spedali, &c. Il lettore imparziale può ricorrere alla detta opera di

Cordemoi . In oltre Veggelt IV. TEODERICO , e II. DESI-DERIO .

\* BRUNELLESCHI (Filippo), nato a Firenze circa il 1377 da un notajo, fuimpiegato in sua gioventù a far l'orefice, il legator di pietre e l'orologiajo. Poscia applicatosi alla scultura nella scuola di Donatello, fece in essa lavori molto pregiati; e fu ancora eccellente nell'arte d' intarsiare i legni a varj colori. Lo studio della geometria, a cui si accinse il celebre Paolo Toscanelli, e il viaggio di Roma, ch'ei fece col Dongtello, l'invogliarono di darsi tutto all'architettura, e in questa più che in ogni altr' arte riuscì molto abile. Trattavasi allora d'innalzar una cupola sulla chiesa di S. Maria del Fiore in Firenze, intrapresa, che riguardavasi come difficilissima. Egli concept l'idea e formò il disegno d' una tale costruzione, per cui da' Fiorentini erano stati chiamati i più bravi architetti da tutte le parti. Dopo molti contrasti e dibattimenti, fu preferito il disegno di Brunelleschi, e si vide dá e so innalzarsi quella magnifica cupola, che lo stesso Bonarota non sapea guardare senzameraviglia. Ella è un ottagono no di 154 braccia fiorentine

(202 piedi) di altezza, non compresa la lanterna, la quale unitamente alla palla ed alla croce, che termina questo capo-d'opera, porta altre 48 braccia ( 59 piedi ). Il palazzo Pitti pure in Firenze, divenuto poi quello de' Sovrani di Toscana, fu cominciato sul disegno del Brunelleschi. il quale venne riguardato come il ristauratore della buona architettura . Varie altre fabbriche ei disegnò a Firenze: fu ancora chiamato a Milano, ove diede al duca Filippo Maria il modello di una fortezza e di varj altri edifizj: a Pisa, a Pesaro, a Mantova, ove fra le altré cose, richiedal marchese Lodovico Gonzaga, diede il disegno di alcuni argini del Po. Inventò in oltre alcune macchine ingegnose; e coltivò la poesia italiana, avendo lasciate varie sue Rime, che vengono annoverate tra le buone del suo secolo. Morì nella sua patria il 16 aprile 1444 onorato ed amato da tutt' i suoi concittadini.

I. BRUNET (Giovan-Lodovico), ammesso avvocato al parlamento di Parigi nel 1717, era nato in Arles nella Provenza d'una famiglia originaria di Sallon. Essendo passato ancor giovine a Parigi, si applicò a comporre varie opere sulle materie canoniche: I. Il perfetto Notajo apostolico e Procuratore delle Officialità, Parigi 1750 vol. 2 in 4°; libro, ch'era divenuto raro, ma si è poi ristampato a Lione nel 1775 con varie osservazioni del dotto M. Durand di Maillane. II. Le Massime del Dritto canonico di Francia di Luigi Dubois, ch'egli ha rivedute, corrette e molto accresciute. III. Una Storia del Dritto Canonico e del governo della Chiesa, Parigi 1720, un vol. in 12. IV. Varie Note sul Trattato dell'abuso di Feuret. V. Un Trattato della -Decima, unito alle Decisioni salle Décime di Drapier. Tutte queste opere manifestano molta erudizione. Non sappiamo la data della sua morte. Si distinse per la sua attività e pel suo disinteresse . " Morì " (dice M. di Maillane) , come muojono per lo più , i dotti, senza fortuna, e " senza ricompensa; ma go-" dendo d' una stima, che , rende glorioso il loro no-

"\*\* II. BRUNET ( Pier Nicola DE BRAINES ), nato in Parigi il 1733, e morto il 4 novembre 1771, è autore d'un Poema intitolato, Minorica conquistata. Fece stampare nel 1769 in 2 vol. Hh 3 in

in 12, le sue Novelle morali ed allegorishe. Travagliò per più anni alla parte politica del Mercurio, e lascio anche due Commedie, due Drammi per musica e due Drammi giocosi. Nelle sue Novelle ve ne sono alcune molto piacevoli ed interessanti. La sua morale comunemente è buona, il suo stile semplice e naturale, sua narrativa facile e verisimile non riesce stucchevole ai leggitori. Visse e morì in mediocrissima fortuna. come la maggior parte degli scrittori di tal genere.

BRUNETIERE, Ved. v.

PLESSIS'.

\* BRUNETTO LATI-NI, poeta, storico e filosofo Fiotentino nel secolo xtit. figliuol di Buonaccorse figlio di Latino, onde Ser Brunetto ebbe il sopranome di Latini. sembra che fosse di famiglia piurtosto distinta. Non si sa l'anno di sua nascita; ma dovetr' essere vari anni prima della metà del detto secolo, poichè leggesi, che nel 1260 da Fiorentini della fazione Guelfa, fu spedito ambasciatore ad Alfonso re di Castiglia Ser Brunetto Latini, uomo di grande senno. Pria che potessero aver da Alfonso il richiesto soccorso, essendo già stati sconfitti dal partito contrario i Guelfi, Ser

Brunetto fu anch' egli tra gli scacciati e banditi onde l'anno stesso 1260 se n'aniò in Francia a cercaré miglior fortuna. Ch' ei tenesse scuola di filosofia in Francia, l'ha detto taluno, ma senza fondamento; è bensì probabile, ch' ivi si trattenesse lungo tempo, mentre vi apprese perfettamente la lingua, ed in questa scrisse diverse opere. Manca altresì di prova, ch'ei tenesse scuola pubblica di rettorica in Firenze, e che vi avesse a suo discepolo Guido Cavalcanti: sebbene sembri molto credibile, che privatamente avesse istruito tutti gli amici, che a lui ricorrevano per consiglio; e di fatti il Dante più volte il chiama suo maestro. Fu non poca gloria di Brunetto l'aver avuto un tanto discepolo come Dante, e neppur questi lascia di gloriarsi di un tale maestro, e di dargli le meritate lodi; ma poi, ciò non ostante, il pone nell'inferno tra que', che vivendo furono infetti dal sozzo peccato.Nè v'ha luogo a credere, che essendo Dante di fazione ghibellina, il faccia per odio ed inimicizia, poiche si mostra anzi suo riconoscente amico, ed in tutt'altro gli fa grandi elogi. Restituitosi Ser Brunetta in Firenze, ed onorato 2 B-

anche di alcune cariche in essa sua patria, ivi morì nel 1294, in riputazione di dotto filosofo, e di erudito e colto scrittore, e tale in fatti egli fu, secondo la condizione di que' tempi . Egli fu, come dice il Villani, che cominciò a render colti i Fiorentini, che loro insegnò a ben parlare, a ben giudicare, ed a governare secondo le regole della politica. Prova altresì della sua abilità e del suo merito ci danno le di lui opere, che sono: I. Il Tesoro: opera tra le sue la più stimata, chiamata il Tesoro, perchè abbraccia più materie e scienze, e vien ad essere un compendio di Plinio, di *Solino,* ed altri libri di tal natura. Essa è divisa in tre parti, e ciascuna parte in più libri. Nella prima parte si comprendono, la Storia del vecchio Testamento: quella del Nuovo Testamento sino a suoi tempi: la geografia: i trattati de' pesci, de' serpenti, degli uccelli e degli animali. Nella seconda trovansi un Compendio dell' Etica di Aristorile, e un trattato delle virth e de' vizi. Tratta -nella terza dell'Arte di ben parlare, e della Maniera di ben governar la Republica. Quest' opera non la scrisse Brunetto nè in Italiano, nè in Pro-

venzale, o Romanzesco, come hanno opinato alcuni ; ma bensì precisamente in lingua francese, com' egli stesso lo attesta nell' Esordio, e di più ne reca la ragione.,, Et se alcuno domandasse sono precise parole della versione Italiana ), perchè " questo libro è scritto in lin-"gua francesca, poiche noi " siamo d' Italia? Io gli ri-», sponderò, che ciò è per ", due cose : l'una perchè noi " siamo in Francia, e l'al-" tra perciò che la parlatura " francesca è più dilettevole, "e più comûne, che tutri "gli altri linguaggi ". original francese conservasi nella biblioteca del re cristianissimo, nè è mai uscito alle stampe, anzi neppur è vero ciò, che asseriscono i sig. Francesi, che lo stesso Ser Brunetto ne facesse una versione italiana. La traduzione, che ne abbiamo in italiano è quella di un certo Bono, o Buono Giamboni, non poco stimata per la purezza di lingua, relativamente a suoi tempi. essa la prima edizione, divenuta rarissima, è quella fatta in Treviso il 1474, in f. in due colonne e caratteri semigotici; dopo di questa sono in pregio quella di Roma e quella di Venezia, en-Hh 4 tram-

trambe del 1533 in 8°. II. La Versione, da esso veramente fatta in Italiano, della Rettorica di Tullio, o sia del primo libro dell' invenzione, comenti, con aggiunta di stampata la prima volta in Roma il 1546 in 4°. III. La Traduzione pure Italiana delle orazioni di Cicerone a favor di Ligurio, di Dejotaro e di Marcello, Lione 1567. IV. Il Tesoretto, Roma 1642 in f., edizione rara. Non è questo già un ristretto del Tesoro, come han creduto alcuni; ma contiene solo vari precetti morali in versi settenari, rimati a due a due. Che poi egli componesse altri libri, come: La povertà de' dotti, un Tratteto della Penitenza: la Gloria de' pedanti ignoranti, lo dicono alcuni; ma non sanno accennarne i codici maposcritti, è molto meno le stampe.

I.BRUNI, Ved. II. ARETI-

NO.

\*\*II.BRUNI, ovvero BRUNO, famoso chimico del secolo XIII, fu Calabrese e nativo di Longoburgo o Longobucco, come s'intitola egli
stesso, Longoburgensis Calaber,
benche alcuni l'abbian creduto Lombardo, altri Fiorentino ed altri Siciliano. Il Toppi, il Nicodemo e il Tasuri
nelle loro Biblioteche lo hau-

no dimenticato. Composé egli un' opera chirurgica, la quale intitolo: Chirurgia ex di-Ais sapientum elucidata O compilata, e nel fine dice di averla terminata in Padova il gennaro 1252; dal che taluni hanno inferito, che ivi fosse pubblico professore di chirurgia, del che però non si ha alcuna prova. Fu stampata tale opera in Venezia sin dal 1490 in f., e poi per Giunti il 1546 e il 1669. Quest'opera è quasi un tessuto, come il confessa con ingenuità lo stesso autore, di ciò, che han detto i Greci, glí Arabi ed altri antichi scrittori; ma, prescindendo dall' avervi aggiunto ciò, che la ragione e la sperienza gli avevano dettato, una tale raccolta non era a que' tempi un leggiero benefizio, che al pubblico si rendesse; mentre per aprir la via a nuove scoperte, uopo era prima vedere ciò, che da altri fosse stato già detto.

\*\* III. BRUNI (Alberto), della nobile fam glia de'signori di Ferrera, nacque in Asti nel Piemonte nell'anno 1467. Dopo i consueti studi giovanili intraprese quello delle leggi in Torino, e poi lo proseguì in Pavia, ov'ebbe per maestri i celebri Giasone del Maino, Carlo Ruino e Fran-

reja

cesco Carte il seniore. Ritornato indi nella sua patria, e rendutosi distinto nella legal professione, sostenne con ottima riuscita diverse cariche onorevoli. Fu vicario del Prefetto di Saluzzo, consigliere di Luigi re di Francia, come pure di Carlo v , ed oratore per la sua patria a Massimiliano Sforza duca di Milano. Finalmente fu promosso alla carica di avvocato fiscale di Emmanuele Filiberto duca di Savoja, nella quale morì poco dopo il 1541 in età di 74 anni, in concetto d'uomo assai divoto della gran Madre di Dio, alla quale volle sempre dedicare le sue opere, che sono le seguenti: I. De Constitutionibus, Decretis, Statutis, Consuctudinibus, Asti 1518 in f. II. Repertorium in materia Statutorum, Asti 1518, Venezia 1548 in f. III. Consilia Feudalia, Venezia 1548 e 1579, e Francfort 1578 in f. IV. Diversi trattati, cioè De statutis faminas, O cognatorum lineam a successione excludentibus : ... De insigni augmento, O diminutione monetarum: .... De augmento, rebusque additis: ... De diminutione, O deterioratione; .... De interitu, O peremptione; .... De refectione; .... De mutatione, O trasformatione; .... De permanentibus in codem

statu; .... De rebus, seu dispositionibus dubiis: tutti inseriti nella gran Raccolta intitolata, Tractatus Magni u-

triusque juris.

\* IV. BRUNI o BRUNO (Giordano), famoso autore di una gran quantità di opere. quasi tutte così rare, che anche le più copiose ed insigni biblioteche ne sono comunemente prive , nacque circa la metà del secolo xvi nella città di Nola, poco distante da Napoli . Si feee dapprima Domenicano; ma dotato di un ingegno quanto vivo e perspicace, altrettanto intolerante e libero, non seppe lungamente soffrire il giogo della monastica osservanza, e ben presto se ne uscì. Non contento di scioglier il freno al'a sua libertà di pensare nelle materie indifferenti, impugnando e sprezzando la filosofia aristotelica, che allora riguardavasi come cosa sacrosanta . si avanzò temerariamente a far poco conto delle cattoliche verità. Cominciò a metter in dubbio, poi a negar risolutamente la Transustanziazione. non meno che la verginità. della madre di Dio, spacciandole come cose incompatibili colla ragione. Una tal mahiera di pensare, che professava apertamente e senza veruno riguardo, non poteva

lasciarlo sicuro in paesi Cattolici, e quindi circa il 1480. se ne fuggì a Ginevra, ed apostato. Trattennesi ivi due anni; ma non andandogli in tutto a verso le opinioni di Calvino, ed avendo però incontrate fiere contese sì con esso; che col Beza, si vide astretto a ritirarsi, e passò a Lione, indi a Tolosa, e finalmente andò a stabilirsi in-Parigi Per procurarsi i mezzi d'ivi sussistere, cominciò a dar lezioni di filosofia in qualità di professore straordinario, e pubblicò in progresso varie conclusioni, colle quali attaccò apertamente la dottrina del filosofo stagirita. Sebbene Ramus e Postel avessero già cominciato a scavare intorno a quest'edifizio per abbatterlo, nulladimeno un rispetto di abitudine sosteneva**lo** tuttavia, onde null'altro riuscì a Bruni, che di sollevare contro di se tutt' i professori dell'università, i di cui clamori giunsero a tal segno, che finalmente dovè fuggirsene, o almeno crede prudenza il ritirarsi. Passò quindi a Londra, ove soggiornò quaiche anno, avendo incontrata con molto suo vantaggio la protezione ed amicizia di Michele di Castelnau, ambasciatore di Francia presso la regina *Elisabetta* , di *Filip*- po Sydney e Folco Greville. entrambi ricchi ed gentiluomini Inglesi. Lasciata poi l' Inghilterra, andò a Wittemberga, ov**e a**bbracciò il Luteranismo, ed ottenne licenza di professar ivi pubblicamente. Se ne servì egli per render pubblici i suoi paradossi filosofici colla stessa libertà. con cui l'aveva fatto in Francia, e similmente si attizzò contro una moltitudine di nemici, soprattutto per l'orgoglio, trasporto e dispregio, con cui trattava i seguaci dell' antica dottrina. Obbligato a lasciar pure Wittemberga a capo di due anni, questo cavalier-errante della filosofia. scherzo della fortuna, sprovveduto di tutto, percorse ancora varie contrade della Germania, e quantunque non sia credibile, che Luterano già dichiarato fosse professor pubblico nella Cattolica università di Praga, come hanno asserito alcuni, è bensì certo però, che dimorò qualchè tempo in Helmstad, ove nel 1º luglio 1589 recitò con applauso l' Orazion funebre del duca Giulio di Brunswich allora defonto. Come poi dal genio suo volubile si lasciasse trasportare a segno d'aver il coraggio di ritornar a porre il piede in Italia, massime dopo tante opere piene di aper-

aperta eresia e miseredenza già publicate, come vedremo, non si sa comprendere. Certo è, che capitato a Venezia, ivi fu arrestato, e tenútolungamente prigione: poscia mandato a Roma, ove dal tribunale dell' Inquisizione processato e convinto, ora promise di ritrattarsi, ora cercò di disendersi, ora chiese tempo a risolvere, sicchè con simili tergiversazioni fè scorrere lo spazio di due anni. In fine, veggendosi chiaramente, che non cercava, se non di deludere i giudici, a 9 febbrajo del 1600 fu condannato come apostata, empio ed ateo, indi degradato, e dopo altri otto giorni, accordatigli per veder pure di trarlo dalla sua ostinazione, ma sempre inutilmente, il di 17 dello stesso mese fu arso vivo. Anche ne'medesimi estremi momenti diè a conoscere quell' empietà, colla quale era sempre vissuto, perciocchè postagli innanzi un' immagine del Crocifisso, rimiratala con occhio torvo, volse altrove lo sguardo, come accerta lo Scioppio, testimonio di vista. Grande è il numero delle opere, che si hanno alla stampa, del Bruno, delle quali però accenneremo le principali e più famose: I. Lo Spaccio della bestia trionfante, opera da

all' accennato esso dedicata Sydnei, e stampata in Londra, sebbene colla data di Parigi 1584 in 8°, edizione rarissima quant' altra mai giacche dicesi, che se ne tirassero soli venti esemplari ed è libro, che fece non poco strepito. In esso per nome di Bestia trionfante non intende già egli il Papa, come molti han creduto, ingannati dal titolo, non avendo potuto veder il libro; ma intende la Religione rivelata in generale, qualunque ella siasi. Secondo quest' empio tutte le Religioni sono false: le verità dell'ebraica e della cristiana non sono in miglior grado che le favole de Pagani e degl'Idolatri; e sta alla legge naturale il regolare le nozioni del vizio e della virtù. Il suo simbolo è di 48 articoli ; ciascuno de' quali ha relazione a qualch**e co**→ stellazione. Se ne stampò poco dopo una versione in Inglese, che venne attribuita a Toland. A nostri giorni n'à uscita una traduzione Francese col seguente titolo 🗷 da+ ta : Il Gielo riformato; saggio di traduzione di Parte del Libro Italiano: SPACCIO DEL-LA BESTIA TRIONFANTE.  $oldsymbol{L}'$ Anno 100070051 in 8°. II. La Cena delle ceneri 1584 in 8º senza luogo, nè stampatore, libro

libro rarissimo, e caro oltremodo, quasi al pari del precedente, cui deve andar unito. Pretende quì l'autore. che vi sia una moltitudine di mondi simili a quello, che noi abitiamo Questi mondi sono altrettanti animali intellettuali con varjindividui vegetabili e ragionevoli . III. Del:a causa, principio O uno, Venezia 1584 in 8°. IV. Dell' infinito universo, O mondi, Venezia 1584 in 8°. Anche queste due opere, dedicate al Signor di Castelnau, sono rare; ma assai meno però delle prime due, colle quali andrebbero unite, formando come un corpo solo per compire il sistema dell'autore. V. Degli eroici furori , Parigi, ma credesi in Londra 1585 in 8°. VI. Cabala del Cavallo Pegaseo, unitovi l' Asino Cillenico, Parigi 1585 in 8° piccolo; libro di sole 48 carte, ma sì raro, che auche coloro, i quali hanno parlato. solla maggior precisione delle opere di Bruno, hanno dovuto contentarsi di riportarne il solo titolo, perchè non aveanlo potuto vedere. E'composto d'una lettera dedicatoria, d'una declamazione piena d'indecenze intorno l'asino e l'asina, di tre dialoghi, e dell' Afino Cillenico . Ivi sviluppa in gran parte il

Bruni le idee sparse nell'altre sue opere. La maggior parte di esse comparirebbero molto insulse, se fossero più facili ad aversi ; le più grandi assurdità talvolta acquistan prezzo per la sola rarità del libro. VII. De triplici minimo O mensura , libri v, che serisse in versi latini, Francfort 1591 in 8°. VIII. De Monade, numero, O figura; più De minimo, magno, O' mensura; parimenti De Innumerabilibus , immenso; O infigurabili, Francfort 1591 in 8°. IX. De Imaginum, signorum, O idearum campositione, libri tres, Franciore 1591 in 8°. X. De Umbris idearum, ed unita Ars Memorie, Parigi 1582 in 8° Questo è un libro, ove tratta molto, come pure ne' due seguenti, della memoria artificiale. XI. Cantus Circaus ad eam memoria pruxim ordinatus. quam ipse judiciariam appellat, Parigi 1582 in 8°. XII. Recens , O' completa Ars reminifcendi, in 8° senza verunz data. XIII. De compendiosa architectura, O complemento Artis Lulli, Parigi 1582 in 16, dedicato all' ambasciatore Venezia presso il re di Francia. XIV. Explicatio triginta signorum in 8°. Dedico questo libro all'università di Oxford, e per dar un saggio della della sua modestia, ecco come s' intitola - Philoteus Jordanus Brunus Nolanus magis laborata Theologia Doctor, purioris, O' innocue sapientie prosessor, in pracipuis Europa Accademiis notus, probatus, O bonorifice exceptus, Philosophus, nullibi, praterquam apud barbaros, O ignobiles peregripus, dormitantium animorum excubitor, prasumptuosa, O recalcitrantis ignorantia domitor - e dopo aver continuato per altri dieci linee con simili vane e ridicole jattanze, conchiude - Quem stultitie propugnatores, & hypocritiunçuli detellantur : quem probi & studiosi diligunt; & cui nobiliora plaudunt ingenia:— XV. Sigillus sigillorum omnes animi dispositiones comparandas, Oc. in 8° senza veruna data. XVI, De speeserum scrutinio, O Lampado combinatoria Raymundi Lulli, Praga 1588 in 8°. XVII. Acrotismus., sen rationes articulorum Physicorum adversus Peripateticos Parisiis propositosum, Vittemberga 1588 in 8°. XVIII. De progressu, & lampade Venatoria Logicorum 1587 in 8°. XIX. Summe terminorum metaphysicorum, Zurigo 1595 in 40, ristampata con un aggiunta postuma, Marpurgo 1609 in 80. XX. Artificium pererandi,

publicate dall'Alftedio, Francfort 1612 in 8°. XXI. Finalmente, lasciando anche vari altri opu coli, volle pur esercitare il suo talento nel comico, e compose una commedia, intitolata il Candelajo, Parigi 1582 in 8°, una di cui imitazione fece stampare un anonimo in Parigi il 1633 in 8° col titolo, Bonifacio e # Pedante . Al suo Candelajo premette il Bruni l'Epigrafe: in tristicia hilaris, in hilarita*te tristis* : ne figura la scena in Napoli: vuol porre in obbrobrio l'avazizia, e v'introduce gli amori di un avaro con santa Vittoria; vi mette in ridicolo la scrittura, la Religione, i santi, e vi sparge in copia sì abominevoli oscenità, che per 'quanto fosse allora scostumato il teatro, non è credibile, che siasene tollerata la publica rappresentazione . In somma era il Bruni, e sembra avesse piacere di farsi conoscere in tutte le sue opere, un empio senza limiti, ed un furioso entusiasta. Chi è amante dell'ordine, della precisione, della chiarezza, nelle sue opere la cercherebbe invano. Verboso, confuso, oscuro, talvolta, sotto immagini le più brillanti e le più forti, dice le cose le più inette, e più spesso ancora le più inintelligibili,

onde Bayle dice, non esservi Tomista, nè Scotista più oscuro di lui. Sempre pieno di al legorie enimmatiche, sempre vario e talvolta contraddittorio a se stesso, con un continuo uso di tenebrose espressioni, egli è ben difficile ( dice M. Formei ) il determinare, quali sieno state le di lui vere opinioni.Il Brucheci ha dato un compendio della filosofia del Bruni; ma afidasi il più acuto ingegno a penetrarne il sistema, e il più paziente tra gli uomini a sostenerne la lettura. E' probabile, che sovente di quel che scriveva, non ne intendesse il senso neppur egli stesso: solita disgrazia, che accade a tutti coloro, che lasciano la matura per abbandonarsi all'astrazioni. Fra tanta oscurità nondimeno si veggon lampi di grand'ingeguo, e ben si comprende, che se Bruno avesse saputo por qualche freno alla sua sregolata fantasia. e alla pazza ambizione di opporsi a tutto ciò, che dagli altri diceasi, avrebbe potuto aver luogo trai più illustri filosofi e scrittori. Accreditati autori, che hanno avuta la sofferenza di esaminare le di lui opere, hanno in esse 2pertamente rilevate le tracce de' vortici di Cartesso, de'globi, che si aggirano intorno

al centro, dell'universale dubitazione, degli atomi del Gassendo, dell' ottimismo di Leibnizio. Ma più chiaramente ancora ha egli insegnato il sistema Copernicano con tutte le sue conseguenze, la terra esser come un pianeta, la luna e la terra riflettersi a vicenda il lume del sole. il sole e i pianeti avere il proprio lor criterio, le comete esser pianeti, la terra non esser perfettamente sferica. la pluralità de' mondi, ed altre sì fatte opinioni, che tra i filosofi son poi divenute comuni. Se uguale all'ingegno fosse stato il criterio nel farne buon uso, ei dovrebbe aunoverarsi tra' migliori ristoratori della filosofia, giacchè ancora qual'è, molto a lui debbono, benchè si vergognino di confessarlo, que', che son riputati autori e padri de' nuovi sistemi. Così non avess' egli pur troppo anche in materia di religione sparsi ben chiari i semi di tante perniciose opinioni, che si decantano come spiritosi ritrovati de' libertini e miscredenti del nostro secolo.

\* V. BRUNI (Antonio), aggregato a varie accademie d'Italia, nativo di casal-nuovo nel regno di Napoli, fu chiamato alla corte del duca d'Urbino, che lo nominò con-

sigliere e segretario di stato. La sua dolcezza, la sua giovialità, e la sua onestà, il fecero esser ricercato non meno dai grandi, che dai letterati. Morì nel 1635. Questo poeta pieno di fantasia e di oscurità ha lasciato varie Epistole Eroiche in 12: e de' Componimenti misti; de' versi lirici : delle Tragedie: delle Pastorali. Si riconosce in tutte quest'opere un talento facile; ma distratto dal troppo amor de' piaceri, non attese a renderle corrette. Egli era grande amico del cavalier Marini, ed ebbe ancora lo stile ampolloso ed arguto secondo la moda de'tempi . L'edizione delle predette Epistole Eroiche, fatta in Venezia il 1636 con un rame a ciascuna Epistola, è ricercata, per esser le figure incise su i disegni del Domenichino, e di altri abili artisti; ed anche perchè sono sparse di tenerezza e di molte grazie, che costituiscono lo stile veramente elegiaco.

BRUNI (Leonardo), V.

II. ARETINO.

\*\*BRUNNEMANN(Giovanni), Consigliere dell'Elettore di Brandebourg, e professore di dritto in Francfort, nacque a Berlino a 1 aprile 1608. Suo padre ch'era Curato in quella città gli fece

cominciare eli studi nella patria, e nell'età di anni 18 lo mandò a Wittemberg per istudiarvi teologia. Dopo avesvi fatto il suo corso di filosofia ed averne date pubbliche pruove, le turbolenze della guerra l'obbligarono a ritornare in casa. In questa occasione gli fu affidata l'educazione di tre giovani gentiluomini, coi quali nel 1632 andò a Francfort, ove si fece conoscere, sost**enen**do delle tesi 🔊 e dando delle lezioni. Per la stessa ragione della guerra fu obbligato a lasciare Francfort, dove indi ritornò nel 1635 e tu promosso a professore di filosofia. Mentre occupò questa carica pubblicò molte tesulla metafisica, ed un compendio di Logica, col titolo Enchiridion Logicum. Ma com'egli aveva il petto molto debole fu obbligato ad abandonare la teologia, e di applicarsi al dritto: e quindi fu laureato nei 1638. Due anni dopo gli si offrì la cattedra degl' Istituti; e egli pubblicò indi il suo Collegium Disputatorium Justinianeum, di cui il suo genero Samuele Strichio diede una edizione accresciuta. Nel 1645 ebbe la Cattedra delle Pandette, l' anno seguente quella del Codice, e nel 1653 quella delle Decretali. Lasciò egli di vi-

BRU

vivere al 15 decembre 1672, guentre era occupato a perfezionare il suo comentario sulle Pandette, e si trovava precisamente al titolo de Mortuo inserendo. Per persuadersi della sua pietà basta leggere à' opera, ch' egli ha pubblicata sotto il titolo di Meditationes Sacra ad ductum Evangeliorum dominicalium. Ecco il catalogo delle altre opere di questo celebre Giureconsulto, oltre delle di sopra additate. Collegium Trenico Politicum, de tractatibus pacis; de cessione actionum; Commentarius ad Pandectas; Commentarius in omnes libros codicis; De jure ecclesiastico secundum consuetudinem protestantium; Jus con-Bitutionum controversum; De processu concursus creditorum, ed altre opere, oltre alcuni libri di decisioni e consigli.

BRUNNER (Giovan-Corrado), famoso medico svizzero, nato a Diesenhofen, picgola città presso a Scaffusa,

sposò una figlia del celebre "Wepser, fu eletto medico dell'elettor Palatino, e venne nobilitato il suo nome col titolo di Barone di Hamersleins. Quest' uona dotto, che morì a Manheim nel 1727 in età di 74 anni, fu, secondo gli Enciclopedisti, una delle migliori teste di questo secolo. Entrò ancor giovine in lizza co' più celebri anatomici, e fece una quantità di esperienze difficilissime per dimostrar, che l'animale può vivere senza il pancreas, e che il liquore di questa glandola non è essenziale alla vita deil'uomo. La sua Disertazione su questo argomemo comparve in Heidelberga nel 1687. Scoprì in seguito le glandole del Duodeno, e il seno circolare nella glandola pituitaria; e pubblicò un'opera circa la Digestione, piena di perspicaci idee. Tutte le di lui opere sono in latino. BRUNO, Ved. BRUNI.

Fine del Tomo quarto.



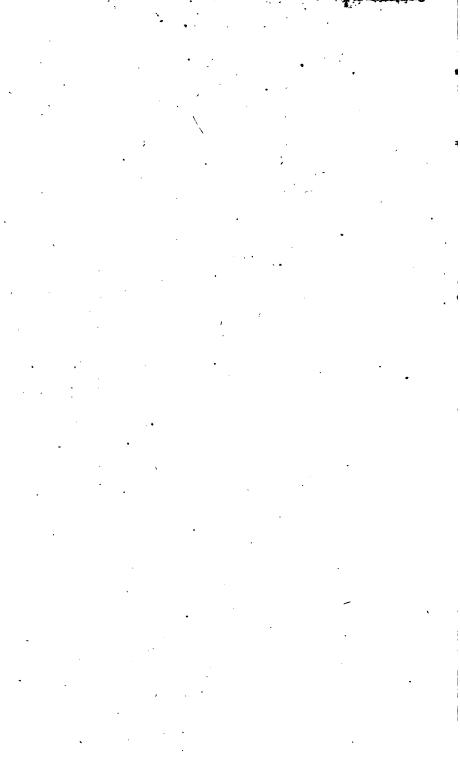

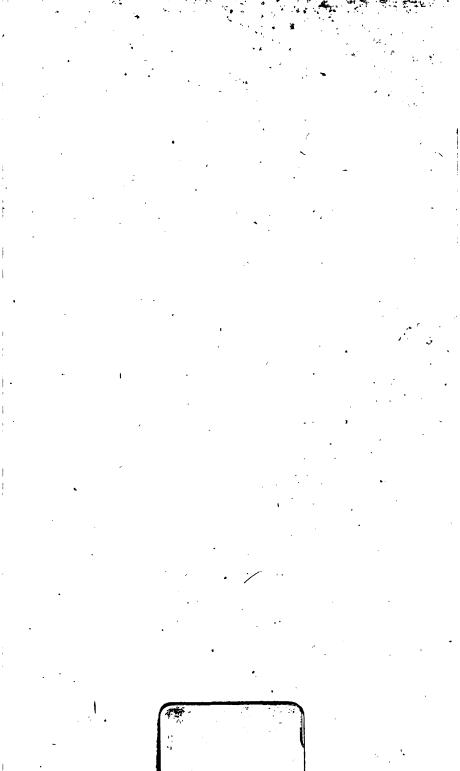

